

Passer. 1095



## STORIA

# REGGENZA

CRISTINA DI FRANCIA

DUCHESSA DI SAVOIA

CON ANNOTAZIONI E DOCUMENTI INEDITI

NZIO CLARETTA

OCUMENTI

BILIMENTO CIVELLI

### Recenti Pubblicazioni

### STABILIMENTO CIVELLI

Premato alle Reposizioni Mondiali di Londra e Parigi

### DELLA SCHIAVITÙ E DEL SERVAGGIO

B SPECIALMENTS

DEI SERVI AGRICOLTORI

Libri III

del Coule LUIGI CIBRARIO

MINISTRO DI STATO, SENATORE DEL REGNO
MEMBRO DELL'ACCADEMIA DELLE SCIENZE DI TURINO.

BOCIO CORRISPONDENTA DELL'ISTITUTO DI PRANCIA, DELL'ACCADEMIA IMPERIALE DELLE SCIENZE DI VIENNA D'AUSTRIA ECC. RCC.

Prezzo del primo Volume L. 10

### FASTI LEGISLATIVI E PARLAMENTARI

### RIVOLUZIONI ITALIANE

dell'Avrocato EMMANUELE BOLLATI

Quard'Opera è dirian in dur. Tomi, in 8.º grando a doppia colona, i punil corrisponisco a due distuli periodi. Il priom Tomo comprende gli Atti dafe linvitazioni accaulate in Italia dal primordi dei secolo a tutto il 1899, e coi gli Atti delle Rivottagioni del Priemonte en 1821, della Ligaria nel 1814, delle Provincio Parmensi uni 1831 e nel 1894, delle Modessi nel 1836, della Tourana del bienni 1818-04, delle Romagne et 1831, di tutti gri Stati già Possificii nella stesso biennio 1848-04, delle Provincio Napolatene nel 1810 e e di 1818, d'antienne andi Scilla seggii il trianno 1830-1851 e contirno gli Atti parlamentari e di governo della vagia Regioni o Provincie che ora cottatiaceno il Regood Italia.

Giascun Tomo si divido in tre Farti.

Por comodo delle Amministrazioni e dei pubblici Funzionarii si è dato
principia alla pubblicazione del Tomo III. Le due Parti di esso già edite
contengono gii Atti dei Goveral Provvisorii della Lombardia, dell'Emilia e
della Toscana. Sono due volumi di oltre pagino 1200 por ciascuno, al
prazzo fre astrambi di Litre 24.

Colla Parte prima del Tomo I si darà un Discorso proemiale del Compilatore; colla terza ed ultima del Tomo II si darà un doppio Indice generale, l'uno cronologico e l'altro analitico. 1091 toss

- In Greek

Control of the second

### **STORIA**

DELL

### REGGENZA

### **STORIA**

DELLA

# REGGENZA

CRISTINA DI FRANCIA

DUCHESSA DI SAVOIA

CON ANNOTAZIONI E DOCUMENTI INEDITI

PE

GAUDENZIO CLARETTA

DOCUMENTI

STABILIMENTO CIVELLI NDCCCLXIX.



### AVVISO.

Sebbene nel Proemio si fosse annunziato che l'opera sarebbe stata compresa in due volumi, tuttavia non essendosi allora potuto prevedere che la quantiti della materia avrebbe reso di troppo sproporzionato il secondo volume, ove si fossero in esso aggiunti i Documenti; così si è creduto necessario di formare questo terzo volume, che comprende i Documenti giustificativi colle relative annotazioni.

# **DOCUMENTI**

#### .

Lettera del principe cardinale di Savoia a Carlo Emanuele I, con cui gli partecipa la richiesta solenne fatta a Luigi XIII, della mano di Cristina di Francia.

(Parigi, 18 novembre 1618),

Archivi del regno, lettere del principe cardinale, mazzo 11.

#### SERENISSIMO SIGNORE.

Havendo io detto a monsieur di Bethune (1), che desiderauo far la dimanda di Madama (2) poichè V. A. mi haueua commandato, come fossero passati alcuni giorni dopo la prima audienza, di farla (3), et anco perchè

(1) Filipp di Belhan, cont di Selte e Chrest, frethle minere det childre Naturiium den di Silli. Servi con accessi Entire III et Zario VI velle garre da Higria fili gerratore di Branza, prima gratilione della canera, gerratore di Gatona den a Olivana, handicatere a Giuccon VI rei di Sessia, più ri della Roma diveri di sinistitta sotto tre pastelli, Caronata VIII, Leon M. e Palla V. Fig. mediatere coli dense di Servin della su differenza per gli sitti di Statera, e cel archite della Bendi derir. Releteroccatali selle retrace cella Region Molec. Seri est della Silla sel Berri nel 1449. (C. Cristia Sella del Berri I vel Maria) del Media.

(3) Riguardo a questa prima usirma, non mea, credo, spiacevole al lettore, che io na riporti la testuale relazione che trovasi manoscritta, siccome quella che c'istruisce de' niu curiosi a minuti particolari dell'entrata del principe cardinala a Parigi . . . . . Hauendo il martedi sesto nouembre il serenissimo principe cardinale la mattina per tempo udita la messa a Chartres, fu quivi dal signor marchese di Couvre levato con le carrezzo di S. M., et quadi condotto au Burg de la Reine , luogo discosto da Parigi due leghe incirca, douc delli ministri et officiali regii con gran magnificenza fu seruito a pranzo in unssella doreta. Dopo pranzo la visitato dagli illustrissimi signori cardinali di Rochefoucau et Rez, dall'illustrissimo monsignor Nuntzo, dall'ambasciatore di Vinegia et alcuni vescoui. Intanto hauendo S. A. avviso come il duca di Nemora era in procisto d'uscir di Parigi per incontrario, prese tosto il cammino a quella rolta. Et giunto una lega della città fu incontrato dal nignor conte di Ouergna con seguito di causilieri, et finiti li compimenti se ne ritorno a dictro. Poco appresso comparve dalla parte di Parigi il signor duca di Nemora con grandissimo seguito di cauallieri et principali baroni di Parigi, tutti nopra bellissimi caualli riccamente bardati. Seguira appresso grandissimo numero di carrozzo di particolari signori, et perchi in quel giorno era il tempo sereno, et il sole a meraniglia bello (che è miracolo in questi parsi) lontano mezza lega dalla città era uscito infinito popolo, che tra il aumero dei canalli et la moltitudine a piedi, che ingombrausao quei campi intorno, parcua un escreito di pace the aspettasse il trionfo. Giunto il signor dura di Nemora alla carrossa di S. A., smonto prestamente da cavallo (benche mal disposto per la intravenuta diagratia), et in quel punto uscendo parimente S. A., fecaro cortesemente li debiti complimenti, indi rientrato S. A. et seco il daca di Nemore in carrozza, precedendo lungo ordine di cavalieri imanzi, seguitarono il cammino di Parigi, durando due hore di strada per la città, prima di arrivare a palazzo.

.

si parlaua di andare a S. Germano, dubitavo che si tirasso troppo in lungo e si perdesse questo tempo cho mostrano invero buona volonta, mossime

Ma chi può giulicare il desiderio non solo dei nobili, ma anche de' plebei insieme, di vedere S. A., et chi può insunginare havendolo veduto come restassuo contesti el paghi? Chi può stimare le rimend-rane, alla veduta di thi prioripe, che quella città tutta rinovava della già quiri magnificena et liberalità del serenosimo Duca di Savois sun podre?

Intoroma, tanto forono chiari at manifesti i segni della cosouoce allegrezza, che chi appieno conosca la natura de Parigini, non facili a muoversi per novità leggieri, stima di non poco rilevo et consideratione a quell'arrivo una con comune allegrezza et generale commossione di cuella vastissima città. Imperocchi se pell'eutrare che fece (salvo il paralello) il Salvatore in Gierosalemme fu detto » el commota est tota civilas » nell'entrar de una porpora tutta si nuovo et commuovo l'isola di Francia. Dono un lonzo giro di strada finalmente S. A., al continua suono delle trombette fu condetto al palazzo già del Concini, il qual palagio poietie nell'altimo esterminio di quello fu dal popola guasto et dissipato fu, per parere di S. M. da monsicur di Luines a tal effetto ridotto d'agentemente al pristino atato, et apparato de' più belti et ricchi addobbamenti di S. M., fra quali una gran sala et due camere contigue furone apparate di una hellusima et pellegrina tapezzaria di Familia in acta et oro della favola di Psiche, Nella camera di S. A. pendera da bellissima soditta (accome in tre altre stone) un gran baldacchino di velluto cremesian passamentato d'oro, con letto, tavolino, cadreghe del medesimo, fatti espresso per la venuta di S. A. Era il gabinetto continente alla camera adorno innero de' più ricchi tapeti, ma non così ammirabili di disegno, a cui intorno interno giravano lunghi acdili all'uso di Francia et tanolmi parimenti fatti a posta, conforme al letto della camera. Entrato che fu S. A. in polazio etsendo notte, fu da M. di Luines leunto con la carrorra di S. M., et condotto al Louvre, dove privatamente visitò quella Maestà Christianissima, indi riternato a palazzo fu visitato dal duca di Uses per parte della Regina. Il seguente giorno, dopo prauzo, fu S. A. leunto dal signor duca di Nemors per la pubblica audienza, doce intercence infinito nuntero di carrozze, con grandistino seguito di nobiltà, et procedendo per lungo spotio di strada pasando per lo nonte di Notre Dame s'arrivò alla contrada diritta al Louvre, dove stavano dalle parti le prime guardie d'archibugieri di S. M., li quali duravano sino alla prima porta del cortile reale. Quindi salendo le scale s'entrò in un gran salone adorno di finissimi tappeti et quadri, durante il quale faccuino spolliera et guardia gli arcieri con le loro essacelta bianche, rosse et turchiur, poseis si entrò nell'anticamera regia, dove per guncha vi erano le guardie degli scorresi di bellissima presenza, uestiti alla divisa degli arcieri primi, ma però di velluto, con passamuni d'argento, et con l'impresa solita della massa armata, freciata di lame d'arcento. Stava S. M. a piedi del suo letto, il quele era ellevato acura dei niccioli gradi, circondato dagli illustrissimi cardinali Rochefancan e Res, dal conte di Soisson, dal gran cancelliere, et altri principi et principali barcai et cavali ri del regno.

Extrate che fe il recutivissa principe cardinole, di l'appressiment S. M., cere da qui de gradi, el incentrario diputato S. A., facendo S. A. bamilionia riverna, S. M. in habitanti di l'esta per signato, del abbracció con certericimo activa, et appressimanti unida il letta, per signato, spato di tempo prevero incise a regicarsa et un qual regionament incogració in quel giacamic mar-ston aspetto sufrificile maniera di maestà reale, et regli occidi un condano modo, et decent activa de certario.

Perso finalmente S. A. commisto, per altri apportamenti s'entrò alla visita della Reisa, la quale in un gran reminario di principezzo et gran auremblea di dance francesi et spaguole, riccamente veritto, stava a acher nel suo gabbertto, rotto un gran specchio.

Haveva a dostra M. la principesta di Centi, la rua cognata M. di Gluza, la giouine M. di Guisa, la doriera: A sinistra la contessa di Soisson con la figlia muritata al principe di Longuevillo.

Nell'extrare di S.A. leutatai in piedi con appetto certesimino et con maniere di consaquinità et promina parcateia, ricerè il autoto di S. A. serenziana, il quale dopo alexai regionamenti loculationi da quelli Martit et adutto intorno quelle principase et dans si torno nello retaro ralmo, quindi pregiondo per alexaii gradi, portundo oltre alto appartamento di Muniti, fettle di si. M., estri S. A. nella rea camera, et perchè delto principaBUCUMENTI

il Re monsieur di Luines, et anco per non dar loco a quelli che hanno poco desiderio che si face, di truscurarile, come lui medeimo m'avecu detto ch'era bene di far pertos, che lo pregavo di far supere tutto questo a monieur di Luines, acciò intendese da S. M. quando potrie unbare per questo deficit, et l'Irdeso utilico fece il conte di Verrus con monsiour di Modine (1) e Negere. Escendo monieur di Modine in Intendi propositione del monieur di Modine, col modi fa le monieur di Modine in Intendi protesso, col modi fa le nore ce le diei di martichi passone per San Germano, col modi fa le nore ce le diei di martichi passone, col modi fa le more ce lotte di la martichi passone, col modi fa le more ce devine di martichi passone per more con consideratione della per more con consideratione della per more consideratione della periodi della consideratione della Rochefolo (2) mi venne a louver, e mi condusso dall Re, che era nella sua cameno codinaria con tutti principi e i dicini della forcare nella sua cameno codinaria con tutti principi e i dicini della forcare en nella sua cameno codinaria con tutti principi e i dicini della forcare en nella sua cameno codinaria con tutti principi e i dicini della forcare en nella sua cameno codinaria con tutti principi e i dicini della forcare en mella sua cameno codinaria con tutti principi e i dicini della forcare della mentica della correa della mentica della correa della sua cameno confuniario con tutti principi e dicini della correa della mentica della correa della mentica della correa della mentica della come della mentica della come

era alquanto indisporto, stava a sedere in letto con una giubba di raso bianco. Approssimatori S. A. al letto, quel principino in picciolo volto mottrando grandissiano contrato, tutto si mosse giovialmente al ricevimento, il cho accrebbe tanto di belletza in quell'aspetto che si arcelate creduto excre angieto del paradito, se gli angioli finsero soggetti alla natura.

Findingues S. N., per altri approximant juris also include Mathaus et dicht merke. En derst principera point a selver a selver als dellen sordis, weith a decler increme, ricamita batts et legista di dimunti d'arctimistile valore. Personne cennus a qualta Altres presente et dans principalisane de 1 rapas, totte curirbe et tempestre primeral di dimunti fanciasi, die per lo spiralere del velles, jui che ribel genue, arrines stanta et evolute fanciasi, del per lo spiralere del velles, più che ribel genue, arrines stanta et evolute diverte de til diver ricipered a latte, com muor chiaje et le le fanciare la telle.

Entrò silumpu S.A. in con vago musco di belicra, et avrientatei alla riverana di quale Albras, sistelà prima Madman, poscia la recellina, dore fia con stracolianzio affetto et immaginalile riverenza cortesemate risalutate dei Malama, la quale affaldie et graffica quanto marstona a bella con quelle dolci moniere et piacevolvate di sendituate empiera ciacutum di sommo contento et d'allegrezza.

Compilie che ebbe S. A. le suddette visite, uscendo dal Lowere et per altra struka pasanndo il ponte della Senas, mirando et ammirando le meraniglie de' controni palagi del Plaola, della Villa, et il cusullo di bronto d'Henrico il Grausde, se ne ratornò a palazzo, deve fa virituto dal deca di Nonto Lione, giù imbasciatore del Re Cattolico. Architei del regno. — Ceremoliuro.

(1) Pedaldimente è questi Francerco de Baimond, rigare di Modine, gras percotos di Francia, che fia deputato ed 1600 della sitti del centado Ventonico, al Escrito Vi per rapporti di comascelo. Liaja XIII lo nominio non unharcitare stanodimirio a Mandar Cretrio per condesione della guerra con Pagana. Ai tengli di Richeleric Rev patra della disavrepatre del massacialto Oforano, coste fia mesto alla Bastiglia nel 1626, da cui suripol dopo la morte del nascecialto of del 600.

"III" Francesco della Blechefonscoli, venceno di Schile, e casbinale, ancepa a Parigi Fatto Generine Cisi St. Cele cent di Blomic e dei Trichi Pero della Blemicha, Studie presso (Generia, A 15 ami chie Palbaria di Frances, inceingigliale erelante di Giuta e fe mattre dei oppolità della Neura cent della Barria pundo fin municata di reversi di Germani, venera della Generia della Studie seglia della Studie Spirito, el self-cergità il 10 cettombre del 1607 del Pacha Vi e oppolito cer-dissilatio. Democa il reversità di Germani, belle quille di Studie in la richia ministrate na Bensa, diver rimene per ben quatter non, resenta unità di strata amichia coll'il-lativa establica blemicani. Mel 1618 in control in controlla del Persona solta cierda di resentata del Persona solta cierda Generia Studie calla della Persona solta cierda Generia Studie cierda della Persona solta cierda Generia Studiesco della Studi

che si trovano alla corte, et hauendoli fatta riverenza li dissi come V. A. m'haveva comandato, doppo hauer rese le grazie che si devono di tanti favori ricevuti da S. M., e della protettione che si era degnata tenere delle cose di V. A. R. in questa ultima occasione, di supplicarla di voler honorare il principe, di Madama Cristiana, poichè la promessa che fece il fu Re con Madama che adesso è in Spagna, non baveva avuto effetto, desiderando questo onore e questa grazia per obbligare maggiormente questa casa, e quelli che ne . . . . come è già V. A. e tutti suoi altri fratelli, sperando che S. M. gradirebbe questa dimanda, e che dalla sua liberalità e generosità tenerinno quelle grazie che il fu Re con tanta prudenza e magnanimità haveva accordato a V. A., et a tutta la casa, mi rispose che haveva sempre sentito gusto quande s'era parlato di questo particolare, e che gradiva la volontà che V. A. ct il principe mostravano, e che si avrebbe parlato col spo consiglio, e poi ne havrebbe fatto sapere la sua volontà. Li replicai, con darli le lettere di credenza, come sarebbe stata una delle maggiori grazie che si potessero ricevere, e che Madama non petrebbe andar in loco dove fosse più onorata, stimata, e servita che nella casa di V. A. Il Re mostrò tauto con le parole come con segni di gradire molto questa dimanda, et il cancelliere stette sempre nicino del Re, con molta attentione a quello che si diceva. Di quello è passato a S. Germano V. A. vederà nell'altra lettera, e veramente non si può credere la cura che ha il Re, che io riceva tutti i gusti che si possono desiderare, e li favori particolari che mi fa con stupore di tutti, che dicono non esser solito, nè hauerlo mai fatto con altri, e si vede chiaramente che lo fa con affetto grande. E con questo finisco supplicandola di continuarmi nella aua grazia, e di credere che non si perdi tempo, acciò il pegotio principale si finischi quanto prima con il gusto che V. A. può desiderare, che prego Dio Benedetto che ci facci questa gratia, acciò quanto prima io possa essere da V. A.

Di V. A. S.

Di Parigi, li 18 di novembre 1618

Hum.º et obb.º figliuolo et servitore
Marumo cardinale di Savoia.

11.

Lettera autografa della duchessa Cristina a Luigi XIII re di Francia, suo fratello.

(Del novembre del 1625). Archivi del remo, lettere di Cristina.

Je serais marrie si j'étais prévenne de quelque autre à donner à V. M. les bonnes nouvelles, et me rejouir avec elle de l'henreuse victoire que ses tronpes remportérent hier au soir sur les espagnols qui assiègent

Veruse (1). A peine monaiser le connectable ésti servire un campe, que le Inclemain il fil stataper les truscheis des enuents par M. de Viganels, lequel donna si furiessement dechas qui enleva tout ce qui éstit en la plaine, gama trois forts et lus trois cent des entennis. S. Allessen Mércil qu'un dire de tous eeux qui se sont trouvés présens, il ne le pouvait muitar faire, et qu'entre tous purarent les garafes de M. le connectable et de nauréclai de Crepal, qui y a perila Castilières, explisite des siennes. M. M. Clappes y a sussi del heste, l'inderier nomenie se milli et vite à lété haissée pour reggager es qu'ils avaient perdu, mais ils n'y aquirent que he host d'une secondé fuite.

Nous esperons que ce bonheur sera hienklá suivi de quelque plus granda Victoire, hieu puis;e assure V. M. que l'étal des espagnis est let eu es quaritiers, que, si elle veut, dans pen de temps elle fera consilire à lous I e monde qu'il est en son peavoir de châltier la témérité de eaux qui out si injustement attaque les plus probles silles. C'est ce que je souhaite le plus après les bonnes graces de V. M., à laquelle je serai toute ma vi c. . . . . .

#### \*\*\*

### Altra di Cristina a Vittorio Amedeo I.

(Di Torigo, 21 aprile 1625).

Archivi del regno, l. c.

Mon aber court. Fai reçu vatre latire du direaut de ce mais, où vou me mande la vointi de Son Alteres touchant la prévionnee, je l'ui di à mon fère, et lui a été tout étonné de cols, toutefois il dit qu'il u' a point d'autre volonie que celle de Son Altesse, et que pur Milledure 20 cela se fera comme îl le couande, mais que de demeurer toujuer à Turin comme cela saus sutre résolution, qu'il ainere him mieux que sa femme sille avec lui ca Ad, ou vraincest qu'elle demeure ou à Basonis ou à Carigana, et qu'il et him fache qu'il ainere him mieux que sa femme sille avec lui ca Ad, ou vraincest qu'elle demeure ou à Basonis ou à Carigana, et qu'il et him fache qu'in inmer les qu'el did, il me semble-rait fort à propes qu'prère que nous aversa démeure die, ou si jours rait fort à propes qu'prère que nous aversa démeure die, ou si jours de l'article de la comme de la

(I) Access qui all'asselo di Verra, plima terra del Piesonole revos Medierato, sud il su peggio che a ricosta di Crescotto in avena sud Po. En questo pere inficialato in all'asselo consicciò il sore di agosto e davi ati 1222 alla nobile casa degli Scaglia di Riche. Uzusello consicciò il sore di agosto e davi ser mesi e dicei giorni. La Separa vi predette vessimità sonsia. A ricontera il giorizo me predette vessimità consiala. A ricontera il giorizo me di atto fia posta sulla porta della terra una pomposa incinione, cià d'una per comprumer gli abtuto fia posta sulla porta della terra una pomposa incinione, cià d'una per comprumer gli abtuto fia posta sulla porta della terra una pomposa incinione, ci d'una per comprumer gli abtutati di chiami miferti il recello pre 20 sansi di aqualitari caricire pubblica:

(2) Mirafiori, luogo di delizie innalizato da Carlo Emzauele sulla sponda del Sangone, ad un miglio da Stopmigi. peur d'être aussi par la dedans. Je serais extrêmement aise que vous veniez faire un tour jusqu'ici, comme vous me mandez que vous y viendrez, après la prise du château de Gavi (t), et que vous m'apportiez congé d'aller en Ast. Je lo désire extrémement, et je vous supplie de plus profond de mon coeur de me vouloir obtenir ce congé de S. Altesse, et de vouloir venir bientôt. Pirai demain à Millefleurs, et la princesse de Carignan après demain, où je vous attendrai avec impatience: je ne manquerai point à vous faire savoir de mes nouvelles de là, je vous prio de croire que j'ai donné ordre à tout ce qui lui fait bésoin, et le marquis de Lans y a bien aidé; le vous prie de vouloir faire un peu de bon office pour lui auprès de Son Altesse et que sa femme revienne. Considerez bien un peu toutes ees choses du prince Thomas, et voulez faire bon office pour lui, ou je vous conseille de ne vous en méler point, je vons en parierai plus amplement, mais que je vous vois: tenez moi en l'honneur de votre souvenir. Je baise cent mille fois votre portrait, et l'ai l'éspérance de baiser bientôt l'original, que j'embrasserai cent mille fois, et je vous assure que je serai toute ma vie

De Torio ce xxi avril

Votre trés humble et très obcissante esclave et servante CORPSTIENNE.

### IV. Altra della stessa a Vittorio Amedeo I.

(Di Torino, 28 marzo 4626.)

Archivi del regno, L. c.

Mon très cher cocur. Je vons remercie des trois lettres que vons avez écrites et je suis bien aise de ce que vous avez pris la peine de me mander des nouvelles de dela. J'ai été bien marrie de la mort du père Cotout, mais je suis bien marrie de quoi l'on a été si ardi que de traiter la paix sans yous en avertir (2), il ne la faut pas passer comme cela, il l'en faut faire de grands ressentiments, il ne la peuvent pas faire si yous ne voulez, ou ils la feront honteuse, car ils n'ont rien fait qu'il vaille en toutes ses occasions, il n'y a que S. Altesse et vous, et sans votre consentement ils ne la peuvent pas faire, car on ne saurait rien parler de bien d'eux, il n'y en a que de vous du bien et des victoires il n'ont été

<sup>(1)</sup> Accenna all'assedio di Gavi, forte nel Genovesato, a cui attendeva Vittorio Ameden, che prese viva parte alla spedizione contro Genova , della quale cra l'anima l'irrequieto suo padre.

<sup>(2)</sup> Intendezi la pace suggellata col trattato di Monzone che si accordò il 3 marzo, e di eui Vittorio Amedeo, che da un mese era capitato a Parigi per sollecitare gagliarde provvigioni pel rinnovamento della guerra, ebbe partecipazione dal Richelien solo dono la conclusione. Il principo di Piemente che non avera ricevuto in quella corte pesoche personalmente i riguardi dovuti al suo grado, se ne parti dispettosamente.

à vous seul qui fassent ce que voudrons. Pardonnez ce que vous dis ; ie le fais comme très-humble servante que je vous suis, et non pas nour vous donner du conseil. J'ai appris tant du comte de Verrue, cent mille choses qui sont bien extravagantes, il ne faut nullement passer celle-là, car il en va trop de votre réputation, Pardonnez moi si je parle comme cela, c'est la passion et la colère que j'ai contre les ministres qui ont été si traitres; je fais bien prier Dieu afin qu'il veuille mettre sa main, et que tout réussisse à votre plus grand contentement et à sa gloire. Je vous supplie de me pardonner si le ne ferais point le carème; nous sommes tantôt à la fin; il faut que je modère ma colation, je suis bien véritablement maigre et fort pale, mais je no laisse pas de me porter pourtant assez bien; je me j orterais bien mieux, ma chère vie, si vous fussiez ici, car alors je serais contente, car je verrais mon coeur, et je le prierais, et quand vous n'y étes pas, je ne recois que des déplaisirs. J'ai donné ordre ou père Monod (1) de vons mander nne chose que l'infanto Marguérite (2) fit le jour de Nôtre Dame en présence de la princesse de Carignan (3) et le prince Thomas et toute la cour. Comme l'étais à l'eglise des jésuites, comme je me mis à génoux à ma place, l'infante qui vit que la sienne n'était pas assez haute, elle prit son carreau, et avec son éfrouterie ordinaire se viut mettre auprès de moi, et parce que il n'y avait pas place ponr deux, elle mit son carreau sur ma robe, et pensa me jetter hors d'où j'étais, si je ne me fusse bien teuue. Le prince Thomas et la princesse de Carignan furent fort étonnés, et moi grandement de voir qu'elle ue se contentait pas d'être après de moi, outre qu'elle voulait prendre ma place; le père Monod vous le mande tout an long, et moi je vous veux dire d'autres particularités, mais lorsque je vous verrai, ce que j'espère ce sera bientôt. Immaginez vous la colère où j'étais et quel déplaisir en aie recu : je vous prie de ne souffrir pas qu'ou me porte si peu de respect, parcegne je veux être honorée comme je le mérite et comme fille de France que je suis. Elle vous a autant offensé que moi, je crois que vous devez preudre mes intérêts, autrement on ne fera point qu'aille, moi cela m'a bien fachée et si ce n'eut été le bon ordre que S. Altesse m'a promis d'y mettre et le signe d'amitié qui m'a montré, j'étais bien affligée. Je u'en espérais pas moins, car ma cause était juste j'avais quasi envie d'en écrire à la Reine ma mère, pour lui montrer le soin que S. Altesse avait pour assister les mauvais comptes qu'elle en nura, ear il y avait une quantité de frauçais qui le manderaient. S. Altesse ue l'a pas désiré, et a dit que l'attende encore un peu. Je vous prie de prendre part à mes intérêts, car ce sont les vôtres. Pardonnez si je fais ce discours si long, il me semble que pour mander tout, il lui eu

<sup>(1)</sup> Pietro Monod, geneita, confessore di M. R., che fu poi fatto segno di persecusioni dalla Francia, come si è veduto nel sorso del lavoro.

<sup>(2)</sup> Margherita, figlia naturate di Carlo Emanuele I, che aposò poi Filippo d'Este marchese di Lamo, non potrado intendersi Margherita altra figlia dello stesso duca, andata aposa sin dal 1603 a Pranoceco Gonzaga duce di Mantora.

<sup>(3)</sup> Maria di Borbone, consorte del principe Temmaso, cognata di Cristina.

Irail bien davantage. Je vous conjure par l'amitié que je erois que vous me portez, de prodre pour svis, et de ne soudir joint que tels afronts me soient faits: cels m'é été fort sensible, et m's touché jusqu'an ceser. de me remets à cel selant D'homeur que vous me voudrée faire et en ferez des idemostrances selon que vous me porteze de l'amitié je vous en coujure, et vous en suplie et de me conserver en D'homeur de vous bone grâtes, et envyz que je serai toute ma vie du plus profond de mon grâtes, et envyz que je serai toute ma vie du plus profond de mon exercation.

De Turio ee xvii mars.

х.

### V.

Altra della stessa al medesimo. (...9 aprile (630).

Archivi del regno, L.c.

J ai été bien aise de trouver cette occasion pour vous assurer de nouveau de l'affection que j'ai à votre service que je vous le témoigneral quand il vons plaira de m' bonorer de vos commandements. Le cardinal légat (1) est allé à Pinérol, je prie à Dieu qu'il apporte quelque neuvelle pour votre contentement. Je vous prie de faire en sorte que j'aie quelque part en ces traites pour avoir occasion de faire perdre à Son Altesse et à mes ennemis la mauvaise opinion qu'ils ont de mei et faire connaître au peuple que je n'ai autre intérêt que le votre. De quoi je vous assure avec aincérite et je vous supplie de eroire que j'amerais mieux être morte que d'avoir jamais tempré à quelque ehose qui soit contre votre service; vons le connaîtrez un jour et combien je vous ai servis et m'aurez plus d'obbligation que ne erovez pas. Je ne dis pas ceei pour me faire estimer davantage, car je serai assez beureuse pourvu que vons ayez agréable le service que je vous rends et rendrai à jamais, et je me louerai toujours des bonnenrs que vons me faites qu'ils me seront eneore plus ebers s'ils sont accompagnés de la faveur de vos bonnes graces comme desirant vivre et monrir avec le titre de votre servante très-bumble et très-affectionnée.

Ce neuf d'avril 1630.

X.

La petite se porte bien, je voudrais bien vous ponvoir voir afin de reeevoir un peu de consolution de vous, ce que je n'espère de nul autre.

(1) Antonio Barberini, cerdinal legato di Bologna, n pote di Urbano VIII, che inviava in Piemonte per i vegentiti dalla pace di Cheravo. Era figliosto di Carlo Intello di Urbano, nato in Roma nel 1608. Fu fatto cardinale nel 1628. Mori il quattro agosto 1674. Anava le lettere e appetalmente la pocia; BOCCMENTS 44

### VI.

Altra della stessa al medesimo. (Di Torino, 19 aprile 1630). Archivi del regno, I. c.

J'ai appris par votre lettre et par l'abbé Scaglia (t) votre volenté, et je m'estime bien heureuse qu'après tant de supplications veus avez en agréables mes prières, et que j'aie occasion de vous servir. Veus verrez que je m'empleierai avec toute la fidélité du monde et avec une telle affection que j'espère que je réussirai selen vetre contentement. J'ai donné charge à l'abbé Scaglia de vous dire que peur ee qui est de tout en général je m'empleierai et que peur ce qui est du partienlier de Pinérol que je crois qu'il serait à propes que j'envoyasse au cardinal de Richelieu avant que d'en faire la demande au Roi, afin de ne demander pas une chose que je ne soie assurée d'avoir. Parceque ce ne serait pas convénient étant ce que je suis, encere que je creie qu'en ne me le réfusera pas, mais senlement pour en aveir plus d'assurance, eu si cela ne veus plait pas, faire saveir au cardinal par un trompette que je lui veux parler et que pour cet effect là il m'envoye de Servient (2) on Emery (3) eu

(1) S'intende l'abate Alessandro Scaglis dei conti di Verrus, figliuoto secondogenito di Filiberto Gerardo, stato luughi anui ambasciatore di Carlo Emanuele I, e morto ambasciatore straordiuario in Parigi il dicianove marzo 1615, e fretello di Manfredo, marchese di Tromano e Caluso, cavaliere dell'ordine supremo, morto in Vercelli il 5 ottobre 1637, dono il fetal convito dato dal maresciallo Crequi al duca Vittorio Amedeo L. Alessandro possedeva diverce abbasic, tra quali quella di B. Maria di Staffarda, San Ginsto di Sasa e San Pietro di Muleggio presso Vercelli e Mondava in Sicilia. Pu scaltro diplomatico, fornito di lettere ed amico generoso si cultori di esse, e così a quel biararro ingegno di Alessandro Tassoni, cui fece dichisrare suo segretario d'ambasciata a Roma. La duchessa Criatina aveva instato molto presso Paolo V per ottenergii il cappello cardinalizio, ma questo pontefire se n'era sempre schivate in belle maniere. Non meglio fortunato nel progetto di otteucre la nunzistura a Parigi nel giugno 1624 venne invisto a quella corte in qualità d'ambasciatore di Savoia invece del conte Manfredo suo fratello. Passò indi ad escreitare lo atesso officio presso la corona d'Inglillterra e Spagna. Stabilitosi in Anversa, se si deve stare al Degregori, sutore della storia della vercellese letteretare, ivi avrebbe fatto edificare nella chiesa dei Francescaui di quella città una cappella, dipiata dal Vandych, a cola pure sarebba venuto a morte nel 1641.

(2) Abele di Servient marchese di Sablé, nato a Grenobla nel 1393, fu nel 1616 procuretore generale al Parlamento di sua patria, ed il 19 gennaio 1616 ottenne il bevretta di contigliere di Stato. Nel 1629 renac a Torino per l'esecuzione del trattato firmatosi il 12 murso a Bustotino dal Richelieu, che nel 1630 fecelo nominare intendente di giustinia, polizis e finance nell'armeta d'Italia, quindi dopo la presa di Pinerolo, presidente ivi della giustizia, da cui passo a Bordesux, Luigi XIII nominollo segretario di Stato e di guerra, quindi in un col maresciallo Thoiras e coll'Emeri, ambasciatore struordinario in Italia. Il suo nome appare tra la sottoscrizioni si trettati di Cherasco e di remissione di Pinerolo. Essendo egli di carattere impetuoso e difficile a confarsi cogli altri dovette, per divergenze, ressegnare le sue demissioni, e ritirarsi alla sua terra di Sable nell'Anjou, dore rimase sino al 1643. Morto Richelicu venne nominato plempotenziario a Munster unitamente col conte d'Avaux, e firmò il famoso trattato di Westfalia. Nel 1661 fa creato tespriere poi cancelliere dell'ordine di S. Spirito, e dopo due anni sovrintendente delle finanze, carios tenuta sino alla sua morte avvenuta il 12 febbraio 1669.

(3) Michele Particelli d'Emeri, figlio d'un banchiere di Lione, che abbandonato il com-

quelque autre qu'il vous plaira qu'on demande, ou vraiment écrire à la Reine ma mère et lui envoyer quelqu'un pour lui faire savoir que monsieur le eardinal légat m'ayant fait savoir que monsieur le cardinal de Richelieu disait que pourvu que je demande la phee de Pinérol au Roi, qu'on me la cencéderait, puisque je ne me voulais pas engager en une affaire qui était vue de tout le mondo sans en avoir la bonne issue que j'esperais par son moven et que pour ceta je m'adresserais à elle afin d'en avoir quelque sorte d'assurance de sa bouche, et que puis je le demanderai plus ardiment. Ce sera le sens que l'abbé Scaglia vous expliquera mieny, et puis les lettres ne se fergient pas sons que yous no les eussiez vues, mais it me semble que eette voie est un peu longue, et que le temps en ses affaires importe benueoup pour les personnes que je pourrais envoyer. Il y a le comte de Scarnafis (1), le comte de Morete qui sont des personnes qui sont à moi, ou s'il vous plait quelque une des votres, it y a Druent ou vraiment quelqu'une de S. Attesse; it y à bien Basin aussi mon scerétaire, mais il est matade, et puis ie ne désire pas autrement que ec soit lui si ce n'est qu'absolument vous le vouliez. Mais il faut que Son Altesse quand it aura trouvé bonne quelque une do ces propositions, me fasse savoir bien particulièrment sa volonté et que si il promit de rendre Pinérol si S. Altesse ne voudra pas effectuer et faire tout de son eoté, car il n'est pas raisonable que je m'employe sans que ie n'ave les assurances d'une coté aussi bien que de l'autre, tellement qu'on pourrait m'envoyer une mémoire aussi avec les intentions de Son Attesse, et si on fait telle ebose je promets de faire aussi telle et telles, afin que je pnisse bien eomprendre et puis mieux servir Son Altesse: vous verrez ce qui sera de votre volontò et je m'estimerai la plus heureuse du mende si je vous puis servir à votre contentement, et comme j'en aye la volonté, puisque je u'ai rien tant à coeur que de vous témoigner ma passion. Vous ferez eneore tous mes compliments à Son Altesse de ma part et que je m'employerai avec toute la fidélité du monde, puisque ie ne la cede à personne. L'abbé Scaglia m'à dit que vous aviez agréable

meria sere congenta una cricia di terciera del Ro. Michle midro a Duigi, serendo ingrape ed eversodo mado destra, tercia mode d'aminatura indi pera dei qui ministri. Sinministri intellezado del resmis nodo pera pola ascerciace del duesta di Manton, seppe chiante del resmis del pera pola ascerciace del duesta di Manton, seppe chianta pia il Penigi, quando em potenzia il ripermettere da li dissa mecrona remoda le mire di Francia, Mantonio fecto sorriatrodesta delli finanza, sedi qual cerca dovotte correra usora tana, consenda mancola, la supita di Impale peren, piale il riscono. Si periore corcii con questa sinuicirio e dirimite. Mi regli rismas imperierabi sindali servodo sedicativa della consensa della consensa della consensa di periore. Establio sedime care como sini 1050.

(1) Force slude al coate Antonio Frant, conte di Scarafa, Mechanna s. Casteletto, satori gai espituso di covaluleri a poi cionnoli di finiterio, consiglire di Stato, maggiordono del duce Carlo Emassite I, substeiniore a Roma sino al 1623, in cui rimaio Fadirea di Stato, maggiordono del como Fascocco, materi selli fini ese riberca a Fanto, dore con putadi del successivo dello messa errora giura conservante provede del particolo del del concessioni dello messa errora giura conservante. Il Cristia, pol civilinesi de della finite erguno antre della caste della festus principera.

DOCUMENTI

que je donnasse su cardinal lygat un diamant; je l'ai fait, et lui si donné la coupe de crista pour vous carvorer mais je n'ai de unoura récept. Pour les autres présents de ses trois personnes, je vous supplie de le commander, puisque il s'en voat is promptement qu' il n'y a plus de temps. Vous me ferrez avoir sur tous ces poists voire volonté, et par l'albèb Scaglis, car p'oblimis avec une promptibles pour vous térnaigner que ma plus grande passion est de vous servir et je vous supplie de me continuer l'honneur de vou bounes graces comme c'annt vériablement et de coerr voire trè-bombée et très oblisants et très affectionnés servatur.

Notre fille se porte bien, elle parlo tant que est quasi une honte de la tenir en maillots, puisque elle est assez grande pour commencer à parler de la marier.

der de la marier. De Turio ce dixpení d'avril 1630.

#### VIII.

### Altra di Cristina a Vittorio Amedeo I.

(Di Chieri, 11 luglio 1630). Archiei del regno, L. c.

Je vous remercie de m'avoir envoye Druent (1) et de m'avoir fait part de ce qui s'est passè; vous ne me mandez rien de la négotiation de Mazarin, il vous dira ee que je en ai appris encore que j'aie donné charge à Druent de vous le dire, lequel s'expliquera mieux que je ne ferais pas, et vous fera mieux entendre mes intentions. Je vous dirai comme Mazarin m'a fait savoir que lui avait bonne espérance de la paix, ce qui m'a fort contentée, mais non pas parfaitement, puisque j'ai appris par lui qu'il ne s'était point parlé de moi en aucun lieu et qu'on avait retranché ici ses articles: ec qui m'a beaucoup fachée, puisque outro que ecla est nécessaire pour le répos de toute ma vic , j'ai connu encore cetto mauvaise volonté contre moi. Vous savez que puisque on a su prendre plaisir par des manyais offices à me faire bair du peuple il n'y a nul moyen que je puisse jouir de vos états avec vous en bonne paix, si je ne suis aimée, et que pour cette affaire il faut absolument que j'aie part en cette paix. Je vous l'ai déjà dit autres fois, mais puisque on est tautôt pour la conclure et qu'il n'y a rien d'essentiel pour moi, je vous supplie de vouloir tenir la main pour le répos et mon contentement. Je vous en conjure de plus, afin aussi que j'aie occasion d'être plus estimée de tout le monde et plus de moyen de servir Son Altesse, et lui faire connaître que j'ai désiré le servir en ectte occasion, et que le même je ferais en toutes autres. Celn your importe plus que yous ne lo pouvez penser, et your touche autant qu'à moi : même, les roisons vous les pouvez aussi bien juger que moi. l'ai parté à Son Altesse pour me permettre d'envoyer

(1) Provana di Leini, signor di Druent, gran ciambellano

quelqu'un en France, il m'a remis à vous en parler à cette heure, ie vous en supplie et s'il ne s'y oppose pas à ce que je désire je m'en prendrais à vous, puisque en apparence j'ai connu toute sorte de bonne volonté à S. Altesse pour ce fait là. Je vous supplie de ne me remettre plus au marquis Spinola, car vous savez bien faire ce que vons voulez et ne prendre point cela pour excuse, à cette heure il n'y a plus de remise. Voici la troisième fois que je vous en aie suplié; croyez que ce aera antant pour votre service que le mien, car je n'ai point d'autre particulier si je vous puis servir en quelque chose, comme je l'espère, je me réputerai la plus heureuse du monde; je vous supplie de me le permettre. Mazarin m'a dit que il faisait des difficultés ponr les rentes qui vous viennent du Monferrat. Du révenn vieux et du nouveau, s'il vous plait que le m'employe pour votre contentement, il n'y a que le ne fasse, et peut être que pour l'amour de moi on surmontera cette difficulté. Il m'a dit una chose que je vous dirais en confidence, comme ne pouvant vous jamais rien cacher, mais je vous supplie de n'en rien diro à S. Altesse, parceque il me l'a dit en secret. Je crois bien qu'il le sait, mais il ne veut pas qu'on sache que je le sais: c'est que le Rui promette à S. A. que dans le eas que les espagnols ne veuillent pas accepter les articles de la paix tels qu'ils sont, que puisque ce sont si raisonables, que S. A. faisant aes protestes, que eux ne les veulent pas accepter. qu'il se rangera du cotè du Roi, qu'ils lui promettent de lui donner Genéve. Et moi je vous prie, si vous le vonlez, de permettre que je m'emploie, et si yous avez peur qu'ils manquent de parole, je me fais forte de vous en faire avoir telles suretés, qu'il vous plaira, et telles que vons serez content. Mandez les moi sculement, et de plus pour le titre de Roi vous l'aurez aussi bien de ce coté là que de l'autre si puis anrès pour l'affaire de Génes qui n'est point terminée, je ni'assure qu'on la fera comme il vous plaira, et en façon que vous serez content on avec une paix, ou avec la force, sculement que je sache vos intentions, je vous servirai de tout mon coeur. Mais comme j'ai peur de vous ennuyer, et de ne me pas bien expliquer, je me auis tout-à-fait fiée à Druent sous peine de ma disgrace de ne relevor la chose qu'à vons et en particulier l'affaire de Généve. Vous lui donnerez créance et me le renverrez pour me faire savoir votre volonté; je suis bien aise que soit lui qui aille en France de ma part. Ne me refusez pas cela si vous vonlez que je croye que vous m'nimez : vous me connaîtrez toujours si affectionnée à votre service que vous aurez occasion de dire que je n'ai jamais eu d'autres intérêts que ceux du votre bien et des vos états, et me continuerez par conséquence l'honneur de vos bonnes graces, que je désire avec passion. Je vous conjure de me donner ce contentement qui est entre vos mains je n'en espère que de vous et lo veux désirer de nul autre. J'ai tardé jnaqu' à cette beure à vous envoyer la lettre que le Roi m'a écrite à cause que j'attendais le porteur que je lui montre . . . . De Chiers ce 11 de juillet 1630.

Votre très-humble et très-affectionné servante et de tout mon coeur. Notre fille se porte bien. X.

#### VIII.

### Altra della stessa a Vittorio Amedeo I. (Da Sanfri, 27 agosto 1620.) Archivi generali dei regno, l. c.

e suis fort fachée de quoi les traités ne prennent pas le bon chemin que je penx hien désirer ; je n'ai que faire de m'offrir davantage à vous servir, car vous savez l'absolu pouvoir que vous avez pour moi et puis je l'ai déjà fait tant de fois que je erois que vous ne l'avez pas eu agréable n'en avant pas accepté les offres, et que vous serez venn juger le temps que moi-même il me semble que nous n'en avons plus guère à perdre et que Dieu veuille n'en ayons perdn que trop. Je vous conjure de voir votre pauvre pays en l'état où il est et que cela vons fasse résoudre à une bonne paix ou à chercher votre avantage. Vous l'aprez quand il vous plaira : je ne peux pas si bien m'expliquer par lettre eomine je ferais si j'avais le bonbenr que de vous voir, mais que vons m'entendez bien s'il vons plait je donne le tort à tous eeux qu'il vous plaira, mais que eela ne vous empêche point de chercher vos avantages que je me fais forte de vous faire avoir quand il vous plaira. Laissez moi seulement entendre votre volonté; je vous supplie de trouver bon ee que je vons éeris ear il part de mon coeur, et des sentiments que je vous voudrais voir content. J'espère qu'un jour vous me saurez bon que d'avoir parlé librement, puisque ee n'est que pour votre serviee. Prenez done ees avis comme de la personne du monde qu'il vous est la plus affectionnée, et qu'il le fera paraître en toute occasion, ne désirant rien en ee monde que voire contentement et l'honneur de vos bonnes graces comme étant ve-

De Sanfrè ee 27 d'août 1630. Cuassussus.

#### IX.

ritablement votre servante très-humble et bien affectionnée.

### Lettera della Duchessa a Vittorio Amedeo I. (Di Sanfri, 29 arcesto 1620).

Archivi del regno, L. c.

Ayant we et considéré plus au long la rédision que vous m'avez envoyé just jusque que ne trouvais rien à votre avantage là dédans ee qu'il me fait vous dépécher Carron (1) pour vous dire non sentiment et vous supplier à mon nom de vouloir avoir egard à la mière de tous ses pauvres peuples qu'ils ne sont pas pour s'en reiter si ôtt si vous ne faites quelque bonne résolution. J'ai toujours oui dire comme le contact de Collaito (2) était fort porté pour la gaix et j'ai trouvé le contarie de Collaito (2) était fort porté pour la gaix et j'ai trouvé le contarie de nu de la control de la control de la control de de la control de la control de la control de partier de la control de la control de de la control de la control de la control de de la control de de la control de la control de de de la control de de la control

Giovanni Carron di S. Tommaso, consigliere e segretario di Stato.
 Rambaldo, conte di Collabto, generale dell'Imperatore, che lo aveva destinato all'impera di Martova. Nel far ritorno u Germania mori a Corin mello stasso anno 1000.

le marquis Spinola (1). C'est pourquoi il faut se servir de celui qu'y ineline, puisqu'il dit qu'il la peut faire lui seul. Vous connaîtrez la vérité de leur intention qui jusqu' à cette beure les apparences ne donnent pas sujet de eroire qu'il aye peu souei de nos intérêts et n'en montrant point d'effets en les mettant à la dernière preuve, il faut que vous resolviez à faire des choses qu'ils soient à votre avantage et à la sonsolation de votre Etat. Pour moi je ne vois d'autre chemin à sortir de nos misères et je menrs tons les jours à petit feu de nous voir réduits en l'état où nous sommes pour vouloir conserver les autres qu'il ne nous intéressent pas, Vous étes plus judicieux que moi et s'il vous plait de prendre la péine de penser, your verrez que si on ne donne pas un prompte reméde avec votre prudence aux affaires, que nous serons encore pis si Dien n'y met sa main. Je ne parle plus pour antre que pour moi même car étant es que je vous suis, mes intérêts sont ai attachés aux votres que je n'en fais qu'une mêmo chose. Je vous conjure ponr l'amour que vous me portez et par vous même qui est ce que j'ai de plus chèr en ce monde, d'onvrir les yeux pour éviter le reste des malheurs qui yous suiveront. Je suis extrémement fachée que les choses soient venues en l'état où elles sont, et que je ne vous aye pa servir. Vous l'avez vouln comme cela, car mes lettres font foi comme je vous aie suppliè cent mille fois de m'employer et de me permettre au moins que je pusse envoyer envers le Roi mon frère: ce n'était solut pour autre intention que de vous servir. Ilelas! Dieu voit mon cocur et la sincérité de toutes mes actions, quelle était ma volonté que n'a jamais été autre que de vous complaire et vous servir et ectte u'a pas été votre eroyance; je l'ai fort bien connu, car tontes les raisons qu'on m'employe plustôt que point d'antre on n'a fait ee tort, Voyez aussi les choses comme elles sont et eelles que auriez fait si je ne me fusse pas mélée, je serais au désespoir si pour ma consolation je n'avais la conoaissance un'il n'a pas tenu entièrement à vous. C'est aussi ee qu'il me donne le courage de refaire les mêmes offres que l'ai délà faits par plusieurs fois, m'assurant qu'ils seront recu de vous comme venants de la personne du monde qui yous aime le plus, et que y a le plus d'intérêt, parceque sont les vôtres et j'ai tellement conjoincte ma volonté à la votre que je lo tiens pour tout. En ayez égard à ma très-humble

<sup>(</sup>i) Il marchez Andergoi Spinola, auto ed 1271 de familia noblimina Gerigiae gran-ver, for registot en 13 pin distilat cipulos del no tempo. All'ercogio del une familia fere, considera de tempo del traspe familia del propositione del considera de compario del propositione del

prière que jo vous fais de tout mon coeur, vons promettant que s'il vous plait quelquo chose du Roi mon frèro que je suis employée si vivement que vous en recevrez tout contentement. Le passé a été hien rude, mais il faut éviter et l'onblier pour chercher votre avantage que jo sais que vous aurez d'antant plus grand que les choses qu'on a faites jusque à cette heure ont été sensibles. Commandez moi senlement et regardez à notre bien; pour moi j'obéirais à von commandements et j'espère vous servir à votre contentement. Permettez que le m'employe et me faites savoir ce que vous voulez : je me fais forte de l'obtenir, vous voyez que ie vous dis les sentimonts do mon coeur, prenves de la volonté qui part da même lieu. Jo vons assuro que je n'ai autro penséo que de vons servir: aeceptez les très-humbles supplieations que je vous fais, afin quo nons puissions jouir ensemble de la tranquillité dans nos Etats. Exeusez moi si je parle trop librement: la passion me le fait faire, qui est toute fois portée à vos intérêts, j'ai chargé encor Carron de vons le dire, afin que si jo penx oublier quelque chose et ne pas bien oxpliquer, il vous le fasso mienx entendre. Tout mon principal hût est d'avoir l'honneur de vos bonnes grâces que je vous demande avec affection et que vons mo croyez, comme je snis véritablement votre très-humble et très-obeissante et passionnée servante

De Sanfrè, ce 29 août 1680.

CERRSTIENNE.

### X.

Altra della stessa al medesimo. (Da Santrè, 3 settembre 1630). Archivi del regno, L. c.

Je vous avais dejà écrite la lettre ici jointe quand j' ai reçu la votro, ce qu'il m'a fait retarder. Je n'ai point parlè au marquis de Brezé d'autre que ce que j'avais fait, car je n'avais rien dit que en la généralité: je ne auis pas si médisante quo je prenne bien garde à ce que je parle ; je n'ai parlé ni en hian ni en mal du marquis Spinola, si non quand il m'a dit qu'on se plaignait des français et qu'il avait accordé tout ce que lenr avait été demandé et que puis le margnis Spinola disait qu'on Ini avait fait ôter le pouvoir de traiter, et il témoigne d'en être plus faché. pnisqu'il désire la paix qu'il ne tient point au Roi mon frère qu'il ne le fasse ayant toujours fort désiré comme il l'avait montré, en avant par plusienrs fois accordé les traités que enx, mais qu'il les savait proposés mais que n'ont pas voulu puis aprés accepter. Et que Sa Majesté voulait témoigner pour mon particulier bonne volonté, et qu'elle me prinit de vous faire savoir que si vous vouliez vous déclarer pour lui à cette heure, qu'il vous rendrait tons vos Etats et vous ferait général de son arméo en Italie et procurerait de vons donner encore qualque chose pour votre contentement. Et puis de la part de monsieur le cardinal de Richelien , qu'il

Бтопы вила Вассия - Воссиями.

s'offrait pour être vôtre serviteur et qu'il désirait par toute sorte de voie à lui possible pour se remettre dans la bonne intelligence avec vous, puisque il vous témoignerait en toutes occasions présentes et à l'avenir, Depuis en discourant avec lui, je crois que vous auriez fecilement le titre de Roi de ce coté là, qu'il serait bien plus assuré que comme le voulez pour Généve : il ne m'a rien dit, mais pour moi je crois que si vous vouliez commencer à entendre et faire savoir ce que vous désirez, que facilment vous recevricz toute sorte de contentement, puis si Casal se perd il touche à vous à y remédier avec votre prudence à ecile heure que vous en avez l'occasion, si non, Dieu veuille que nous n'y pensions trop tard. Je sais qu'une paix serait la mellieure, tout le monde la veut et personne ne la conclut; je vous conjure par l'amour que je vous porte de vouloir. en faisant semblant que e'est par courtoisie que vous la voulez faire, d'accepter les partis que le Roi vous fait, car il ne vous en peut arriver que du profit, puisque nous retournerons dans le notre et de l'autre coté qui est tout mal, car les espagnols ne vous en peuvent donner et ne vous conserver pas seniement le vôtre, et les français vous le rendront et en nous accroieront le nombre avec encore d'autres avantages. Au eom de Dieu pensez si il est possible que vous ne vouliez pas connaître vôtre bien et eroire à la personne du monde qu'il vous aime le mieux et vos intérêts. Je sais bien toutes les pensées que vous pouvez avoir la dessus pour et contre, mais quand je yeux avoner la vérité, elle est telle que je vous mande: ne pouvant faire la paix, les États sont ruinés; pour l'être, pe vaut il pas mieux éviter des deux maux le pire, et en pouvoir acquérir que toujours perdre? Je ne sais, mais ecla se voit si clairement que le moindre esprit le connaît et vous que l'avez si parfait, à plus forte raison en avez vous la connaissance, mais vous ne le voulez pas, et comment mes prières auront elles si peu de pouvoir envers vous qu'elles ne puissent obtenir ce qui est votre avantage? et je m'assure indubitablement que vons trouverez votre contentement à quoi je n'aurais point ce déplaisir tout an moins d'avoir si peu de crédit auprès de vous que de popouvoir obtenir ce qu'il est à votre avantage et que se traite d'une chose qu'il n'est le moins du monde contraire au sentiment, à plus forte raison que je doive donc esperer? Je me promets qu'en pensant bien, vous connaîtrez la vérité de mes paroles, et me fairez une favorable réponse. Je vous prie de me la faire bonne, et de me permettre que je la puisse faire au Rei, puisque c'est de sa part que je vous les propose. Si vous désirez quelque chose, mandez la moi, et faites, si vous voulez que ce que se traite ave quelque effect, que se passe seulement entre vous et moi et par mon moven. Je vous assure que vous receverez plus de contentement, et moi j'aurais la consolation que de vous pouvoir servir et témoigner mon affection. Je erois que je le ferais aussi bien que Mazarin, et plus sincérement : c'est un causeur, eroyez moi (sic). Vous me mandez que je vous envoye Carron, il a la goutte et erie misérieorde, j'avais déjà écrit pour Drucnt et je pensais vous l'envoyer pour vous faire la rélation de tout ceci, et puis avant recu votre lettre i'ai voulu vous en-

voyer encore celle-ei et continuer la première résolution que l'avais faite de vous l'envoyer mémement. Carron avant la goutte le pensais que lui pourrait aller aussi en France, mais jo ne lul en ai rieu dit jusqu'à ce que je sacho votre volonté et que vous disiez que je ne l'envoyo pas là, pour ne donner anenn suspect, mais y a peu de moyens, n'ayant autre personne, il vons plaira de me faire savoir vôtre volonté sur ce sujet, et ce qu'il faudra que je fasse. En attendant vos réponses et l'honneur de vos commandements, je vous supplie de eroire que jo n'ai autre passion en tonte eeci que celle de vos intérêts, ni n'en aurai jamais d'autre puisque je suis véritablement votre servante. Quand je vous éerivis ici cette lettre, je n'avais pas encore parlé à Druent : je lui ai bien dit quelque chose, toutes fois c'est un négoce si chatoultieux qu'il est mieux de ne le dire à personne: vous écouterez seulement ce qu'il vous dira de ma part et ne lui parlerez que là dessus et rien davantage. Continuez en l'honneur de vos bonnes grâces, puisque je suis de tout mon eoeur votre très-humble et très-affectionnée servante.

De Sanfrè ee 3 de septembre 1630.

### XI.

# Altra scritta da Cherasco allo stesso. (8 ottobre 1630) Archiel del remo l. c.

Il est arrivé ce soir monsieur d'Emery, su quel j'ui représenté le mieux qu'il n'ét éposible, ave notes les risions temprés avec des compliments ce que vous m'avice conandé, toutelant la neutralité et le passege pour Casal, lequel m' fuit aussi luie és one été tous les compliments, que on se peut immaginer, en me diant la bonne voloné que le floi mon frère avait pour moi, et le désir qu'il avait de me douner toute sorte de satisfactions, puisqu'il ne désirait à rive plus que mon contentement, ai ses ministres de me servir, et que sur les propositions que j'avais filies, qu'il ne pouvait donner neueur réponse, si non qu'il les enverrait dire a marrestala de Chomberg (f), du quel il marrit réponse vouverait de rea marrestala de Chomberg (f), du quel il marrit réponse.

<sup>(</sup>f) Euric di Scondurg, merceillo di Francis, menge a Purigi net 1933. Not 1900 fa menimale Inspelerente del Re sel Limento, dere expeleit i bendificencienti diale di evreguese religione. Presede fui di laphilierra e pei un Alvançan, fu chiamata procis a sercisi di Francis color di color di del Levillagione costos qui Seguine di coloruna aggiurrare in Francis coloruna del model del Levillagione coloruna del Reducio, and del Reducio del describa di periodica del difficia un ser di funccio cardinale di Redu, un pricar del Reducio, del morre setti garnia di quel ferralità ministro, de lus ciotano di batene di mercania. Servi all'antico del reducio con corte per longuistene bulli garni al Resria il Reducio del Reducio del Reducio con corte per longuistene bulli garni al Reducio di Resea del Reducio del Reducio del Reducio del Reducio del Reducio del Reducio servi all'anno del Reducio del Reducio del Reducio del Reducio del Reducio surreconte del Reducio del Reducio del Reducio del Reducio del Reducio surreconte del Reducio del Reducio del Reducio del Reducio del Reducio del Reducio surreconte del Reducio del Reducio

après demain au matin, que pour la suspension d'armes il en ferait le même, mais qu'il me suppliait de vous représenter que les français ne desiraient rien tant que la paix, pnisque ponr lenr côté ils avaient fait ce qu'y leur a été possible ayant même accordé une suspension d'armes qui a été plus préjudiciable qu'autrement, seulement sur l'espérance de la paix, laquelle avait promis de faire, et qu'ils n'ont rendu absolument le château de Casal entre les mains des espagnols qu'à votre seule contemplation, et pour vous témoigner qu'il n'y avait qu'ils ne fissent pour vous plaire et pour vons montrer comme ils prétendent que les manquements aux traités de la paix ne viennent pas d'eux, qu'il se fieront à vous pour en être arbitre, et que ceux qui en seront la cause, vous les ayez pour ennemis, et que s'il vous plait de faire joindre vos armes à celles du Roi, qu'on vons rendra vos États de Savoie et sureté, ou promesse de rendre les autres dans un temps précis la généralité de l'armée du Roi, et avec l'argent telles avantages pour payer même vos troupes, et que vous avez d'assez légitime excuse de vous joindre avec eux, sans manquer de parole, puisque vous verrez évidemment qu'ils ne veullent point la paix, et gn'ils ne font tout eeci pour vous amuser pour pouvoir prendre Casal lequel s'il se perd, j'ai peur que la paix ne se puisse pas si tôt faire puisqu'ils ont rompu les traités en Allemagne, et que si vons disiez franeliement je veux la paix, et si vons ne la faites pas, je me mettrais avec les français, il m'assure que eette senle parole la leur fera faire. Voilà le sens de tont ee qu'il m'a dit : je en ai vonlu vous faire la rélation entière: il fait d'assez grande difficulté pour la neutralité simple, toutefois il en a écrit à monsieur de Chomberg. Je vous supplie très-humblement avee votre prudence de penser à tout et de juger ee qui est plus votre intérêt; obbligez moi de prendre toute créance en moi comme vons avez commeneé, et de vous sier franchement. Emeri s'en veut retonrner jeudi au soir: je vous en avertis car il est nécessaire pour l'armée: envoyez votre réponse écrite demain an soir, et si vous vonlez qu'on traite gnelque ebose de plus, obbligez moi, puisque vous avez une fois commencé a vous servir de moi, de vouloir continuer et de faire passer eette négotiation par mes mains seulement, puisque je vous y servirais plus fidelement que personne, M. D'Emeri a pris le prétexte de venir ici pour me dire comme le Roi est hors de danger, il a pensè mourir et a reçn tous les sacrements, mais il à plu a Dien lui conserver encore la vie, que je prie que soit ponr long temps. Je n'ai rien d'autre à vous mander de plus sur ce particulier : j'ai été à Frussaseh aujourd'hui où j'ai été fort régalée et même d'un présent; Morgene n'est pas parti : il n'y a moven d'avoir cet argent, le vous supplie d'envoyer vos lettres : pour le reste ppe personne m'a promis de m'en prêter. Je serais la plus contente du monde si

ticloi: Asiation de la guerre d'Antie (610. Divisitori Stalmente nel 1622 nelle guerrigie per comattere i ribelli della Linguadote, la prenzio fin nominato governatore di quella protrinia. Men d'apopiesia a Borderati d'il normaliere del 1621. Sus diglio Carlo, pata di 16 aprile (601 a Nanteni), reguadoni eguitarente alla press del passo di Suna, e quindi accompagnià il le nel 1210 riggio di Savoti nell'Innon aspente.

je puis vous rendre quelque service qu'il vons soit agréable à vous : personne ne le fera jamais avec tant de fidélité ni de mellieur coeur que moi. Mandez franchement ves pensées, si vons ne parlez avec moi librement vous ne le devez faire avec personne. Je vons en conjure et je vons supplie de me mauder votre volonté, et sur ces propositions si bien je ne les aie pas accepté et le suis toujonrs demenrée sur les points que yous m'avez limité. Il faut que yous mandiez si yous vonlez, pent être qu'on se relàche de quelque chose ou si on demeurera tonjours là dessus. Pour mol je ne ferals que votre volonté: j'ai retenu Druent et je ne le pnis envoyer qu'après demain, ce sera lui qu'il vous portera tonte nonvelle, Monsieur D' Emeri m'a parlé fort long temps, devant lui je l'ai fait exprès, afin que si j'oubliais quelque ehose, il eut mémoire à m'en souvenir. Je vons supplie de me continuer la bonne volonté que vous me témoignez en cette occasion, pnisqu'il n'en a point qu'il me soit plus chère que celle qu'il me donne les occasion de vous servir, et de vons témoigner combien j'estime l'honneur de vos bonues grâces; comme étant votre très-humble et très-obeissante servante.

De Quérasque ce 8 octobre 1630. X.

La réponse promptement. Druset pontrait prendre le prétette de la muldié du Roi et continuer son voyage en France, car si lui ne va, je vous pris de me donner permission d'envoyer un autre: souveaez vous bien que les traités d'Allemagne sont rompus: le père Joseph (1) et M. Léon ont éreit à monissur le cordinal de Ribelien, lequel l'a mande au marréstal de Chomberg ; jugez par là si les espagnols ont envis de faire la noix.

### XII.

### Altra da Mirafiori al padre Monod. (13 ottobre 1630)

Archivi del regno, L. c.

Mon révérend père. Yous avez conno tonjours la franchise avec laquelle j'ai toujons vecu avee vous, c'est ee qui fait que avec plas de conânces je vons découvre les pensées qui me toucheut le plas au coeur, afiu et que par votre diligence vous y tronviex allégement et le procuriez apprès de monsieur le cardinal de Rishelieu, auquel j'ai tonjours fonde mon

(i) Giusopo Francezo Leclere do Trembloy, solo a Prigi il 4 normbus 1977 da Giuvanial Leclere, sigue el Trembloy ull'Aspa, e de una dissipila. De 1994. De 1914 de Deptito. Dissi al print mai al mattere dell'umi, l'Albadendo del 1998 e fecni (cappencias, led 1644 stabili di acretio cretica dell'assa, l'Albadendo del 1998 e fecni (cappencias, l'estituta en arrivri en una fini dis-degli testa le consideran, e fin a lin cortigiano, ministre cel excentrer del resultativa conses. En di extraintami seggere de di fere ricolatore, in decisa arriva en del resultativa della consistenta del seguina del proposition della consistenta del la papa erant, secondando le ripettate intans del Be di Francio, ficialis di consistento conespérance. Vous avez vu la lettre que le Roi mon frère m'écrivait, où il me promettait de ne me faire pas moindre que mes autres soeurs, et avantagée en ses bonnes grâces, qui est ce que vous savez, qui me donne le plus de contentement, avant estimé ses bonnes grâces plus que toule chose du monde. A cette heure je crois que doit être le temps eu je dois espérer les effets de cette promesse, car la paix étant conelne, toute chose finie au contentement de sa majesté, Pinerol entre ses mains, il me semble que l'affection s'est assèz montrée en ceux de cette maison pour leur donner aussi les témoignages, vu que par mon particulier je le désire avec autant plus de passion que vous, que je voudrais que Son Altesse ressente quelque contentement en ma considération, car veus savez que i'ai toujours aimé avec ardeur, et c'est ce qu'il fait que je voudrais qu'on fit des choses pour lui aussi grandes que obbligeantes, et même à cette heure que je suis entièrement contente par le bon traitement que je réçois étaut absolue maîtresse, et ne procurant autre que mes contentements, ie m'assure que monsieur le cardinal n'v mettra point des difficultés, car puisque on a donné et à mensieur le prince et à monsieur le comte des gouvernements nouveaux on voit grandement que monsieur le cardinal ne procure que l'avantage de la maison. Pour moi je l'en loue extrémement : c'est aussi ce qui me fait espérer l'issue de cette affaire : j'ai oni dire que le duc de Florence prétend que l'empereur lui donne pareil titre (1), cela me facherait bien d'être après de lui, et j'aimerais mieux être première duchesse, que reine après de lui. Aussi le Roi ne le souffrira pas, ear je sais qu'il m'aime et aussi monsieur le eardinal, et que plus avantageux que de faire reine sa seeur il montre aussi son pouvoir à tout le monde, et qu'il aime son sang, et récompeuse ceux qui le servent. C'est le vrai moven de conserver ses princes à lui, car il aura entièrement leur coeur, et par conséquence entier pouvoir sur leurs états, et moi je pourrai témoigner que cette maison a eu des gratifications à ma consideration. On ne peut tronver uno meilleure conjeneture quand vous représenterez tout ceci à monsieur le cardinal, et lui assurerez que je lui en veux avoir d'obbligation comme en effet je lui en aurais: je vous ai dit mille fois l'inclination que j'ai pour lui, Vous reccemanderez anssi les intérêts de mon frère le prince cardinal, lequel on m'a dit qu'il n'est point paie; ne manquez point à en faire instance, car l'aimerais mieux d'avoir mille déplaisirs qu'il ne fût entièrement satisfait de la France, car e'a été moi que j'ai été cause que lni est alle et puis je l'aime avec

<sup>(1)</sup> Si indué al titolo Regio de la tato terro a como « Curbo Emaneste de citerere», per inde errangi de la dise trans qui da la gase trans adappere l'in anhanciteris i fonze perso Gergente XV, il quale vermanete si mottres inferiate si quante qui anciente i deux con specialmente revers indepares la genera catero Giarro, le quale cigli molessime rere proposta de merce indepares la genera catero Giarro, le quale cigli molessime rere proposta de merce indepares la genera catero Giarro, quale catero de la compare verir solicitati. Solo cetti (22) di ser Visitirio Ancolo 1 ce camical la praedica il titolo di Re di Capro cel trainment dei Altero Revie, continuado a dara si candinal di reversi della compare del

DOCCHENTI

passion. Voilà ee que je vous dirai pour estle fois, mais je vous le recommanda exa effection. J'ài vuq vous étés en peines i j'àl reque votre lettre pour monsieur l'ambassadeur; elle m'a été rendue fibblement, je en vous fernis point de ripones à voire dermière, attendant cles là la presidence occasion. Je vous recommande mes intérêts partieuliers, et je vous assure qui je suis votre bonne amie.

De Millestenrs, ce 15 octobre.

X.

### XIII.

Altra da Cherasco, a Vittorio Amedeo I.

(19 ottobre 1630)

Archivi del renne, l. c.

I ont aussitot que d'Emeri est venn, je lui ai fait les propositions telles que vous m'avez commandé, je l'ai trouvé fort bien intentionné et fort affectionné à votre partienlier; pour ce qui ne tenait qu'à lui, je crois que les choses seraient déià accomodées même on le tient déià pour suspect, et trop partial pour nous; ees messieurs les maréchaux ont eette opinion de lui, jo l'ai prouvé le plus qu'il m'a été possible, touchant la restitution de Pinerol. Il m'a assure qu'il ne pouvait en nulle façon ponr les autres avaotages; vous le verrez dans le mémoire que je vons envove iei joint. Ponr moi je erois que les difficultés qu'ils font sont qu'ils n'ont pas le pouvoir de rendre des places de telle importance comme Pinerol, et ic erois qu'ils n'ont pas le ponyoir de traiter jusque là. Monsieur d'Emeri m'a juré qu'il tient pour assuré que si monsieur le cardinal avait été iei, que vous auriez été content, ce qu'il m'a fait croire une sl on a sulvi votre premier dessein d'envoyer Druent que le tout serait accomodé puisque assurément le cardinal avant l'envie de se raccomoder avec vous, infailliblement nous ent accontenté. Mais le malheur veut pour nous que nous attendons toujours trop tard; cette fois monsieur d'Emeri a envoyé vers monsieur le marechal de Chomberg pour voir s'il a moyen de traiter, et si il le veut, qu'il envoye le pouvoir. C'est de quoi je vous fais la même prière d'envoyer votre dernière résolution sans autre réplique afin qu'on puisse, comme vous m'enverrez le pouvoir s'il vous plait, ne vous plus importuner de cela. Pour moi je vous supplie bien par l'amour que je vous porte, et si j'ai quelque pouvoir sur vons de vouloir prend-e eclui où trouverez le plus d'avantage : ma priero n'est pas mal aisee à obtenir, puisque ee n'est que votre bien que je demande. Je vous proteste que je n'ai rien tant à coenr, que vos intérêts et de vous servir comme j'en ai la volonté, et s'il vous plaira de m'honorer de vos commandements. Il m'est venuo une pensée et à mon frère le eardinal, que si par aventure ees messieurs n'eussent pas le pouvoir de rendre Pinerol. eommo je le crois, et que si e'était cela qui empéeba le reste de faire comme vous vouliez faire, de jurer d'y mettre uoe garnison des français en mon nom, ou bien nne de valesiens de Snisses au nom du Roi et de vous, comme on voulait mettre dans Suse, quand le traité se fit pour moi cette pensée m'est venue, je ne sais pas, si ils la vondront accepter, mais faites nous savoir si an cas que vous la tronviez bonne, vous voudriez y consentir encore que je ne suis pas capable de vous consoler, je crois qu'il sera bien mellieur de ravoir toute la Savoic et le reste du Piémnnt hormis les places qui sont nommées que de n'avoir rien de tout cela et azarder de perdre le reste : tout an plus vous n'en sauriez quérir qu'en grande peine. Je vous supplie de prendre ce conseil comme de votre très-humble servante, et d'une personne qui vous est le plus affectionnée que tont le reste du monde ensemble, et qui a le plus de part à vos intérêts et qui pourtant n'a rien tant à coeur que de vons plaire et d'avoir la continuation de vos bonnes grâces, comme étant de tout bon coenr vntre très humble servante. Si vous voulez traiter, et m'envoyer le pouvoir vous mettrez en mémoire tout ce qu'il vous plaira que ie fasse, afin que je ne fallie en rien : écrivez cela et que l'aje la volonté de vons bien servir.

M. d'Emeri attend ici ces réponses: je vous prie de me renvoyer aussitôt que vous anrez vu ma lettre, la réponse, et tout ponvoir s'il vous plait de traiter.

De Quérasque, ce 19 d'octobre 1630.

### XIV.

Altra da Cherasco allo stesso. (20 ottobre 1680) Archivi del regno, L. c.

Vous ne n'harriez jonais pue donner une nouvelle qu'il n'eut été plus agretable que celle de la paix (1); è vous en remercé terè humblement; je prie Dieu qu'elle soit pour un'infinité d'années, pour pouvoir laisser repour votre pauver pass, qu'il en a tant de besoin, et puis après faire des nouvelles sequisitions. Le m'en réjusis aver vous, et je vous envoye exprès le combe de Moretta pour ce sujet, vous assumat que lout ce que seus de votre contentement, sera toujeurs le mien, n'es pouvant avoir home de l'. Le vous coujeur de le corier et de voir n'a écette heure je de non de partie de voir et de le contre de contente de la cette heure je de contre de l'est par de votre contentement, sera toujeurs le mien, n'es pouvant avoir home de l'. Le vous coujeur de le corier et de voir n'a écette heure je de contre de l'est en le corier et de voir n'a écette heure je des de la contre de folles. Regardez un peu ce que vous juge et si je pais vous servir en quelque chone; pour mai je crois que si vous le dériver, il n'e un point de difficulty, il nou employer moi en quelque autre chane pour votre service, paique je ne dérier ries tant que de vous Homegner la passion que jui comme d'ent vériablement que de vous Homegner la passion que jui comme d'ent vériablement par la comme de l'est par le contre de folles. Ne la contre de l'est par le partie de vous l'entre de l'est par le partie de l'est partie de la contre de l'est partie de la partie de l'est partie l'est partie l'est partie l'est partie l'est parti

<sup>(1)</sup> Pere suggellata col famoso trattato di Cheresco conchiusosi definifiramente il 6 di aprile 1631 con cui Vittorio Amedeo ricevetta Alba, Nizza e molte terre dell'Albo Monferrato, ma credette Pinerolo alla Francia, distruggrado l'opera del trattato di Licoc, gloria del neder 810.

votre servante très humble. La joie est si excessive que je ne sais oi j'en suis. Renvoyez moi toutes ces lettres que je vous al envoyé et ces mémoires, era nassi bieu vous n'en avez plus que faire, et me continuez vos bonnes grices comme à une personne qu' y vous aime de tout onceur. Votre fille se réjouit aussi: elle se porte parfaitement bien; envoyez moi les compliabilisois et vous en supplic.

De Quérasque, ce 20 d'octobre 1630.

#### XV.

X.

Lettera del principe Tommaso di Savoia a Vittorio Amedeo I.

(Da Chambery, 11 novembre 1623.)

Archivi del regno, lettere del principe Tommano, mazzo V.

SERENISSIMO SIGNOR FRATELLO.

Ricevo hoggi con la vennta del conte della Valdisera i spacci et avvisi che V. A. R. si è compiaciuta mandarmi in tempo che io ero per spedir il spaccio del conte di Druent con li avvisì di Lione, Borgogna et Fiandra i quali confrontano, come V. A. vederà, con quelli di Milano, et da tutti si vede manifestamente che le armi imperiali cominciano ad avere la fortona favorevole et in conseguenza dell'ultima vittoria del Valdestein et dei progressi del daca di Feria senza (si può dir oppositione) si devono attendere ogni giorno nuove simili et di maggior conseguenza, sopra di che io anderò accennando el circa li altri punti quello mi par di rappresentare a V. A. conforme mi dettarà il mio debol giudizio continuando I progressi dell'armi imperiali conforme all'apparenza grande che vi è, non è dubbio che in pochissimo tempo i svedesi e protestanti di Allemagna saranno costretti. come dissi ultimamente, o di far la pace, o di ritirarsi, o andarsi perdendo a poco a poco, et qualsivoglia di questi accidenti causarà la tregna d'Holanda, il che segucado in tutto o in parte non vi è dubbio che li imperiali et spagnnoli saranno in stato non solo di temere, ma di attaccare i francesi, dai quali pretendono causato tutto il danno patito sin'hora et che se li va sempre preparando. A questo Valdestein vi è totalmente portato odiando i francesi come si sa, et se non lo vogliono far apertamente non li mancano pretesti di far come banno fatto i francesi sinora, come sarebbe Monsienr et la Regina Madre, il duca di Lorena. A questo li darà anco maggior coraggio l'esser ora il Re d'Ingbilterra bene con loro et quasi tutti i potentati o in apparenza o segretamente disgustati et in sospetto della maniera di trattar de' francesi et della gran potenza, i svizzeri fra gli altri per i trattamenti fatti a quelli di Mombeilar messisi sotto la protezione di Francia, la compra che si vocifera di Nenchâtel, il voler come si dice far piazza d'armi in Geneva, totto questo dà da sospettar a tutti dei disegni del cardinale di Richelieu et mi fa confirmare quello che ho sempre creduto, massime vedendo come si tratta con V. A., che egli a spese di chi si voglia vuol venire a fine de'snoi disegni et che non pensi ad altro che ad aggrandire i confini della Francia di

qua da' monti. Le cose dette di sopra me lo fauno eredere, i trattamenti fatti al duea di Lorena, it non voler dar le soddisfattioni dovute a V. A. R. et pigliar ogni giorno nuovi et falsi pretesti di sospetto, et massime se V. A. fortifica Montmeliano, il quale li sta nel core, et come vederà da dne memorie qui ginnte quello si diee in Delfinato et confini ch'egli la disegno sopra questi Stati. Et Dio voglia che mostrando di soccorrer o effettnare li trattati nel passar la gente non faccia como l'altra volta, poichè si vede che lascia sempre soggetto di disgusto a V. A. per poterla rompere sempreehè vorrà, et massime ora ehe la vede sprovvista et fuori di speranza di pronto soccorso, havendola a suo eredere messa in diflidenza de' spagnuoli. Ora non vi è dubbio che vedendosi pressato nell'Allemogna, se non ha i pensieri suddetti vorrà eoi mezzi di V. A. dar con poca gente et spesa una diversione a spagauoli et così impegnaria maggiormente però contro genovesi non credo else approvino else V. A. muovi che loro non vi possino esser con forze convenienti perchè egli vuoi esser il più forte et però io li vorrei solo rappresentare che il tempo spira per l'effettuazione et perù cho si desidera saper quello pensano fare o che prolonghino il tempo senza pressarli d'avanteggio sino non sua addossato n V. A. il maneamento dell'effettuatione chiamar quello è dovuto et instar sopra li altri punti del trattato senza mostrar discorso della lunghezza sino si veda quello causaranno i progressi di queste armate, et intanto con l'occasione che si manda in Allemagna procurar di aggiustar destramente le cose con l'Imperatore, acció venendo il hisogno si possano aver soccorsi, et facendo loro progressi tenendo la Francia occupata prevalersi di quella occasione di coacerto per Genova o cose simili et ancora quel mezzo potersi agginstar con spagnuoli in caso di necessità. Il negotio proposto dal Magneran io lo trovo avversatissimo et se si potesse intender it papa sarebbe anco meglio per la Francia, io non gliela vorrei perchè queste leghe si fanno più per dubbio de' gran potentati che per altro et per farsi stimar da loro et massime della Francia la potenza della quale si deve ora più temere d'ogni altro stante l'umore di chi governa. Di Genova et de svizzeri non ho altro di nuovo di guanto ho detto di sonra et starò aspettando quello seguirà dal negozio di Itoma. Il conte della Valdisera mi ha fatto relazione delle careie di V. A. Qua si va godendo il tempo quando ce lo permette, essendo stato da un pezzo in qua pessimo. Jeri presi un cervo et il giorno di S. Umbert un daquet qual si negò nell'Isera et non lo potessimo ricuperare crescendo l'acqua a vista d'occhio et andò a passare nello rovine della mina di Monmeliano vicino alla porta della villa et dentro quella del fanhourg et avessimo la pioggia tutto il giorno addosso. Posdoniani arriverà monsieur di Nemours et si eseguirà circa d suo particolare quanto V. A. comunda et mentre li baeiarò in nome di tutti noi le mani, la supplicarò della continuazione della sua grazia e pregarò il Signoro per la continua salute di tutte le AA. LL. Di Ciamberi ti 11 novembre 1633.

Di V. A. Serenissima

Hum." ubb." et obbl." fratello e servitore

#### XVI.

## Lettera del principe Tommaso di Savoia al Duca. ( Da Chamberi, 8 marzo 1634 ). Archivi dei regno, lettere de' principi di Carignano.

SEBENISSING SIUNGE FRATELLO.

Hieri con i spacci del conte di S. Manris mi capitarono i comandi di V. A. B., I quali non mancarò di eseguire all'arrivo della risposta di Parigi et aunisaria del tempo ehe io potrò esser alla montagna per ricever i comandi di V. A. Per quello tocca a me jo sarò sempre pronto ogni volta che lo abbia le provvisioni necessarle perchè per le cose mie non sono in stato d'intraprendere un simil viaggio et però V. A. sarà servita di farmi riflettione et commandarmi con che segnito s'hauerà d'andare et se si deue ancor portar il duolo, intanto io non ne parlarò sino alla risposta di V. A. et di Parigi. lo sarò sempre pronto ad impiegarmi per il servitio di V. A., ma dubito grandemente di non apportare maggiore soddisfazione del conte di S. Manrizio, conoscendo le persone con chi habbiamo a fare, e più soddisfazione se li darà e più vorranno far a loro modo : non vi è dubbio che si voeifera dell'armata che il principe di Condè dene comandare a questa frontiera, della quale intti deugno hauer gelosia, perchè essendo sotto il suo comando, non vi è dubbio che non passarà in Italia. In Delfinato si aspetta anco gente et si fa gran provvisione di sarchi et quantità di ballo da cannone. Pubblicamente si dice che il Re vuol Montmeliano et altri la Savoia, et dar a V. A. ricompensa in Italia; l'humore del cardinale, i trattamenti di Lorena, il ueder che non dànno parte aleuna a V. A. de'loro disegni, mentro sempre dicono di uoler agire mi fa dubitare che pensano di uenir con l'armata su le frontiere, senza dirli cosa alcuna per poter, trouandola sprovvista hauer tutto quello vorranno o per la necessità, per non perder il tutto, o per la forza, non hauendo di che resistere. Li esempi ci denono render savi et però è necessario di pensare in tempo a'quei rimedi ehe saranno manco dannosi et perciò non esser tanto diffidente dall'altra parte che non si possa attaccar nuovo trattato et procurar di spingerli in casa di chi si vede manifestamente non ha altro disegno che di usurpare i stati dei vicini, non essendo più carità di difesa. Dio voglia che in questo io sia cattivo profeta; io non metto dubbio ehe non gradiscano la mia andata, ma sarà a disegno di far il fatto loro mentre V. A. se no starà come sicura et non per darli soddisfazioni, anzi eredo ehe lo daranno ogni giorno maggior causa di doglianza per poter prendere il pretesto a loro modo. lo spero che Dio vi metterà la sua santa mano per le cose di Alemagna. lo tengo per fermo si accomoderanno essendo un partito et l'altro in pari gelosia de'francesi, et da Genova se n'ha qualche auuiso di doue uengo sempre assieurata del sospetto ehe hanno et che più presto si vogliono gettar nelle braccia di V. A. all'arrivo del presidente Costa, il quale credo non

può tardare, si saprà qualche maggior entreza. Per le cose di qua V. A. haubert con alter min, risposta a quanto occarre est tarci spettiano di Buert con la min, risposta a quanto occarre est tarci spettiano di Garnestino per ricene ricaver in maio commadi per Momerdino. Si start spateta fullo qualci che V. A. tomo mandra essenzia di mouro consparta qualche altra ruina della qualc faccio far relatione che si unandarà. Instato si repara ruina della qualc faccio far relatione che si unandarà. Instato si repara ruina della qualci faccio fare relatione che si unandarà. Instato si repara ruina della qualci faccio faccio della consoli della con

Di Ciamberl, li 8 marzo 1684.

Di V. A. B.

Hum.º ubb.º et obbl.º fratello et servitore
Tonnaso.

## XVII.

Lettera del principe Tommaso al cardinal Maurizio.

(Da Torino il 4º aprile 1634).

Archiei del regno, lettere de principi di Carignano.

Sicres Fraterico

In esecutiona di quanto dissi al Gantelet di dirvi ho presa la risolutione che intenderete dal portatore di queste al quale ho data ampia instruttione di tatto quello deve dirvi et a S. A. lo so che non mancaranno gente che biasimaranno questa mia risolutione (1) però quando si ricordaranno dei trattamenti che io ho riceputi, che qua non posso sperare alcun avanzo per i miei Figliuoli, che mi si procura un viaggio così scabroso (2), forse solo per leuarmi da qui, et che insomma la mia intentiona non ostante tutte queste cose non è altra che di procurar a S. A. et a snoi Stati qualche appoggio contra quelli che li minacciano ad ogni hora, et melteranno in escentione se non saranno impediti; m'assicuro che si metteranno alla ragione. Io m'assieuro tanto nell'affettiona mi dimostrate che terrete la mia protettione et delle cose mie donendo esser certo che in qualsivoglia luogo ove io sia procurarò di seruirvi et se bauerete qualche cosa di particolare da comandarmi lo riceuerò con gusto indicibile, et esegnirò con esatta diligenza, Vi supplieo a scusarmi se prima d'ora non vi ho palesato questa mia intentione perchè così ho stimato seruitio comune. Forse che ora quei mali ministri cambiaranno stile uerso di uoi che hanrete campo di parlar chiaro

<sup>(4)</sup> Cioè di seguire le parti dell'impero, dirigendosi infatti in quel momanto alla volta delle Fandre.

<sup>(2)</sup> Era destinato in missione alla corte di Francia.

- 1

et rimostrar a S. A. la verità di molte cose che li vengono celate, et cosi ridar le cose di questo Stato in miglior essere che non sono. Questo è quanto posso dir per ora mentre procurerò di tenerui autisato di quanto passarà, et con questo vi baciarò senza fine le mani.

Di Torino il primo aprile 1634.

Affez. fratello el servitore
Tonnaso.

## XVIII (1).

Lettera del cardinal Maurizio al principe Tommaso, (Torino, 9 aprile 1634). Archivi del regno, lettere principi.

SIGNOR FRATELLO.

Gantellet mi disse il gran sentimento c'hauete di quella clansula posta oel parere di questi ministri circa la dichiaratione che S. A. R. doueua fare a Madama di Nemours (2) per il baldacchino, et il suo pensiero d'andare a Thonon per ritornare a Chambery con l'aso di detto baldacchino et che se continuano questi ministri a trattarci male come fanno in tutte le cose era necessario di pensar ad appoggiarci ad una delle corone c'hauendo voi la meglie francese non potreste fare altra resolutione che di cominciar in quella parte. Ma che essendo io libero poteuo pensare alli altri, anzi per maggiormente confirmarmi questo dissegno, et prima et dopo mi faceste instanza che douendoni disfare dell'abbazia di Soissons volessi preferire uno de' vostri figli ad eguale partito et che in Francia lo facessi passare facilmente con intenzione di farmi aggiutare d'una huona portata pel ritorno del Costa (3) affine di valermene per pagar li debiti a Roma, che era il fine per il quale ero costretto di spogliarmi di detta abbazia, et me l'assicuraste di maniera che io ne faceua sicuro capitale ; io tralasciai affatto li altri partiti. Hora da tutto questo potete pensare che apparenza haueuo che in essecutione di quello che diceste a Gantellet douessi mai credere una resolutione tutt'affatto contraria, et aneora che me la fossi immaginata non haurei mai creduto che foste passato a farla senza saputa di S. A. R. et con li termini che io per mia parte ho sempre praticati che è di proferire li interessi della casa alli miei particolari. È ben vero che io non avrei potuto così facilmente eseguire vostro consiglio nè acquistare confidenza non hauendo nè moglie, nè figli da impegnare, non vi siete ingannato nel scrinermi. Ma non mancaranno gente che hiasimeranno questa vostra riso-Intione perchè la maggior parte vi tenevano anzi per sofferente che precipitoso, titolo che daua a questa attione pel risigo nel quale havete messa

<sup>(1)</sup> A pag. 187 della parte prima in nota leggi documento N. XVIII.
(3) Anna di Lorena vedova di Eorico I daca di Seroia-Nengura.
(3) B presidente Giumbattata Costa gracovere, une de principali partigiani di Tommaso.

<sup>(</sup>a) to produce the control of the co

la vostra persona massimo nella difficoltà del passaggio, Gli altri diceno che si poteva fare con saputa di S. A. R. la quale havrebbe trovato il modo di farlo in tempo, et congiuntura tale che ora havrebbe dato sosnetto ne gelosia a nissuno et di sottrarsi dalla necessità di mostrare che non vi è concerto secreto. Altri credono che questo riuscirà ad utile et avvantaggio grande non solo per voi ma per la casa, però bisogna che lo mostriate con li effetti se volcte far vedere in chiaro l'intentione vostra conforme mi scrinete d'haucre fatto questo per maggiormente procurare i vantaggi di questa casa et il heneficio di questi Stati. Altri lodano ch'abbiate l'animo applicato a coso non ordinarie, et sperano ch'avete mostrato ne' primi anni della vostra gioventù hereditato da così grandi e valorosi autocessori che sarà certo di bisogno in quei paesi per ricuperare le perdite fatte dalli altri o ristorare la ripntatione, però noglio eredere c'havrete ben pensato a tutto. Altri ancora dicono che vi bisognarà valere della vostra prudenza e pazienza per soffrire e digerire ogni disgusto et non dar sospetti che possan mettere in risigo la moglie e i figli massime lasciando un'esempio della maniera ch'avete trattato con parenti così stretti come vi siamo noi, Mi resta d'assicurarvi che non mancherò mai d'impiegarmi in tutte le occasioni del vostro servitie, ancora che non me lo raccomandaste et di pregarvi se non vi volete corrispondere di non metterni qui ne'sospetti come havete fatto nel principio della vostra serivendo che in essecutione di quanto dicessi a Gantellet havete preso la risolutione che intenderei dal portatore come havete particolarmente comunicato tutti vostri pensicri et a prova vi ho sincerato quello cho scrivete in fine con seusarmi se prima non m'haueto palesato la vostra intentione starò in continua pena aspettando nove del vostro passaggio che io vi desidero felicissimo con tutte le altre prosperità maggiori come ne pregarò continuamente S. D. M.

Torino li nove aprile 1634.

Affez, fratello e servitore

#### XIX.

Lettera di Cristina al Duca. (Da Torino, li 17 aprile 1631). Archivi del recno, lettere Principi.

Je vous depéche le comite de Piossaque pour vous donner de mart cas asinés Pétes, ne me sachant bien forte, pue je ne le puis faire moi méne, màis au moins avec les souhaits je suplérai à ce que je ne pais faire de présence. Il vous dira des nouvelles d'ici j'ajonten, une lement ce que j'ai fait depuis ma dernière; j'ai vu le Cauda (1,), le quel

<sup>(</sup>f) Lelio Cauda d'Asti, che divenne conte di Balangero, Mathi e Villanova, consigliere di Stato e presidente della Camera dei conti si tempi di Viltorio Amedeo I.

DOCUMENTS

a achenine tout ee que yous lui avez commandé, il m'a dit que les discours contiennent fort de chuses du prince Thomas contre vos ministres, et qu'il eroit que Palenion Provana (1) y était beaucoup, disant que le dit prince Thomas avait bien fait de faire ce qu'il avait fait, et d'autres discours semblabes. Je ne l'osais enquêter davantage à cause qu'il était en présence du comte de Verrue et du president Bens (2) les quels deux on les croit autant affectionés à lui et point à celui qui parlait y ayant des intérêts de leurs amis. Il dit de plus que sous ce prétexte la cavalerie se defaisait, et que sous main on depéchait des soldats, en leurs donnant eourage de so plaindre de vous; j'eu ai avisé le marquis Villa (3), afin qu'il y prenne garde, car encore que cela ne soit nas do relief pour eux, cela détruirait vos troupes, et ferait perdre l'affection à vos suiets. Même l'ai trouvé un expedient pour en attrapper quelqu'uns avec le président Cauda, et en partieulier de ceux do vos gardes qui disent être de la compagnie du comte Arduin (4), et on les fera châtier commo ils méritent. Vous en serez avise de tout: je vois que ses discours continuent, car l'agent d'Angleterre m'est venu voir aujourd'hui, qui m'a dit que le prinec Thumas avait été si mai traité qui n'avait comme peu de moins que de se retirer et que vos ministres en claient la cause : le lui ai répondu comme le devais, mais lui opiniatre daus sa ereance nous avons disputé long temps, et aprés il m'a dit mille do ces choses que la raison d'état nous peut faire penser, puisque sont trop longues à détruire, et qu'il croit que le prince Thomas était alle envers l'Empereur et non en Flandre, qu'il ne eroit pas que les équipages le poussent vers ees quartiers, voyant les prètentions que vous savez, et qu'il voyait mille malheurs que Dieu nous en prèservo, mais qu'il n'y avait que sa main seule. Je n'en ai point vu qui nit tant évageré comme lui là dessus, il a parlè de Turquie, des Svedois, d'Espagne, de France, d'Alemagne et de toutes choses universalement, et est retombé sur vos ministres se plaignant de mêmes traitements, qu'il en recevait depuis l'autre an pour ces ehoses. . . par le Bonfils sue disant que vous perderiez le Roi son maître pour ami, et que vous dégouterez tout le monde, que même vos suiets ne vous aimaient pas et il a exagéré de façon que je n'ai point entendu parler de semblable, remoutrant la puissance de la France et l'état où était le duc de Lorraine et que si vous

<sup>(1)</sup> Primogenito di Ludovico Provana Tridone dei consignori di Leynè e della Gorra, dottere in leggi ed subtore generale del principe Tommaso. Mori ab intentato il 3 maggio 1848 e fu seppellito nella parrocchia di S. Maria di Panza. Aveva sposata Ippolita Margherita Pomiglione.

<sup>(3)</sup> Americo Benno, del cospuso casato del Bensi di Chieri, che da dottore di leggi facerato enegliere, sontore, avrocato fiscale e patrimoiale generals con patroti di Carlo Emanuele del 12 dicembre 1034. Fa poi promosso al grado di presidente del marchesato di Saluzzo e trano presidente del Senato di Piemoste e occisifiere di Stato e della signatora con altre patrotti del 18 aprile 1927.

<sup>(3)</sup> Marchere Guido Vdia che fo poi luogotenente generale della caralleria, e cavaliere dell'ordine nopremo, morto nel 1613 all'assedio di Cremona, patre del conte di Camerano, di cui la famiglia si estinte negli Asisseri che farono poi marchesi di S. Marano.

<sup>(4)</sup> Conte Arduino Valperga.

ne preniez bien garde, qu'il vons en arriverait autant pour ne pas conserver vos amis, pour la mauvaise conduite de vos ministres. Vons ne sauriez eroire combien ce discour, m'a éte injurieux, car il a duré une bonne heure, et j'ai répondu ce que je crovais et pour l'appaiser et pour témoigner comme tout cela était faux, et ne laisser pas prendre de mauvaises impressions. Enfin nons nous sommes séparés avec compliments au Roi et à la Reine d'Angleterre et comme cela a fini ce disconrs; mais j'ai jugé par là comme on parle de toutes ses affaires que cela est grandement préjudiciable à votre service et qu'il faut que quand vous serez de retour, y donniez ordre ardiment et preniez de bonnes résolutions là dessus. M. Calnse a promis de sincerer chez la princesse de Carignan et de donner de bons avis. J'ai eu quelques paroles avec l'ambassadent de France pour le sujet du comte de Luserne ne voulant pas lui accorder ce prolong de six mois. Je me snis rémie à votre retour, il m'a dit qui s'était adressé a mol voyant que je protegerais ceux qui aervaient la France; je lni ai dit que oui pour les gens de bien, mais pourtant personne à votre préindice et que je. . . point les traités : que j'étais de l'humeur du feu Roi mon père pour ce sujet. Il y avait des gens qui l'ont entendu qu'ils vous peuvent dire encore d'autres choses, que je ne dis pas : ensin je m'en suis excusée; vous en ferez puis ce qui vons plaira. Je voudrais bien qu'on n'en parla plus jusqu'à votre retour et que vous ne me donniez pas commission de le faire, car après avoir fait cette réponse, je ne vondraia pas faire autrement. Je m'oubliais de dire que le chancelier m'a dit qu'il eut des avis de Milan qui disent que le prince Thomas y est allé avec votre contentement, il ne faut plus que cela pour augmenter la crovance aux Français avec ce qui ils ont déjà si bonna volonté. Les levées qu'on fait dans le Milanais préindicient bien à vos tropnes, qui sont à Verceil et en Ast, et aussi les Français qui sont à Casal iront tons. J'ai donné ordre an comte de Verrue d'y remédier et envoyer les capitaines a choisir quartier pour ce suiet. Voilà tout ce que le puis dire maintenant, attendant vos commandemens, je vous prie de me tenir en l'honneur de vos bonnes graces et de vons assurer que mes plus grands soins ne seront que de vons plaire et vous témoigner que je suis mais bien de bon coenr votre esclave. Le marquis de Clavesane est expédié: le marquis Palavesin le sera aujourd'hui : pour le marquis Forni on attend les ordres de Baldassar, et je vais faire une neuvaine pour vous à Notre Dame de Loret, et me promener vers Rivoles. De Turin ce 17 avril 1634.

# XX (1).

#### Lettera della Duchessa al Cardinale Maurizio. (Torino , & novembre 1633).

Archivi del regno, L. c.

Monsieur mon frère. Le Brolia a tant tardé que vous recevrez par lui et de bonnes et de manyaises nouvelles, le dernières ne se doivent point (1) A pag. 140 della parte prima, leggi documento XX.

attribuer à S. A. R., car si ses conseil avairnt été suivis, vous les auriez recu toutes pareilles, mais bien au peu de conduite du marcebal de Créqui (1). qui dans l'intérêt ne moutre guéres de conduite à ce qui fait comme les événements le font assez paraître encore a-t'il l'obligation à S. A. R. de quoi il a fait la retraite de ee siègo avec réputation ; car sans lui, je vous assure que les cannons, les passages et le même marerhal y demeurajeut tellemrut, que ce qui s'est fait de bon ont été les armes de S. A. R. et sa propre personne, qui à la fin s'était portée fort mal volontiers par tout. parce qu'il a toujours juzé ce qui réussirait d'une affaire si mal commencée. Il espère que le Roi mon frère sachaut la vérité de tout ecci dopnera le remède nécessaire et alors veut aller réparer par sa valeur tes fantes du marechal de Créqui, et réconquerir aux armes du Roi la réputation qui v est fort engagée qui eusse été déjà rémediée si le marechal de Créqui lui eut laissé douner la pareille qui présenta aux enuemis qui dans la perte qui eussent assurrment fait avaient voué de leur reste, car Valence s'était prise assurement. Mais non pas seulement tout l'état de Milan perdu, mais se voyaut aquerir une gloire devant ses jeux, à sa honte n'a jamais voulu permettre que S. A. R. en fût le vainqueur, rt eut emportée les louanges dûes à sou courage puisqu'il n'eu pût porter que honte étant meilleur pour paix que pour guerre. Vous aprez les rélations si entières que je ue particulierais rien, senlement je dirai que cela est bien sensible à des personnes comme je suis, de voir toutes ces choses, et ne les pouvoir dire comme elles sont, encore qu'il m'en echappe toujours quelque mot, mais e'est assez que la vérité soit counne du Roi mon frère, et de ses ministres. Je ne me snis pû tenir que je u'en aye écrit à monsieur le cardinal , car comme le le crois partial pour moi, i'en use avec plus de liberté qu'avec personne. Au moius suis je désireuse que t'on sache comme S. A. R. n'a point eu part à la honte, mais seulement à la gloire,

(1) Carlo di Blanchefort e Camples figlio di Antonio di Blanchefort, istituito crede dalle zio materno, il cardinale de Crequi. Oltre le notinie di lui che si leggono nella prima parte di quest'opera a pag. 282-283, aggiugnero che, invisto nel 1887 alla guerra di Savoia, prese il forte di Chamoustet, in cui fu ucciso il governatore. Na riusci a D. Filippino, figlio natorale di Emanuele Filihesto che colà era, di fuggissi, lasciando però la sciarpa venata alle mani del Crequi, D. Filippino mando bensi a chiederla al maresciallo, ma questi risposegli che per l'avvenire si dimestrasse p. à selante a conservare il favore delle dame. Il bastardo stidò il marcaciallo che all'ora e al luogo indicato trovosti presente, non così D. Filippino, accusato perció di vigliaccheria. Trascorse un anno intiero, sinché D. Filippino feorgli chiedere un'intravvedata al forte di Barroux. I duo campioni si trovarono, ma il bastardo rifiato di battersi. Crequi gli ripropose il duello che fu forza accattare. Segui esso tra Gieres a Grenoble, D. Filippino selamò per due volte che era ferito: Crequi ordinogli allora di deporre le armi, a così fa corguito. Ma il duca, risguazdando quindi D. Filippino con occhie biece per considerarlo disonorato, siccome colui che crasi Insciato disarmare, proibigli di peù non comparingli in sua pres-nus. Pubblicò benti tua tua difesa per provare che non il primo aveva abbandonato il campo. Vi rispose il maretciallo, concindendo però non enterri per il hastardo altro mezro di riparare la quistione d'onore che con un movo ritroro. Il quale segui infatti a Quirieu il primo giugno 1599. Caduto ani bel principio del combattimento D. Filippino ferito di tre colpi di spada e due di pagnale, dopo pochi giorni mori-Il Crequi prese poi parte ancora a varie campagne in Francia ed in Piemonte, ove motiva il diciasette marzo 1638 all'assedio di Breme.

STORES DELLE REGERFES - DOCUMENTS.

el combien il est affectionné au service du Roi mon frère. Ce m'est une consolation que non obstant la muschine conditée de se messieurs gifei il ne s'est point dégoûté de la passion qu'il a pour la France, ce qui me fait espére un mellieur necela pour les fafires à l'avenir. Pourtanta pour mon particulier je voudrais bien la pair, car le voyant comme il est incosament en de grand azard, je ne puis vivre contante. Nous étes suite d'où il flust que cela vienne: je ne vous ocerais prier d'y apporter vos soins, purce que je controles aus sestiments de S. A. R., mais quand je penses que vous veze quasi autant d'indérêt à la conservation de sa pervous pourze, pour contribuer à un si grand lare, outre que je vous ne fais une passionnée prière. Comme fout mon contentement dépand de la, je me promoté que vous favoireire, une siéries qui sont plaist à cetz que j'ai de me conserver vûter amilié, et de vous faire paraître par effets que presone n'est plus que moi.

Monsieur mon frère, De Turin ce 4 novembre 1635.

Votre très-affectionnée sœur Cusastianne.

# XXI (1).

Lettera del principe Tommaso a Vittorio Amedeo I.

(Da Brazelles, ti 8 settembre 1634).

Archivi del reme. I. c.

## SERENISSINO SIGNOE FEATELLO.

Mi sarebbe sempre di grandissimo disgusto ogni minimo che riceuesse V. A. R. per causa mia. Fui per questo in ogni tempo circospetto in tatte le attioni mie per leuarne il soggetto et particolarmente nella deliberatione della mia uscita dalla Sauoia come tutte le circostanze lo chiariscono et gli effetti ne daranno proua perpetua et indubitata. V. A. R. mi faccia perciò gratia di credere che io osseruarò sempre il douuto alla sua reale persona come mio signore et la riuerirò con amore sincero come mio fratello, et in questa conformità signalarò, sempre la lontananza della mia persona quando vi si incontri il suo servizio o il suo comando. Non supplico V. A. che lo metti in proua perchè tengo per cosa certa che ella non dibita punto di questa mia sincera volontà. Una et la principal causa che mi mosse d'ascire dalla Savoia fu il seruitio di V. A. R. et per metter i suoi Stati in riposo contro l'oppressione che li soprastaua dalla violenza delle armi Francesi agitata dalla mala volontà del cardinale di Richelieu. Di questo punto credo donerne restar d'accordo con V. A. et per li sniei fini ne chiamo Dio in testimonio, et quanto bo fatto negoziar in Ispagna et quello che va su questo seguendo.

(i) A pag. 129 della parte prima, in nota leggi documento N. XXI.

POCUMENTS

Per la lettera di V. A. delli xv di luglio vede elie il mio viaggio non sarebbe stato da lei disapprouato se gliel'hauessi comunicato perché l'hauer inaccostamente fatto negotiar in Spagna dice V A, che posso hauer insospettito quel Re contro l'A. V. per hauer mostrato poca confidenza con lei et data maggior gelosia a francesi potendo eredere che il tutto fosse seguito di concerto. Dichiaro in questo il mio senso essere stato altrimente et così ne sono seguiti gli effetti. Perchè feci dir in Spagna che non compiua al servitio di V. A. di saper all'hora questa negotiatione ehe però facendo S. M. quelle cose che sono venute alla notitia di V. A. che si poteua promettere la sua assistenza. Così fu accettata in Spagna la proposizione come può vedere dagli effetti, et non starà che a lei di goder della prosperità di casa d'Austria, et far i fatti suoi secondo che le congiunture et il tempo lo permetterà a V. A. come sin dal principio le ho fatta pepetrare per il che la pace di Genova fu da me particolarmente raccordata come ancora tutte uncile altre cose che giudicai honoreuoli et utili al suo servitio. Dunque in Spagna non s'accrehbero i sospetti anzi si leuarono, et si ridusse quel Re a procurare le prime hnone intelligenze con V. A. et con li maggiori vantaggi elle mai si negotiò. Il Vasquez che deve essere costi douerà faroc fede oltre che S. M. mi preme con sua lettera delli sei del meso passato di procurare che V. A. pigli parte nei suoi interessi et sopra questo ne farò una serittura a parte.

Quanto a francesi io non poteua leuar meglio i sospetti che di usarne effettiuamente come ho fatto perchè la verità ha una gran forza et non poteuo colorire meglio la mia partenza senza la saputa di V. A. che con qualche doglienza el meno lo poteuo fare che lodandomi (come faccio e farò sempre) della molta sua confidenza et amorenolezza et dolondomi dei snoi ministri et in cose vere le quali però non mi leuano meno leuaranno da quell'osseguio et obbidienza che deue a V. A. R. onde si vede in effetto ch'ella è al presente più stimata et considerata in Francia che quando io me ne partii dalla Sauoia, et in Spagna sommamente desiderata da quel Re con il quale prima non correua quella huona intelligenza che si sarebbe forse desiderata. Et perche ho detto che io mi proposi di mettere cotesti suoi Stati in riparo contro la mala volontà del cardinale mi pare poterlo verificare dalla mia speculatione fattane prima che di partire et dall'atto pratico delle cose che hoggidì si ueggono. Perchè quell'ambitione così grande del cardinale congiunta ad una auidità mordace non poteua frenarsi che col contrappeso delle forze di Spagna meno quelle si poteuano muovere che con quelle ragioni che colà si addussero ne in aiuto et in favore di V. A. et de'suoi Stati che col hanerla sotto il dominio di un suo fratello et suddito et tanto affezionato come sono lo alla persona et al suo seruitio. Se queste mio ragioni si verificano dagli effetti voglio eredere dalla benignità di V. A. che quando io non ne meriti lode che almeno non mi deve essere imputato biasimo aleuno. Dio si appaga della buona volontà et non delle apparenze et ogni uno stima più i fatti che le parole et perciò conformandomi a questa verità protesto a V. A, come pur ho fatto far in Spagna verbalmente et da qui in scritto che mai mi trouarò dove si tratti

cosa alcuna contro il mio servitio et mi faceia questa gratia che di considerare le mie ragioni, pesar i miei fini, bilanciar le cose del mondo, vedere la situazione de'suoi Stati, mirar il mio posto et giudicare con quella sua prudenza che gli è naturale et per il suo particolare amore nerso di me, se io poteuo significarmi col resto della mia famiglia per seruitio della sua eorona in tempo più apportuno, in negatio niù degno et can appaggio più onoreuole et necessario et con manco suo interesse, pereliè se si fosse aspettate la vittoria dalla banda della casa d'Austria come si spera in breve dalli buoni successi d'Allemagna, sarci stato ributtato come sospetto o riputato timido col raccorrer da persone che prima non erano confidenti alla nostra casa ma dalla maniera et in quel tempo si è obbligato il Re di Spagna et l'Imperatore aneora bauendoli essibita la mia persona in tempo che ne haucuano di bisogno et non si è disobbligato il Re di Francia perchè V. A. non ne fu consapeuole, anzi resta sempre nelle sue mani di valersi delle congiunture presenti doue et come lo richiederà meglio il suo servitio et dei suoi Stati, Queste ancora sono le ragioni che m'hanno ritenuto di scriuere a V. A. et mandarle a dirittura come passauano le cose sendo stato costretto di confidar alla fortuna per non bauer aleun indirizzo sieuro quel tanto che le ha fatto penctrare degli occorrenti presenti, Supplico pertanto V. A. R. di volerni continuare volenticri li suoi fauori et beneuolenza che saranno da me contraecambiati dalla mia fede et osseruanza ehe le conserverò perpetna et incorruttibile. Mentre per fine faccio a V. A. R. humilissima riuerenza.

Da Bruxelles, li 8 di settembre 1634.

Di V. A. B.

Hum.º et ubb.º fratello et servo Touniso.

## XXII.

Progetto presentato dal principe cardinale Maurizio a Vittorio

Amedeo I, sui mezzi migliori per far fiorire il Ducato.

(Prina del 1626).

Biblioteca di S. M. Nº 26, carte riguardanti il Messerati.

Li principali fondamenti del niglioramento e conservazione delli Stati di S. A. R. sono il popola numerone, l'abbondanza dei viere i a quantità del danco. E però il principal studio che si deve fare è d'introducre e mantenere gli uni e gli altri, dipondonio da questi le massine maje giori che sono il mattenimento della soldateva per difesa dei Stati, il rodo, il contenimento della soldate su per questi con del popolo sono necessari il libero commercio e la condita del popolo sono necessari il libero commercio e la condita Sevios per la arti, ed a Nizza per li negazii narifitini. Ma convicco lasseme far l'istato no li Premente, el introbabilinente faro conservare che al seme far l'istato no li Premente, el ristribabilinente faro conservare che al memo faro l'attoro in Premente, el ristribabilinente faro conservare che al memo del productione del popolo sono represente al memo del productione del popolo sono represente del seme faro l'istato no l'introductione del popolo sono represente al memo del productione del popolo sono reconserva del productione del popolo sono represente al memo del productione del popolo sono represente al memo del productione del popolo sono represente al memo del productione del production

DOCUMENTS

trimenti sarchito vano qui fatica; que con tale osservanza e tanto più facile la pretesa introduzione di popoli, quanto sono de Dio dati magnio lo commodità e le fertilità in questi feliciami Stati, che in qui altro cho nu variano ciaschedano na labalitari volentieri, potendori per verità con dastria in più modi, particolarmente in Piemonte cumalare ricchezze immense.

L'abbondanza del danare e la conservatione di quelle non può conseguirri ael Stati di S. A. R., che con lo snatiliamento dei proprii futuli recolla propria industria. Questi non possono teereri che per via del liberotratileo con forsatire. È però la recessaria hesira spetta l'estratione d'ognaorata di ruba e vettoraglie, e modernare i diritti di esso quel segno che permattria repodo cuervata de Stati vicini, potendosi evavera meggiore dirittio con la nuggior estratione che si farà mediante la delezza dell'imposta che dalla minore col vipere sendo questa una strata che inuita neche l'introdutione del popolo e delle arti, più detto che sistano a sostenarre le vittoraglie, e con la propria finaltaria ed arti nos solo chamano il dinaro forsatiero nello Stato, ma ritengono quello che per necessità il Pienesto distributione.

Ora questo non è di minor importanza il regolamento della moneta, la quales shiancia delloro all'argenta, na molto più alla moneti bassa nassiane quando se ne fabbricesso in quantità oltre che si deve fare qualebe
unaggier favore alla moneta d'aro per dinestrita dal corso che fu in altri.
Stati; il che si può rincidiare con la semplice tolleranza senza rinsovare
gli ordini, gionanto iniamo notabilimente alla ricatoline del danze hi initiationo delle soverettie pompe e spose con la priminatica della qualesia a esempio del posientali più quellenti, in qualo percisi on osolo per la
causa suddetta, ina nanche per beneficio de' sudditi è più che necessario di
estabilirà.

Resta dallo ragioni antecedenti ssicurata insieme l'abbondana del'rutti polebb popolando lo stato e dando campo all'industria di cumulari Canari non vi sarà chi non impighi i terreni, i quali in consequenza non restaranos incelli e godendo lo smallimento degli interesi irutti come polembo ne giori la nobilià ed ogni altro e tanto più facendo S. A. R. regolar le seque ne'suoi stati a heneficio di detti territori e aus proprio.

E magierments si può far abbondar lo stato di danari quando S. A. B. darà liberà neclatari solali dirittà del sa sipriso le diurse miniere dei vi sono il che si può estimente sperare con la già detta speranza dei privilegi a forestirei e perche al commercio che è il più forte nervo di etata introduzione de' danari si deusono apportare tutte la facilità co massimo al traffica martilitino per la comunicazione dell'impo all'atto sistimo al traffica martilitino per la comunicazione dell'impo nell'attoro sista, sono motto a proposito i boui pensieri di S. A. R. con lo stabilimento del popoto franco, l'aperturare al economiomenta delle strafe, construzione dei navili, lo stabilimento dello galere si per la sieurezza de'mari che per i traffici con i quali di mananteramo do leros stesse.

Conseguite in questi modi l'abbondanza del danaro il numero maggiore del popolo e la fertilità dei viveri si rende a S. A. R. una larghi ima comoditi nelle sue finanze, e per questa via non manearanno il sostenimento della soldatessa, le reparazioni e munitioni delle fortazze, le fortifieazioni delle città et altri luoghi et i soccorizi a tutti i bisogni polebè oltre che i suoi redditi si faranno di gran lunga maggiori si troverà silora tutto il danora onessario con moderni interessi o assignazioni devediditi.

E per poter più pronimente giungere a questi fini il esi maggior fondamento è il croftio, si deue per questo siabilira edinerzaz lale ai forestieri e suddici che non possino dubilare delle promesse. Per questo di più accertato modo arribbe l'erezione di due monti l'uno nelli stati di S. A. R. e l'altre in Roma come pairia comune. A quello di Piromate si portrobbera spilicare sendi 30 mila di reddito namo sia di asso aultro nen meno sieuro con l'obbigo delle committà capi della provincia verso il detto monta, il quale possa dare e codere il detta obbigo alli creditori di con nonta, pi quale possa dare e codere il detta obbigo alli creditori di con si dimonterrana acciò possa accumulare silvi denari oltre quelli che peruniramo con l'assecto del reddito nodelo.

Per il monte di Rema è necessario un acquisto d'attri send 30 mile di redditi sicuri e se fia possibile signorili quali at tre per centi come ficili mente costeranno rilesarchèrer a 6,666,666 323 che si potrebbero provvelere come sotto dunari di Grava 190,000 — abbati di Classonus, Son Benigno et altri redditi, le mila d'ero de'quali si formarè un monte a parte che dra'un to findo di cuesti 200,000. Do Ronglia come si proprerà fr. 200,000 tratti dai grana in due o tre anni 200,666 326 f. 606,666 328. Equando i detti findo il susureser in parte qualibre difficiella sirà facile l'interdere C. S. N. Il intrascritti redditi per fondare l'istesso un altro medezino monte in Roma fondo per sendi 30,000. Il revasto delli spoglia inso du una somma certa. . Le vacanze e le annate. . . la decina degli ecclesiastici per un certa tempo i cirrece di esso due per censo gianti anche il regolori. La molture invece di macine. . e di minbitatura dei vini. . . per i sale. . . diritto delle cerne . . e che in tutto farma più delle L. 20 mila.

E rinseendo il primo non è anco da omettersi il secondo per la facilità quale si deue proporre a S. S. di voltare i fondi de'audetti redditi e sarà facile a S. A. R. di farlo accrescendo gnesti al monte di Piemonte per cauarne il principale et con esso fondarne il monte a Roma di maggior somma come sopra. Inoltre disponendosi la S. S. come si dirà apresso all'esatione di un monte di fr. 20 mila di reddito nel Piemonte per il quale donendo la medesima S. S. comprare asso reddito se gli potrebbe uendere di quelli di S. A. R. e commutarli in altrettanti a Rema di S. S. e così anche formarne e quà c là altri monti. A questo modo non solo s'acquisterebbe e si sostenerebbe al credito, ma potrebbe S. A. in occasione d'argente bisegno sopra il fondo dei detti monti valersi di na milione d'ore e più. E perchè è altrettanto necessario alla sienrezza di questi stati la confederatione con S. S. quanto l'accrescere le preprie forze per l'arbitrio ehe la S. S. ha sopra gli altri principi e per l'assistenza che nnò hauere ne'bisogni si deve far ogni studio d'hauer sompre ben affetta la S. S. et tutta la corte di Roma et perciò è necessario stabilire una DOCUMENTS

Vera unione dalla quale nascerà la ricerca d'altri principi e potentati massime d'Italia d'unirsi con questa casa.

La rinscita di questo stimo fine che in conseguenza porterè la ficilità alli sudetti monti che devono dei il moio a tatto il revito non i paò perare per altro miglior mezzo che con quello della residenza in Itoma del signor principe cardinale la quale signoria gli impigni a noli satto cestisiatico renderebbe il possibile e tattà in corte talmente sicura che sarebbero indissolulti gli aggiuttamenta. Il equi estravibbe anche l'unione delle galure e porti di S. S. e di S. A. R. e "aggrandimento del segueri delle galure e versaleggia e quotes insolo sopra gli latri praccipi dell'attinio.

Altre cose ficilmente s'indurrebbere gli inimiel di questa casa si diseguacontro questi sitai e vedendo le due crome che la medesima casa pub procurarsi di loro ne faranon molto maggior stima et se la conservecche bero nuine. E desideraso il sercenissimo principe cardinale della prosperità e quite di S. A. R. e de'smoi stati caporrà al medesimo fine tutto quello che segli potrà insieme con la persona sna.

#### XXIII.

Lettera di Cristina al cardinale Maurizio.
(Di Vercelli 24 febbrsio 1636).
Archivi del regno, lettere di Cristina.

Monsieur mon frère. Il n'y a rien de nouveau qui mérite de vous être mandé toutes fois trouvant nne si bonne commodité de monsieur de Montegu j'ai été bien aise de vons rafraichir la mémoire de l'affection que le vous porte, afin que cela vous convie d'avoir sonvenir de moi et de me continuer la votre ; j'ai fait une passade comme de moi avec d'Emery, montrant l'affection que vous aviez pour la France, ee qui méritait bien que l'on cut l'entière confiance en vons: je crois que cela ne produira gne bons effets, et une vous en recevrez contentement, mais un'à la vérité il n'va pas grand négoce à cette cour qui mérite de vous employer particnlièrement. Je suis fort aise d'avoir su la joie que a en toute la conr de votre première visite et la courtoisie qui vous accompagne; vons étes si conrtois que vons savez gagner les coeurs de ceux que vous voulez. Tont cela ne se doit attribner qu'à vos mérites et la façon avec laquelle vous vons v étes conduit autres fois qui en ayant laissé nne si douce mémoire eo fait paraître maintenant par effets les obbligations uni vons ont. Ponr moi je me rejouirai toujours de tout ce qui sera à votre avantage et des vos contentements; il me fache que je n'y pnisse contribuer comme l'en ai la volonté afin de vous faire paraltre que le suis véritablement tous les jours plns.

De Verceil ce 24 fevrier 1636.

Monsicur mon frère

Votre très-affectionnée sœur Carestienne,

# XXIV.

Altra della stessa a Viltorio Amedeo I.

(Di Caluso il 21 maggio 1626).

Archivi del renno, L. c.

En arrivant à Caluse j'ai trouvé le comte de la Montà qui m'a remis vos lettres et je l'ai déchiffrées ou il y a bien de choses de grande importance et bien considérables, mais à cette heure je n'écris que pour penser à vous à la conservation de votre personne. Vous avez reçu les avis que je vous ai envoyé hier; yous voyez la bonne volonté des espagnols et ce que procure le prince Thomas à vôtre désavantage. Tout cela veut dire qu'il ne faut pas l'irriter, mais pour eux cela ne me donnerait pas tant à cocur si ce n'était qu'en leurs témoignant un peu de retenue dans vos actions vous conservriez votro personne qui est le but que j'ai en toute chose. Porquoi mon cocur ne voulez vous pas me tenir ce que vous m'aviez promis? voulez vous vous mettre en un péril si évident et en azard de perdre la réputation pour anssi peu aquérir? pour quel avantage que pour conduire un due de Parme faut il qu'un due de Savoie l'azarde? Tous vos sujets ne le peuvent souffrir et à moi eela est insupportable. Mon coeur pensez bien avant que de l'entreprendre, l'affaire n'est pas de si petite importance qu'elle ne merite d'y faire de grandes considirations et plus de temps que ees messieurs ne vous le permettent par leurs sollécitations; mais considérez qu'ils ont peu à perdre et moi j'y ai tout, puisque vous v étes. Et quoi! ma considération, celle de vos enfans n'auront tel point de pouvoir envers vous? conservez vous car yous ferez en cela ee que yous devez à yous même et une chose louable devant les hommes, puisque il n'est pas raisonnable par toutes les choses du monde que vous altiez là: envoyez vos troupes, vos gens, mais de votre personne non. Je finis ce discours, car je prévois que je suis importune; pardonnez à mon zele et agréez nion aniour et continuez moi vos bonnes graces, puisque je suis de tout mon coeur votre passionnée servante.

Le prince de Masseran m'a confirmé les mêmes avis que je vous ai envoyé hier au soir qu'il a encore eu par une autre voye tellement que cela me fait douter davantage des succès de cette entreprise, et je vous conjure de n'y point aller.

#### XXV.

Lettera del padre Monod a Vittorio Amedeo I.

(Di Torino 15 luglio 1636).

Archivi Morozzo della Rocca.

ROTALE ALTESSE.

C'est une chose si délicate de parler des différens qui peuvent survenir entre les frères, que je ne sais si j'aurais rencontré les intentions de V. A. R. dans les mémoires ei jointes, seulement lui dirais je; qu'avant egard premièrement à son service, et puis au naturel de monseigneur le prince cardinal, j'ai tàché d'allier l'un et l'autre le mieux qu'il m'a été possible. C'est pourquei le n'ai pas eru qu'on se dut directement opposer au dessein qu'il pourrait avair pris de quitter la protection de France; mais en lui représentant les succès qu'il doit rechercher; prendre temps reennualtre ses intentions, et parce qu'une de ses principales plaintes est que les Français ne lui communiquent rien, j'ai pense de lui donner espérance de quelque emploi honorable pour les elinses de la paix, afin de l'entretenir toujours, en choses qui concernent ses serviteurs, et particulièrement le comte de Mussan (1), il me semble qu'il lui faut parler avec un peu d'autorité, comme aussi en ce qui concerne la réputation de l'ambassadeur de V. A. B. Mais pour le dire franchement à V. A., j'expérimente tous les jours davantage enmbien il y a de différence de travailler après avair recu les lumières de ses pensées, au de faire de soi même : enmme que ee soit, j'aurais obei. Il sera nécessaire, après que V. A. R. les aura corrigés, nu'nn les mette en forme d'instruction à son nom pour être signées d'elle, ee qui se fera soudain, et quand nipusieur de Pagne lui ira faire la révérence, il les pourra porter pour les faire signer et prendre ses lettres de enjance, et ensemble quelques plus partienlières instructions de la bouche de V. A. R.

Jemois à V. A. R. la lettre que m'a icrit le révirend pire Joseph touchant le portati du S. Sanier, gou manieur le cardial de Richelie dévire, afin qu'il plaise à V. A. de considérer que c'est d'élle qu'il sit-tend cette levure et non de l'edunmeur, du que il apparait avoir tant d'immages qu'il voudrait, auns cressuir à ses prieses. Il dévirenti donc que V. A. la premette qu'un en fin me sur l'original mates, sait en talétas, soit en la figure que V. A. R. ordonneur, sur que il juittendmit l'une de la consideration de la

A lurin ce to juillet

De V. A. R.

Très humble, très obéissant et très fidèle serviteur et sujet Piaz Muson.

# XXVI.

Lettera del cardinal Maurizio a M. H. (.,....1636.)

trobici del regno, l. c.

MADANK.

Je ne trouverai jamais de paroles qui puissent expliquer les obbligations que j'ai à V. A. R. des faveurs qu'elle a vaulu faire en tout ee que l'abbé Soldati (2) la supplia de ma part en occasion de son dernier

(1) Ludovico Grosso, coste di Mussum, segurer del partito de principi. (3) Bartolomeo Soldati, romano, agente del principe cardinale.

voyage. Je n'en trouve pas aussi peu en rendre les tres humbles grâces que je dois et pour cela je me suis résolu de le renvoyer avec plus de ce que je puis faire et que je ne devrais ni par réputation, ni par conseience ou convénience à cause des nécessités en lesquelles je me trouve de payer mes dettes et de soutenir la qualité de ma naissance, même en un temps que les antres ne laissent aueune depense pour faire paraître les parents plus que jamais n'ayent fait; V. A. R. verra donc par les effects qu'il n'y a chose au monde encore qu'elle soit contre moi même, que je ue me contraigne de la faire pour obéir V. A. R., et de témoigner la volonté que j'ai de me sacrifier en toutes occasions pour le service de V. A. R. et de toute la maison. Je supplie V. A. R. de considérer si elle était en ma place comme en lui ferait venir l'envie de donner satisfaction, lui ôtant le pen que Dieu a donné comme frère de S. A. R. et avec les mêmes raisons que lui, tient tous ses États et que n'est rien au respect de ee que lui possede que on veuille jamais répondre anx raisons, et leur propose de tempérements, on veut donner des papiers au lieu des effects et que recoive par grace ce que l'on lui doit par justice. Ce que je sens davantage est que S. A. R. n'a voulu jamais achever le procés de la feinte endiablée, ni éclaireir, et il y a quasi trois ans vonlant croire plus tôt à seux qui cherchaient de me calomnier, qu'à ceux que faisaient connaître la verité. Je supplie de nouveau V. A. R. de me protéger en cette affaire, comme aussi le pauvre Messerati, l'assurant que sera une des plus grandes assurances que je paisse avoir de la bonne volonté de S. A. et des plus grandes consolations en tout temps.

#### XXVII.

Lettera del principe cardinale Maurizio al Duca.
(B. Roma 2 ottobre 1626).

Archiei del romo, lettere principi.

ALTEZZA REALE,

\$\hat{N}\$. Ceares cos ne lettere e out molts premare a benignikh misvortes di romandami d'accetture et serveiture la prestatione del asserimprés in questa corte, V. A. R. su meglio di me gli obblighi della noten cam di servit l'imperio oppre tutti e contre tutti. Ella ricordera jusgli obblighi particolori c'arbibiamo a questo mato imperantore si per la
intentilare ad Monderrato con quelle circostanze e dimenstazioni naggiori che il potenno desiderare non ostante gli altri sospetti che dorevano manortro a la ri i conteriori come anche nel particioriore di Novello
nel resto che dipendeva dali suo arbitrio como s'à trouto sempre pronto
e here affetto. De specto V. A. R. consideri in necessità nalla quale mi sono trovato di non rifitatre um gratic codi segnalata e che mi apre la
stranda ad lare maggiori si per me che per la can. Non sono ceron
mori la latte ragioni per sostanere la mis riputazione undendomi in si
none siana e condictura con finence i preferti in tutte le cese qualita de constanta e condictura con finence i preferti in tutte le cese qualita de
con stanta e condictura con finence i preferti in tutte le cese qualita de sono vennti dopo me al loro servitio e molti anni dopo; V. A. R. mi faccia grazia di rimettersi in memoria eiò ehe le dissi niù volte ehe se io non cra trattato come conveniva alle mie qualità si nelle cose essenziali come nelle apparenti che non potca con mio onore continuare a servire quella corona. Non stimo portar pregiudicio agli Interessi di V. A. R. poichè verso la Francia ella ha fatto più di gnello possono desiderare mettendo a rischio in tutte le occasioni la vita e figliuoli e stati e la riputazione con sì poca gente senza cavarne aleun utile da loro etiandio delle cose promesse, anzi stimo ch'ella anderà molto più considerata a non far danno a V. A. R. aneorchè avesse vantaggio sopra gli altri uedendo dei fratelli impiegati al servitio di due potenze così grandi che procureranno sempre di sostenere la grandezza et interessi della casa in tutti gli accidanti che potessero venire. Non penso già d'allontanarmi dalla stessa casa passando al servizio dell'imperio essendo li stati di V. A. R. dipendenti e del corpo del medesimo. Ilo ben giusta causa di pensare a me stesso poichè vedo che V. A. R. non ha risguardo a eiò che può intaccare la mia ripatazione per dar gusto a Cauda, Non parlo della patienza che mi è convennto havere per poter vivere col mio e del danno e'ho patito per la lunghezza di trattati mancamenti e mutatione di assignatione e perdita e'ho fatto in varii partiti perchè mi pare materia poco conveniente di questa lettera e pinttosto ripurnante alla mia natura oltrechè il raeconto sarebbe troppo Inngo e noioso. Conchiudo dunque che mi persuado seben V. A. R. hauesse qualehe occasione di dolersi ehe io sia vennto a questa risolutione senza sua saputa anzi contro le instanze che mi la fatte monsù di Pagno per sua parte e che non vorrà nè li conviene nell'esteriore di mostrare di approvaria. Tuttavia non potrà hiasimare che essendo già impegnato di parola vi mancasse, et in sè stesso resterà appagato di così potenti ragioni e della necessità nella quale mi sono trovato per sostenere la mia riputazione come per mostrar al mondo et a questa corte in particolare di riconoscere i favori e gratie di quelli che con tanta benignità mostrano con affetti di far stima non ordinaria della mia persona. Supplico perfino V. A. R. di assieurarsi che s'ella vorrà continuare ad essermi bon fratello, li viverò sempre qual fratello e servitore che le sono stato, potendonii dar vanto di averia riverita et osservata più del padre istesso, e rimettendomi a quello di più li dirà per mia parte l'abbate Soldati; faecio a V. A. R. hamilissima riverenza.

Da Roma li due ottobre 1636.

Di V. A. R.

Hum.º et obb.º fratello e servitore
M. CARDINALE DI SAVOIA.

# XXVIII.

Lettera del conte Filippo d'Agliè a D. Felice di Savoiu.

(Torino, 10 novembre 1636.)

Archiel del regno, lettere particolars.

let." Er Scc." Signau.

Doppiamente mi obbliga il signor conte Tommaso con l'ultima sua, si norché mi informa particularmente di tutti gli accidenti occorsi in questa gran peripetia del serenissimo principe cardinale, come perchè mi di occasione con i suoi cenni di penire a rinerire V. E., mandandoli questa compita relatione, nella quale per quauto sia occorso a Roma, lo uedra al vivo rappresentato dalla penna di questo signore c'ha saputo meschiare la seruilità di quei cavaglieri che gonfi nell'imitar la nazione spagnuola, rarichi di superbia aspirano al colmo di eccelsi honori con le cose più gravi sopra le quali si appoggiano altre mutationi che ancora non si scorgono fuorche dall'intelletto che mal suo grado pensa al peggio. Lascierò dunque che V. E. Jegga in questa quanto si è occorso e intanto per quello spetta a Torino le dirò come S. A. e M. It. henno tollerato questo andamento con una costanza d'animo indicibile ner quello riguarda etiandio i suoi proprii interessi, massime in queste congiunture, e peraltro eserritando una carità di padri e non di fratelli, sperano in modo che non ui appare segno alcuno di desiderio di vendetta, anzi non se gli muove cos' alcuna dell'appanaggio, non si fa comando alcuno ai cavaglieri che sono al suo seruitio, e si procura ctiandio in Francia di far parere men grave questo faccenda. Voglio credere che da modi sì amoreuoli non possano che nascero effetti totalmente ottimi se pure come desidera di far conoscere il serenissimo principe cardinale in questa inutatione avrà sensi utili alla casa reale conformi alle parole, M. R. non manco d'interporvi i suoi uffici benebè douesse per altro esserne più offesa si per riguardo della Francia come perchè lei haucua data fede della sua fede, cagione che le sii stato permesso l'andar a Roma che in altro modo li ucnius nietato non kauendoli poi nè per lettere nè per bocca d'alcuno dato parte di questa sua risolutione: ma lasciamo a porte queste regioni e tanto

Qui suos nate differenze son ordinarie tra le dame d'hanorre per la precedenza che respons alla marchena di S. Maurità. M. R. per è senza fra jorto a nissuma dichiarri che cila sii stata accettata sino al viaggio di Liene e che pertanta vouele che tenghi il luvoro di qualina naterità; tutta il mondo si sollena con dogliana estrenza contro di noi, quasi che la giuntaria poco gravità intata da procedipi fosse interessione di chi goda i loro gratia. Veramente io resto mortificato di questo loro mal di procedere, nel vorrei che sanza causa nui cadesservo sul capo le traterache quale portar l'aquile per l'aria; l'ho voluto seriaer a V. E. seciò no resti informata dell'accidente cone neche acciò lappità disconerva chila consocenza che

DOCUMENT

arerà sul leco di quanto si fatto per il passiolo. Ilieri seen in casa nodra dassino essa alla signone marcesitali d'Etta, al signone Creed, al signone imbascialore ed a buon numero di dance e cuapiteri di questa corte. Lei sone parte per seguiri il suo viaggio e giungo il signone conte di Novaglia per ritimeri alla patria. Delle coso della pare e della guerra non no discorre dipendendo il tutto di motti di Piercarda e di Bergoque, de 'quali menter per la vicinanza V. Di di me ne resterà informanta senza più, non esendori novila deun depa della sua nozicia s V. E. Recio riturenza.

Da Torino, li 10 di novembre 1636.

Di V. S. ill. et eecell Affez.º dev.º et um.º servitore
D. Fruppe B'Aquit.

# XXIX.

Lettera del cardinale Maurizio a Vittorio Amedeo I.

(Di Roma, 20 aprile 1617).

Archivi del romo, l. c.

ALTEREA REALE.

Ael mio ritorno da Loreto ho ritrounto il commendatoro Viselle il quale m'ha significato la buoua intentione di V. A. R. circa le cose mie, il medesimo mi ha confermato il Beccuto con sue lettere avvertendemi d'esser stato sentito da lei con molta benignità, così supplico S. A. R. che ne possi vedere quanto prima gli effetti come procurerò per la mia parte di mostrare in tutto quello che dipende da me o eredo che il conte Ludovico (1) suo ambasciatore ne potrà aver scritto sopra il particolare della sospensione e del procurare che i stati di V. A. R. non riceuano danno come abbiano discorso con occasione delle capelle; però se V. A. R. havesse accettato quanto le serissi siu dal mese di ottobre passato per mezzo dell'infante alla quale mandai la lettera e mi rispose ciò che V. A. R. averà visto per le anteccdenti mie; ora dico non vi sarebbe difficeltà di trovar rimedio. tuttavia se V. A. R. vorrà trattar solo o che io trovi spediente che gli al tri si possino assicurare della parola de' Francesi mi basteria l'animo di disponere i trattati a soddisfazione di V. A. R. et a mostrarli quelli effetti che sempre mi fa intendere di voler da me, ma io non posso mostrarle se V. A. R. nun mi risponde o non mi suggerisce il modo e li ministra di S. M. Cattolica vogliono sapere anche quello che ella vuol perciò fare per sua parte, lo vedo questa mia volontà in tutti e particolarmente nel conte di Monterei con i quali ho procurato sempre pon trattassero male i siati et interessi di V. A. B. rappresentandoli quanto andasse ritenuta nel l'entrare nello stato di Milano e la necessità nella quale V. A. R. si trovò per non correr maggior pericolo d'unirsi con i Francesi, ma sempre mi replicano che V. A. R. volle mettersi in quella necessità lei medesima e che adesso si potria far l'i-tesso con loro elle saprebbero tenerlo scereto

(1) Ludovico d'Aglie.

e dar modo per schivar il danoo che possono riavere i suoi Stati si dagli amarici che dagli inimici. Supplico V. A. R. di considerare quanto inporti la prestezza et il non perferer le congiunture come anche di conandarari quanto prina quello serad di sug quato acciocche io posso servirla come desidere non avvedo più mezzi di poter tirar in luago nassimo ora dopo il assecutato con dirigioni e di quello cic fecero prinant di Prama V. A. R. poircibie dire che sia troppo lardi; constatució io stimo che sia sempra e per mon ho manesto a redere sertito dere volte et assat a supplico per fine V. A. R. di ricordari della podizione del sugesti e l'absolutio il teoriero Becculo e di lar rimostafone con Il Willet et altri che hanon procurato di addossima titò che già ceristi con l'ultima mia V. A. R. alli quale faccio humilionari rivereno.

Di Roma, 20 aprile 1637.

Di V. A. R.

Umil. et obbl. fratello e servitore Maunimo carbinale di Savoia,

#### XXX.

Lettera del conte Filippo d'Agliè a D. Felice. (Vercelli, 4 ottobre 1637). Archivi del regno, lettere particolari.

ILLUSTRISSING ET ECCELLENTISSING SIGNORE.

Mi rincresce di douer pigliar la penna per scriucre a V. E. più tosto nuove di mestitia e di dolore che di soddisfatione, ma perche in ogni cosa io sono tenuto di servire a V. E. in qualsivoglia accidente poiche M. R. pensava richiamar la persona sua per averla presso di sè, caso che dopo l'accidente del ministro nea seguisse quello del principe, il che Iddio non uoglia, ho pensato di auuisarla per sapere i suoi sensi mentre si pensaua al marchese di S. Mauritio per occupar il luoco. Hora dirò a V. E. come il signor conte di Verrua dopo di hauer combattuto sette giorni duranti con una febbre terzana doppia congiunta agli accidenti epilettici, alla fine cedendo al vigor del male dopo hauer ricevuto il Santissimo Sacramento per ujatico, ha reso l'anima al spo Creatore li tre di questo a due ore di notte, accidente qual ha atterrito tutta la corte e lasciata Madama Reale molto fastidita per varie cause quali V. E. può considerare. Dopo l'hanno fatto aprire il corpo e gli han trovato assoi guasto il polmone, intaccato il fegato e secca la piamadre che manticne il cervello, cagione che abbia sempre durante la malattia sofferti dolori convulsivi, La perdita è stata grande, ma il male di S. A. R. oon ci ha lasciati considerare il caso con taoto sentimento, nè hanno voluto che gli abbico riferito queste cose; ora hieri S. A. R. stette alquanto meglio, ma questa mattina i medici dopo hauerli visto la lingua annegrita et arida sono usciti piangendo, et haucodo egli stesso detto a M. R. che non facea bisogno per lui d'altro che di

orationo nel pianto che ella ha continuamente sparso ha riempiuto tutta la corte di lagrime o lo stato di afflitione. Oggi però mi sono trouato alla consulta o sia collegio qual'han fatto i medici doue concordemente hapno concluso che il male debba essero lungo ma che sintanto non vi sii alcun indicante mortale. Constituiscono la esgione della sua infermità nel ventricolo e nelle vene mesaraiche, non già nelle maggiori e più vicino al cuore, o pertanto uon patisce accidenti, ma il fomito ossia miniora dell'indispositione è una massa di bile pittuita e d'humor melanconico congiunti insieme ossendo la materia viscida et atra difficile da disciogliere si è agitata Inngamente per qual maniera se ne potesse faro l'euacuatione, sopra di che è stata grande la controvarsia poichè essendoui stabilito di farle per sagnia so gli apriranno la vena al piede, alla mano o alle veno emoroidali come alcuni erano di parore : si temena che per la qualità dell'umore peccanto troppo denso in tauta distanza non si esnerebbe quel frutto che si pretendeua e se facenano l'emissione al braccio come più uicino alle parti nobili o più comodo per togliere la mala qualità al sangue con i mestti più grandi erano in pena ehe la debolezza non li permettesse un tanto ardire; ad ogni modo dopo varie contestazioni banno coneluso di sagnarlo questa sora giudicando ehe vi siano ferze sufficienti da sostenere questo rimedio, Fra questi giri di pessima fertuna può pensare V. E. come si viva in questa corte tanto più che stanto lo presenti congiunture di guerra si teme dell'amico o dell'inimico degli ppi si che prevalendosi doll'occasione pon ci apportino quei danni che gli aunisi si sa cho si nanno macchinando, e degli altri che sotto pretesto di cortesia e di affetto nenendo il caso non pensassero di impadronirsi dello fortezze e delli prencipi come fece Ludovico Undecimo al tempo di Madama Violante (1). Qua si vive fra tal sospetti ma con tal timore che l'ombre istesse non combattino a' danni nostri, in questo punto mi vien detto che vi sii qualche miglioramento, però ci gioua sperare che mediante la misericordia del Signore non saremo in questi labirinti, M. R. in mezzo al dolore e lagrime non lascia di esorcitare la sua prudenza o solita ujuacità d'ingegno dando quelli ordini che sono più necessari e prouedendo a quanto conuiene per beneficio non meno dello Stato che de' proprii figli. A tanti infortunii vi si aggiunge anche la gagliarda malattia del signor principe Carlo Emanuele qu'il dopo lauor sofferto per molti giorni la terzana doppia alla fine gli è restata in eontinua. Voglia il ciclo liberarci da tante disgratie che ci soprastano, siechè in mezzo al furore delle armi e danni che ci apportano seco non uediamo parimente accidenti così tragici cho riempino la scena di questa corte di un cumulo di miserie, M. R. implora il soccorso e pratettione di S. M. con una sua affettnosissima lettera cho mentre per ora altro non mi occorre, a V. E. faccio riuorenza. Vercelli, li quattro ottobre 1637.

Di V. E.

Affez.º servo devot.º
D. Filippo D'Aque.

 Violente di Francia sorella di Luigi XI di Francia, consorto di Amedoo IX (il Besto), duca di Savois, che sposò nel 1452.

#### XXXL

Spaccio di Madama Reale al marchese di S. Maurizio ambasciatore di Savoia a Parigi. (Torino, 19 ottobre 1647).

Archiei del regno, Francia, lettere ministri mazzo 36.

CONSCIENCE DE FRANCE DUCRESSE DE SAVOIE RETNE OF COIDRE ET TERRICE DE S. A. R.

rès-cher bien aimé chevalier de l'ordre de S. A. R. et notre ambassadeur. Vous n'aurez que trop reconnu les justes appréhensions que nous avions de la saaté de feu S. A. R. de glorieuse mémoire quand nous désirions que le Roi monseigneur mon frère pous recommandat d'en avoir soin. Mais paisque Dieu nous a voulu affliger de cette perte irréparable, une de nos consolations est la confiance particuliere que nous avons eu vous, espérant beaucoup de soulagement de vos bons avis, Vous savez fort bien que le salut do cet état dépend de la facon que la France se comportera en notre endroit et pour ce votre personne en ces premières rencontres pous est fort nécessaire auprès du Roi a fin de disposer S. M. et ses ministres à notre protection. Il est vrai que nous aurons sonvenance de votre santé pour vous soulager au plustôt, et nous prevaloir de vous anprès do notre personne, mais vous nous pouriez servir beaucoup plus utilement par deen quand par votre moyen les affaires auront été bien acheminées en France. Et nous croyons que sur le premier avis que vous avez eu de notre part de cet accident, qui nous est survenu vous aurez vu le Roi et les ministres, et serez alle au devant des manyaises impressions qu'on leur anra vonlu donner de ce qui s'est passé à Verceil. Ce qui est d'autant plus nécessaire que comme ces messienrs ont failli en leur dessain anssi auront ils été les premiers à vouloir rejetter la faute sur nos ministres enr pour nous ils voysient bien que nous n'étions pas en c'est de penser à antre chose qu'à la perte que nous faisions, en même temps où surchargés d'une infinité d'occupations que ce premier abord nous apporte, nous n'avons pu dépecher plustôt le marquis de Bros pour rendre ce devoir à S. M. nous étant réservée cette occasion pour vous faire porter assurement nos pensées sur l'état présent des affaires et ce que nous jugoons qu'on ponrrait faire, efin que sur les lienx vous vous conduisiez selon votre prudence ordinaire. Il n'y a personne qui ne juge que la continuation de la guerre durant la minorité de S. A. R. monseigneur mon fils ne soit trop périlleuse pour ses états soit qu'on aie regard aux ennemis, soit aux amis pour les raisons que vons pouvez assez connuitre D'ailleurs la proposition d'une paix ou d'une trève particulière est si suspeele aux ministres du Roi monseigneur mon frère, qu'il est très-dangereux de leur donner un prétexte de mauvaise intelligence, en leur en faisant ouverture et en cette contraricté de rencontres, il faut que l'adresse fasse plus d'effect que la raison même. A ces fins nous avons estimé à

propos qu'en la première audience que vons aurez du Roi, après que le niarquis de Bros aura préscuté ses lettres et entretenu S. M. des particularités qu'elle désirera savoir de l'état où nons nous trouvons , que vous vous arrêtiez auprès de S. M., et quo vous lui représentiez avec les plus efficaces paroles qu'il vous sera possible, les tendresses d'affection que nous avons de nous mettre tout à fait entre ses bras; les yeux de toute la Chrétienté étant ouverts sur la façon que S. M. se conduira avec nous, et ses neveux les princes mes fils, attendu mêmement que tont le monde sait que leur père a sacrifié sa vie pour le service du Roi monsienr mon frère, n'étant mort d'autre chose, que d'un sang échaussé dans les incrovables fatigues qu'il a souffert en ces dernières occasions, et S. M. pent bien considérer que si un prince né au travail n'a pn resister aux fatigues qu'il lui a fallu supporter dans ees conjonctures, ce qui pourra être de nous entrant au gouvernement d'un état ruiné, au moins s'il était en paix ou en trève nous aurions moven de prendre les soins nécessaires plus doucement. Et à ce propos vous tâcherez d'insinuer le plus adroitement qu'il vous sera possible, dans l'esprit, le grand malhenr que c'est pour nous de nous trouver en ces commencements engagée dans une guerre; ajoutant que si au moins nous étions comme la princesse Marie, pour le regard de Mantouan, cela nous soulagerait beaucoup, et nous supplions S. M. d'y penser et eependant de donner ordre que sos ministres en Italie autorisent le plus qu'ils pourront nos actions, afin que nons sovons tonjours plus respectée de nos peuples qui à la verité nons aiment, et honorent infiniment, mais pour conserver eet amour, il n'y a point de moyen plus puissant quo si S. M. témoigne qu'elle veut que tont le monde conpaisse qu'ayant peis la régence d'un état extrêmement ruiné et désolé, nous le rendrons plus heureox et florissant que jamais, et que la Savoie ne bénisse pas moins notro conduite que celle de Madame Yolaude sœur du Roi Louis XI, dont la mémoire est si célébrée en ce pays, et comme celle là eut des beaox frères qui la travaillerent bien fort; aussi devrions nous eraindre le même si nous n'esperions en la protection de S. M. et en l'affection des reines nos sœors. A la verité ce nons a été nne grande consolation dans les premiers jours de notre malheur d'apprendre les démonstrations d'affection que nons a témoigné la Reine d'Espagne avant fait éloigner de Madrid la princesse da Carignan parce que elle perdait le respect qu'elle nous doit comme nous avons appris de divers endroits. Que si non obstant les guerres le Roi d'Espagne a vouln tenir ce parti, tout le monde attendra des démonstrations bien plus particolières de S. M. nommément sachant la partialité que nons avons toujours témoigné pour monsieur le cardinal auquel nous sommes résolue d'avoir après S, M. tonte la plus grande confiance. C'est pourquoi il fandra supplier S. M. qu'il nons recommande à loi en bons termes non seulement à ce qu'on ne permette point que les ennemis peusseot faire aueun dommage à ces états, mais afin que les ministres qui seront auprès de nous proenrent de faire accroître l'amour des peuples en notre endroit et dissiper tonts les ombrages qui pourraient naître au préjudice de cette bonne correspondence,

STORIS PELLS RECORDES - DOCUMENTS.

Ces discours généraux peuvent de braucoup servir dans la cour du Roi lorsque monsieur le cardinal ou les nutres ministres lui parleront de l'état des affaires de par deça. La principale négociation doit être néanmotus avec monsieur le cardinal, auquel il faudra représenter, que le temps est venu, que ledit seigneur cardinal a tant de fois désiré, d'avoir une boune occasion de nous témoigner ses bonnes volontes, que toute notre espérance est en lui , que nous n'aurions point accepté la régence de ces États en une conjoncture si mauvaise, si nous ne nous fussions premise toute sorte d'assistence de lui; qu'il est vrai que nous passedons absolument le cœur des peuples, mais que l'État est presque tout ruine pur les dernières guerres. Que tout tel qu'il est, monsieur le cardinal se peut assurer qu'il en disposera toujours pour le service du Roi monseigneur mon frère, selou qu'il en jugera plus à propos. Que nous nous remettons absolument à son jugement, si peut être il ne serait pas plus expedient de trouver moyen que nous puissions vivro dans un État, comme on a fait iusque ici dans le duché de Mantone. Qu'il est vrai que par le passé la scule personne de feu S. A. R. était autant considérable qu'une armée entière. Qu'il lui était bien plus facile de tirer de ses sujets les movens de faire la guerre, qu'à une veuve et à un pupil qui ont besoin de l'amont des peuples. Que même feu S. A. It. désespérait de pouvoir continuer plus longterups, voyant son État si désolé, toute la frontière brûlee, ses gabelles perdues, ne sachant plus où trouver fonds pour faire subsister les troupes nécessaires nux garnisons. C'est pourquoi nons lo conjurons de trouver quelque expédient pour ne rendre point notre gouvernement odienx à nos sujets, mais plus tôt de les pouvoir soulager, afin que tont le monde connaisse qu'il a égard à la partialité que nous avons toujours eu pour lui, et que son amitié ne peut être que trèsavantageuse à ceux qui la cultivent, comme neus avons fait et fairons tonte notre vie très-soigneusement.

Que si vous trouverez monsieur le cardinal éloigné de toute sorte d'accomodement, vous vous conduirez en telle façou qu'il n'aie point de anjet d'entrer en aucun soupcon; ginsi yous l'assurerez que nous ne voulons point avoir d'autres intentious que les siennes, et tacherez de découvrir le plus que vous pourrez comme il pense de faire la guerre par deca. lui faisant doucement comprendre le peu d'avantage qu'on en peut esperer et les grandes didicultés qui s'y reucontreront n'y ayant personne qui puisse prendre les soins que faisait seu S. A. R., de glorieuse mémoire ; qu'il sait bien que c'était sur lui que reposait tont le fait, que monsieur le marechal de Gréqui n'a jamais été jugé propre aux soins nécessaires pour une conduite de si grande conséquence, et que peutêtre y aurait-il danger de plus perdre que de gagner; que la réputation de la France serait beaucoup plus engagée en la moindre perte que nons ferions; que si feu S. A. R. vivait que tons les plus sages avaient jugé avant que le duc de Parme fit son accomodement particulier; qu'une trèvo géuérale en Italie aurait été plus honorable pour la France. Qu'ils pouvaient facilement s'excuser avec leurs alliés d'Allemagne si on faisait DOCUMENT

la trève en Italie sur le changement du duc de Parme et la mort des deux autres princes alliés qui mettaient les affaires de cette province en différent état. Vous ménogerez eette raison et les autres qui vous vieudront en mémoire avec un adresse ordinaire taut avec monsieur le eardinal qu'avec les autres ministres, et verrez si peut être monsieur de Bouillon s'en voudrait rendre le médiateur pour l'affection partieulière qu'il nous a toujours porté, et narce que eux ne se voudraient pas rendre antenrs des propositions, on trouvera assez d'expédients pour y disposer toutes choses. Le Pape et tous les princes d'Italie s'y interesseront volontiers, parce que l'une ou l'autre des eouronnes ne se rende trop puisunte du côté du Piemont; les Espagnols le désireut, parce que ils ont pour que nous voyant pressée d'env, on ne remette ees places entre les mains des Français, et dejà ils ont fait entendre secrètement qu'ils ne feront aueune invasion de leur part, pourvu qu'on les hisse eu paix, et quoique il no faut pas fier aux belles offices qu'ils font, et qu'on ne hisse pas de se teuir sar ses gardes, on est toutefois assuré qu'ils se porteront volontiers à la trève par deea. On n'a pas jugé à propos de tenir aueon de ces diseours à monsieur l'ambassadeur, seulement l'on a assuré que nous nous mettions entièrement entre les bras du Roi, et que neus nous ne voulions point avoir d'aotres intentions que eelles de monsieur le cardinal, et on prend soin très-partieulier de leur ôter toutes sortes d'ombrages contraires, si bien on voit clairement que lui et les autres ne taehent qu'à se reudre les plus forts dans eet État sous prétexte de les vouloir défendre. Ils nous pressent de faire hiverner toute Jeur cavalerie dans le Piémont, de liceneier une partie de la nôtre, et renvover l'autre en Savoie, et quoique ils publieut de ne la vouloir loger qu'en payant, eo sont toutefois des discours, et si feu S. A. R. avant logé l'hiver passe quelques compagnies dans ces Elats, n'a pas pu empécher au'elles n'ayent tellement deserté les terres où elles out logé, qu'il u'y est pas demeure un seul homme comme à Palassol, que serait-ce en cette rencoutre? C'est pourquoi uous nons sommes résolue de les prier de reuvoyer dans le Daufiué ee qu'ils no pourront loger dans le Moutferrat, et il faudra que vous en fassiez promptement les offices, représentant la désolation de ces États et la nécessité que nous avons de maintenir notre cavalerie, étant impossible d'en faire de nouvelle si ou perd celle-ci, it fandra aussi que vous représentiez que la bienséance nous oblige d'euvoyer quelqu'un en Espagne (comme on vous a déjà écrit), pour donner part au Roi, qui est eousin germain et beau-père de feu S. A. R. et à la Reine ma sœur, à la princesse de Cariguan et à l'infante Marguerite de la perte que nous avons fait, que toutefois nous n'y avons pas voulu dépêther personne sans en donner avis à monsieur le cardinal, crovant qu'il ne trouvera point mauvais que nous usions de ces eivilités qui se pratiquent même entre les ennemis, et dans les dernières guerres, quoique feu S. A. R. fût mal avee la France, nous ne laissames nas de donner part au Roi de la mort de notre beau-père, auguel S. M. fit faire les siennes a Lyon, maintenant nous sommes obligée de faire le même envers le Roi et le Reine d'Espagne, quoique nous soyons en guerre avec eux. Le même office sera necessaire aupres de l'empereur et de tous les électeurs comme on a toujours pratique en ertte maison.

En suite de ce que l'on vous a délà écrit que mousieur d'Hemery avait tronyé bon et que même il nous avait pressée de déperher promptement des gentilbommes au prince cardinal et au prince Thomas pour leur donner port de cet accident et de la restitution de leur appauage, nous avons fait nartir le comte de la Montà pour Rome et l'on dépéchera au prepier jour le sieur de Pésieux pour Flandre, ce que vous ferez savoir à monsieur le cardinel, lui remontrant qu'on a jugé ici très nécessaire d'user de ces dilicences pour ôter toute sorte de prétexte aux susdits princes de venir ici où ils brouilleront tont, et que nous avons donné ordre aux envoyés de se laisser entendre (en cas qu'il vissent dans l'esprit de ces princes quelque résolution de venir ici) que le Roi monsieur mon frère ne le permettra point, et que nous ne pouvons en ceci nous éloigner des intentions de S. M. Il est nécessaire de faire que le dite Majesté appuie cette résolution de son autorité, et surtout pour ce qui concerne l'appanage, qu'on n'altère point la résolution qui e été prise jei à cause des mauvaises conséquences qui s'ensuiveront si cette maison se trouvait engagée dans les grandes dettes, comme vous saurez bien représenter, Vous prenderez occasion de ceei de voir madame le comtesse et de lui donner part de cette notre bonne valonté, lui faisant conneltre la sincérité des bons offices que nous evons toujours fait, puisqu'aussi tôt que nous avons eu le pouvoir en main, nous avons exécuté ce que nous avons toujours désiré. l'assurant que nous ferons toujours paraître au prince Thomas et à la princesse de Carignan que nous somme bonne soeur. non obstant les manyaises volontés que la dite princesse de Carignan a témoigee contre nous en Espagne et allieurs. Il faulra pareillement que Mondin traitte evec madame la comtesse de la façon qu'il faudra tenir pour dégager promptement les pierreries du prince Thomes, sur quoi on se pourra adresser à ses officiers, ausquels nous entendons de laisser l'administration de ses revenus.

En suis des réponses que le pire Nesod rapporte de France desquelles il credi que voss avez cepie, monierar d'illemeré dépoient son sécrétaire. De Clabens so sieur de Nantose, pour fiere de lui le conventement du traité de Quiracque, ce qu'il réfacts de fieir, et nôme a donné par éreit un acte de son refus, d'où s'essait que cette maison demeure chiligée pour les 800 mille ces et leur révenu et intérêt à celle de Mantose, et quieique le Roi soit obligé de rélever S. A. R. de la dite sonme et de seis intérêts on rêse uvia encue celler. On avait conversu que en cas de réiles du dec de Mantose, le Roi ferrit un dépot en liere tiere qui sour-renti cette partie; il flactén donc que vous preinte un temps pour guieve cette afiirr qui et si de grande conséquence pour cette maison, et thère que le dit dépot en liere par le cette partie en tense un plustique le fit d'épot en tiere par la cette que le fit d'épot en tiere que le fit d'épot en tiere par la cette que le fit d'épot en tiere de l'en de le fit de le fit de le fit de le fit de l'en d'en de l'en d'en de l'en d'en de l'en d'en de l'en de l'en de l'en de l'en d'en de l'en de l'en d'en d'

Vons ferez aussi réflection que le dernier traité pour les guerres d'Italie devait finir au 11 julliet de l'année prochaîne, mais que dès maintenant il doit DOCUMENTS

étre ceus fini par la mort des deux primes collegais et la réparation du treinième qui est le duce de Parra, et quand il se seria pas fais, in gurre en pour dire mieux le campagne, ne devant reconnacer qu'exviron le temps qu'il sera fais, che pourrait donner un juste sujet au fini de ne nous sera pagar point à la guerre et de chercher quelque expédient pour assurer aonte guavarnament pour les misone qu'il vous sera facile de mettre en avant. Nous serions bien nies que le sieur De Pesieux vit en passant de nonce paut remanère le cousée pour jui donner part de note mibror, et de ce que nous avans fais pour le prime Thomas. Nous entendons neumonis que ce soit sans anthepa de noncieur le cardigat du que il en faulten prendre l'avis pour lui ténnigare confiance en toutes choses. Le minute par le campagne de viri par le minute prendre l'avis pour lui ténnigare confiance en toutes choses. Le minute par le campagne de viri par le minute prendre l'avis pour lui ténnigare confiance que nous avent dina lintat pour les compliments acéctaires, de quoi pareillement il findre donner part à monsteure le cardinal.

Nous avons considéré que peut-être nous pourrions tirer de notre malbeur l'avantage de remettre bien cette maison avec Venise par le moyen du Roi qui pourrait témoigner à la république que tont le mécontentement qu'elle a reçu étant procédé des deux derniers dues , il pourrait maintenant s'ajuster avec toute sorte de réputation, puisqu'ils ne traitleront qu'avec sa socur que étant obligée de porter nos intérêts comme les siens propres qu'ils ne le sauraient plus obbliger qu'en obbligeant sa soenr, qu'ils ont intérêt à la conservation de cette maison pour ne la hisser opprimer des espagnols. Que pour les formes d'écrire S. M. désire qu'ils nous écrivent comme à sa soeur sans conséquence pour les autres duchesses. Cet expédient pourra être aidé en leur suggerant qu'ils regardent dans leurs arehives comme ils traitaient madame Yolande soeur du Roi Louis XI et tutrice des dues Charles et Philibert, et comme ils lui écrivaient puisque nous demeurerons volentier dans les mêmes formes respectivement pratiquées et attendant vos réponses sur ce que dessus, nous prions Dien de vous avoir en sa sainte garde,

De Tarin ce 19 ottobre 1637.

Congettenne.

De S. TROMAS.

# XXXII.

Spaccio del marchese Claudio Chabò di S. Maurizio, ministro di Savois a Parigi, a Madama Reale. (Prigi 20 ottobre 1637). Arrhivi del romo. Prancio, letter ministri mazzo 26.

MADANE ROTALE,

Je n'ai pas assez d'hardiesse pour lui représenter mon denil ni assez de force pour soutenir le coup qui m'a frappé: dans mon discours je ferni paraître mon sens troublé. Il vaut mieux que je conserve le peu que me reste, pour l'employer à l'obdissance des commandements de V. A. R., et au service de S. A. R., son fils et mon souverain, auxquels tous deux atteudant que sie l'honneur de m'aller jetter à leurs pieds je fais une trèshumble protestation de ma fidélité, et denue assurance d'employer jusqu'à la dernière goutte de mon sang pour la conservation de leur couronue et autorité. J'ai recu deux jours avant la funeste nouvelle de la perto do fen S. A. R. mou bon maitre, la lettre de V. A. R. du quatrième de ce mois; j'allais soudain à monsieur le cardinal comma elle me commandait, préparer par mes offices son esprit a témoiguer à V. A. R. l'accident qui la menaçait, les affections qu'il avait toujours témolgue pour son service, Le courrier qui m'apporta la plus mauvaise nouvelle que je pouvais recevoir arriva le mardi 13 de ee mois sur le midi. A la vue de la lettre que m'écrivait monsieur de S. Thomas par le commandement de V. A. R. ie sortis hors de moi, et m'a fallu du temps pour me rassurer, et me faire connaître que je devais différer à une autre fois les ressentiments de mon extrême perte pour employer promptement mou peu de sens au service de V. A. R. et de mon nouveau souverain,

J'accourns donc à monsieur le cardinal, mon silence et mes jeux lui prononcerent la mauvaise nouvelle que je ini portais, et certes mou étonnement fut si grand qu'il ne put de quelque temps me parler. Enfin un peu rassuré il me demanda ce qu'il fallait faire pour le service de V. A. R. et du nouvel successeur qu'il m'assurait de la part du Roi qu'il ferait tout ce que l'on jugerait être nour le bien de leur service, que nour lui il était tellement étourdi de la nouvelle d'une si graude perte, qu'il n'était capable pour lors de peuser à aucune chose; qu'il me priait que je lui disse ce que je croyais qu'il fallait faire, Je lui dis donc qu'il me semblait que pour un peu consoler V. A. R. dans son extrême affliction il fallait que les déportements de leurs ministres qui étaient de delà, lui témoignassent et à tout l'état par leurs actions présentes que le Roi sineèrement voulait protéger V. A. R. et S. A. sou tils parce que tous leurs suiets de quelque qualité qu'ils suient, demeureraient plus assurés d'être protegés et se contiendraient en leurs dévoirs que je savais bien que l'intention du Roi et la sienne étaient très-sincères, mais qu'il était si important de les bien persuader aux peuples et de ne leurs donner aucun soupçon pour l'eutreprise de quelques nouveautés. Il me repartit s'il était bien possible que l'on se peut persuader une si grande perfidie en un grand Roi qui avait tant d'occasion de protéger Madame sa sœur qui l'avait tant obbligée, et un jenne prince son neveu du père du quel il avait recu tant d'assurances de ses affectious que de vouloir avoir de mauvaises intentions pour eux qu'il me protestait de nouveau que le Roi engagerait jusqu'à sa couroune propre et porteruit même sa personne pour l'assurance des états de son neveu et pour maintenir l'autorité à sa chère sœur, et que lui ponr l'affection qu'il avait à feu S. A. R. les services qu'il devait et avait voné à V. A., il y porterait sa vie propre,

En cette je lui représentais qu'il ordonnat promptement aux ministres du Roi qui sont de delà d'user de si grande modération et douceur en leurs négociations qu'ils n'éffarquehasseut point les ministres que V. A. R. DOCUMENTS

surait établis pour son conseil, et m'ayant dit que le fioi loi déphéhemit pour promptement pour lui l'imaigner se said. de ce qu'il venait de me dir, je lui fis la mien rémontrance que celle-cl: qu'ils choisseant pui l'authorigner son celle-cl: qu'ils choisseant per je lui avair requ'ils choisseant per le qu'ils choisseant per je lui avair requ'ils choisseant que les autres devaient faire à le lui demandrais de la part de V. A. R. et qu'ils choisseant que les autres devaient faire à le lui demandrais de la part de V. A. R. et ser prodess consenté ceux surquest d'ête à le le voulis beauxcoup déferer ainsi que faissi feu S. A. R. de se qu'ils entre de les des thoughairs soir entre de bibligation à vair part dessente the departement per le des les des personnes et sujet fiduit et le surpresse de dans louise les plesses des personnes es sujet fiduit et qu'il en retde danser toutes assisteilens raisonables à messeigneura les frères de feu S. A. R. deber 1 personne de S. A. R. des

Je lui représentais que le plus assuré affermissement que l'on pouvait donner à l'autorité de V. A. R. et de S. A. son fils, devait procéder de l'établissement d'une paix dans leura états dans laquelle indubitablement l'on contiendrait tout le moude dans son devoir, et l'on devait attendre dans la eoutinustion de la guerre tout un contraire effect que e'était en quoi le bon naturel du Roi et son affection de lui particulière devaient paraître. It me dit que l'on devait attendre de S. M. (au préjudice même de son service) tout le bien qu'il pourrait rapporter à celui de VV. AA. RR., et qu'elle ferait tous les efforts pour le lui donner, adjoutant qu'il ne voyait pas de la surété eu la paix qu'elle pourrait avoir, si non qu'elle se fit générale, et comme le Roi et monsieur le cardinal ont voulu témoigner par leurs actions la parte que la France à fait, mondit seigneur le cardinal soleunellement m'est venu visiter pour commencer à témoigner ses affections au servica de V. A. R. on ce mauvais rencontre. Et comme il avait vu auparavant le sieur Guerapiu et les lettres de messieurs de Créqui et d'Ilemery après m'avoir fait des complimens sur la sujet de la visite et plaint tout ce que se pouvait faire, la perte générale, il retourna à me parler de ce qu'il lui sembla que V. A. R. devait faire pour assurer son autorité témuignant d'avoir uu peu été étonné des soupçons qu'à l'instant on lui voulut donner des Français que eela néammoius avait été tôt gueri. Car pour lever toute ambage à ceux qui voulaint insinuer à V. A. R. monsieur le duc de Créqui, retira toutes les troupes françaises d'auprès de Vereeil, et lui même s'au alla à Casal, que quand ses eonseillers penseraient bien à l'assurance des états et de l'autorité de VV. AA. RR., elle ne peut être plus fidellement protégée que par le Roi, le quel comme il m'avait assuré, v porterait jusqu'à sa couronne. Que les conseils que l'on donnait à V. A. R. de mattre dans toutes ses places de ses spiets qui lui seraient plus fidèls, témoignerent bien la sincérité avec la quelle l'on proeédait. Je lui repartis qu'il no fallait pas s'étonner que dedans un si uniné changement du quel tout un état avoit acroutumé de s'émouvoir, il n'arrivat qualquea petites désordres que e'était beaucoup faire d'éviter les grands, que les ministres du Roi qui sont de delà s'étonnerent que l'on ferma

dans ott sociéent les portres de Vercuil, que c'étaient des censsisi qui devisetat procédir d'eux (connue étant iters nienumbles) pluvill que d'un vair hire des phiniets à V. A. R. en Fexcés de l'uffliction où elle se trouvair. Enfan Monaire le cardinat en est dique tout y'était mis es hou fest et qu'il espérait que tous les sujets de S. A. R. recommitraient avec combien de foi le Boil again pour le bies de leurs nifaires. Mis il ne tarda guier après de me dire que l'ou unité assoité reprise de présent de produis de ses consollére qu'il reviser voule disporcé à dépleche prompément en Espaças, et que sembhiles conscile deviante lére suspects XV. A. R. laquelle derait consollére qu'il reviser cois, il se se pourair rieu adjoint de plus pour hire commitée un hie que l'en voulei titure tout à fait à J. Elepaças, et a sujeture de la Prance. Mis qu'il visaterable nout à la fection que V. A. R. ave sipture de la Prance.

Je lui répondis que l'étais assuré que V. A. R. n'entreprendrait rien que put ficher le Roi, et qu'elle se servirait toujours de ses conseils, que je ne lui ponvais pas répondra à ce qu'il me disait, parce que je n'en avais encore point eu des nouvelles. Mais si taut était que V. A. R. eut été conseillée, ainsi comme il disait. l'on avait bien pu reconnaître ses sincères intentions, n'avant pas exécuté ce conseil. Que je crovais aussi l'affection du Roi telle, que quand il connaîtrait qu'il y aurait du péril ponr les états que V. A. R. avait aujourd'hui sous la régence, S. M. oublierait ses intérêts propres pour lui premettre d'accomoder ses affaires. A quoi me répartit monsieur le cardiual qu'il espérait bientôt un accomodement général, que les affaires y étaient assez acheminées, que bors de la. V. A. R. ne ponvait être assurée. Que si l'impatience la prenaît comme à ses conscillers de n'attendre pas ce traité général, S. M. ne la pouvait pas empécher de faire son traite seule, et que jusque lè, il assisterait comme un prince de foi et très-bon frère de tous les pouvoirs de la France, et de sa personne propre. Mais qu'après ret accomodement, le faisant contre sa volonté, son bonneur voulait, qu'il demeura attaché avec ses alliés. Plusieurs discours se passèrent sur ce sujet, et les miens l'obligèrent à me dire (que Madame si elle ne vent faire autre chose mette ses troupes en garnison et fasse bien garder ses places et nous laisse agir) ce que nous ferons si puissement que ses États ne courront point de fortune. Je lui représentais qu'ils ne laisseraient pas pourtant d'être foulés, et saisis ee qui ponvait donner sujet au peuple de quelque soulevation. Enfin V. A. R. voit l'appréhension qu'ils ont qu'elle ne fasse quelque traité particulier, sur quoi elle fera ses prudentes considérations, et cette matière pour la négocier avec eux veut être prise avec extrême adresse, hors de là, je ne vois pas qu'ils avent aucun mauvais dessein, et rien d'être assurés qu'ils ne visent à autre chose qu'à autoriser bieu V. A. R., et assurer les États de S. A. son fils. Ce serait la plus grande perfidic du monde s'ils avaient des nutres intentions. Et comme je erovais que monsieur de Bullion écouterait sur ee sajet de les lui faire, je le visitais soudain, et lui dis que j'avais eu commaudement de V. A. R. de lui donner part de ses afflictions comme à la personne qu'elle savait que lui avait plus d'affection, et lui demander ses prudents conseils sur l'accident arrivé de la perte de feu S. A. R. Je le trouvais en extrême denil pour l'affection qu'il avait à S. A. R. defunte, pour la perte qu'en avait faite la Frauce, et pour l'affection qu'il avait à V. A. R. la remerciaut très-humblement de la confidence qu'elle lui témoiguait eu laquelle elle ne serait jamais trompée, il me fit uu long discours de toutes les procédures que l'on avait faites incontinent après le décès du feu Roi Henri le Grand pour autoriser la régence de la Reine mère autant que les princes du sang fussent les arrivés, parce que par les lois fondamentales de l'État à eux appartient la régence du Royaume pendant la minorité des Rois, afin qu'ils ne troublassent la dite Reina mise en sa possession, laquelle fut assurée tout à temps à la dite Reine mère, ear mousieur le comte de Soissons qui arriva aussitôt après en témoigna si hautement sou déplaisir, qu'il y eut apporté de trouble s'il se fût trouvé présent, et alléguat que si Cathérine de Médicis avait usurpé cette autorité, elle un devait pas être continuée contre les lois du royaume.

Le sieur de Bullion (1) nes dit les mêmes choses que monsieur le carrièral, qu'il fallait que V. A. R. sassat bien les pièces des personnes qui hi fassent fidèles, qu'elle empéchil l'entrée de ses États à messigneurs les frèces de fen S. A., qu'en estet façon il tenai les Etits de fen S. A. assurés, parce que le Roi fennat Casal et Pigured quand il a'uraria point de volonté (comme il toute entire) à la détena de Etats de S. A. B., il mettrait pour la entre resultant de Casal host sonreymen et als personne proyers. Il me dit que monsieur le cardioal di comme de la presente proyer. El me dit que monsieur le cardioal di entrepre complimenter V. A. B. sur cette occasion qui fut de conditions que l'avis proposés à monsière il cardioal.

J'ul depuis su que le shoit a tié fuit su marquis de Mortemar chevaites des ordres du Rois, et un des promières genillionnemes de la chambre et monsière le cardinal à son nom eavoit le luren de la Palu qui est aujourd'hui l'eu des officiers de sa compagnie de chevaux legers qui partiront sujourd'hui un demain. Ils n'oublient lei neuen chose pour honorer la mémoire de 6 es S. A. R. et l'unioigner la perte que la Roi et la France out fui de na

personne.

Le Rei m'envoya visitor pour me témoigner sou denil par le dit marquis de Mortemar: la Réine por son maître d'ibédi : monéteur le cardinal y est venue ne prosune come fui dit ci dessus, et a public tout hout qu'il venuit exprès en cette ville pour ce sujei, sinsi qu'il s fait, m'en synat unume cérit un bittle le jour précédent le Roi et la Reise out charge le grand deuil le plus usuière qu'ils peuvent faire, ont fait habilier toute leur mission est nou pas soulement toute la noblesse qu'et stujiete à peur le time mission et nou pas soulement toute la noblesse qu'et stujiete à peur mission est nou pas soulement toute la noblesse qu'et stujiete à peur

<sup>(1)</sup> Claudio di Bullion, signor di Bonelles, sovrintendente delle finanze e ministro di Stato di Luigi XIII. Divenne guardanigilli e presidente al Parlamento di Parigi. Mori di apoplessia il 22 dicentire 6460.

raitre à la cour, mais beaucoup de particuliers chargent le deuil d'un si grand prince. Le Roi fait faire deux services solemnels. I'nn à S. Germain où assisteront les personnes de LL, MW., l'eutre en ectte ville dans l'église de Notre Dame, ou devant de loquelle les gardes seront en armes. A celui ci les corps sonverains assisterant, le gouverneur et les corps de la ville, les ambassadeurs y seront aussi conviès. Deux predicateurs du Roi des plus éloquens sont charges des deux oraisons funebres, le sieur de Lingende et un autre qui sont venus prendre de moi les mémoires des grandes actions de feu S. A. It. des quelles et sur le sujet de sa maison ils avouent ou'ils ont tant de matières qu'il faudrait beaucoup de jours pour les reciter. Et si l'ou peut recevoir quelque consolation dans une extrême offliction pour la plainte des peuples et de l'onnèles gens l'on aurait occasion d'en prendre de cette cour et de cette ville. Car l'on ne voit que de jeux baignés et des habits de deuil jusqu'aux marchands qui avaient tant soit pen servi sa rovale maison ont chargé le denil et fondent en larmes quand ils rencontrent des suicts et serviteurs de ce grand prince. Je suis attendant d'heure en autre celui que V. A. R. aura destiné pour ce voyage afin de recévoir l'honneur de ses commandements que s'il tarde deux ou trois jours j'aurai l'honneur de me présenter à LL, MM, ce que je n'ai pu faire jusqu'u cette heure que a été achevé d'habiller mon train et accomoder mon équipage pour paraître à leur présence avec décence.

El s'il est permis de mèler parmi un sujet de déplaisir les nouvelles des effaires du monde, j'avertirai V. A. R. que la France a perdu encore un de ses allés qu'est le Landgrave d'Hesse qui affaiblit le parti contraire en Alemagne.

Le comte de Negent et le seigneur de Banrin mémient venn témoigne aujourd'hui, ils îrme à l'odi, leurs déplairier, mont assuré la prise de Brede; Damvilles ne doit guère plus durer. Les lettres que j'entois à V. A. R. de sieur de Vigandes lui forent assorie les nouvelles de l'armée où il est. J'ai joint celles que j'ai repu sujourd'hui pour moi de sa part. Madame la duebesse de Nemons riu dépêche un sien gentillomme. Je

crois que cebi qui va de la part de montieur le cardinal os tarders gubre à partir non plus que monsieur le marquis de Mortenar, Pen donne avis un seigeure don Felix, afin que quand ils striveront en Savoie, fis en puissent donner avis à V. A. R. A. le alquelle pour obley? a ses commendements que fai reçu per monsieur de S. Thomas, ja présente ic-joints def faibles avis mins extrêmenent eles pour son service, Ja n'auris par été à l'âmérire den faire l'entreprise si elle no m'avait del Honneur de me le commander eq que me donne unjud de ramercire tels humblement V. A. R. de la confidence qu'elle me fait l'honneur de prendre en moi, du quel elle recevera toojours des plus feldes effects de service que des soides sonoieis de son jugement. Sur cette assurance je fais très bumbles révérences.

De V. A. R.

Le très humble, très obéissant el très fidel sujet el serviteur Cassò.

# DOCCHENTI

# Lettera del cardinal Maurizio a M R. (Di Roma 30 settembre 1637).

Archici del regno, lettere principi.

Mana

Comme j'estimais mon seul bonheur et ma plus grande fortune de pouvoir en personne par mes services très humbles rendre les témoignages véritables de mon obbligation et de la passion que j'ai pour le service de V. A. R. et de messieurs ses enfans, elle peut juger quel sentiment et affliction je dois avoir de me voir plus éloigné quand je me le croyais le moins. La seule consolation que me domeure est des assurances que l'abbé Soldati m'a douté de sa part de la continuation de ses bonnes grâces et du déplaisir que V. A. R. a de se voir contreinte par la violence et par la forme, de me refuser ee qu'elle ne voudrait point : le même m'a confirmé le président Moroux, m'assurant d'avautage comme je vois, aussi par les lettres que V. A. R. m'a fait l'honneur de m'écrire qu'elle faira tout ce que sera en son pouvoir pour me témoigner sa bonne volonté et qui n'a point d'autres considérations que la seula nécessité de ne pouvoir faire autrement pour ne porter préjudice au service de S. A. R. et au bien de la maison et de l'État, Cette raison me fait aussi arrêter jusqu'h ce que l'abbé Soldati aie de nouveau représenté à V. A. R. les justes aentiments que j'ai de me voir devant tout le monde sans l'avoir mérité comme banni de ma propre maison avec beaucoup d'autres raisons, et la supplier de faire quelque démonstration, eneure que j'en trouve point que puisse égaler celle de pouvoir faire la révérence à V. A. R., et de quelque démonstration que puisse sauver ma reputation, comme dira plus particulièrement le susdit abbé, et m'a promis aussi le président Morozzo de la supplier de ma part, et d'assurer V. A. R. que je n'ai plus grande ambition que de l'obéir, et servir en tout et par tout comme celui qui est veritablement.

Madamr.

Très humble, très obéissant et très obligé serviteur M. caremat de Savoie.

# XXXIV.

Altra dello stesso al marchese di Pianezza.
(Di Savona 3 novembre 1687.)

Archiel del regno, L.c.

Nignor marchese mio. L'affetto che V. S. ha mostrato sempre ulta casa nostra hauendone dati tanti segni col apargere il sangue medesimo et esporsi a maggiori pericoli in ogni tempo et iu ogni occasione por-

tandone ancora le ferite manifeste che sono come testimonio della sua gloria e della nostra obbligatione, la stima e'ho fatto sempre della sua qualità e valore singolare, il carico ch'ella ticne con tanta ragione nel comando dell'armi in cotesti Stati di Madama Reale e del signor duca mio nipote mi necessitano a farle sapere i fini della mia partenza da Roma et arrivo a questi confini. So ch'ella come pratica e conoscente della mia natura e delle cose nostre potrà ricordarsi che mai sia stato in me altro fine che del servitio e grandezza della casa e che fu il medesimo nella mutatione che io feci l'inno passato, non sapendo a trovarvi a dir altro che la congiuntura de'tempi, e V. S. più liberamente degli altri mostrò di non disapprovarla, riflettendo appunto a quelli uantaggi che si sarebbeno potuti hauere ne' hisogni della casa e delli stati di S. A. R. che sia in gloria. Hora auanti Dio, vero scrutatore de' cori, la protesto che non è stato in me altro fine o pensiero che di servire n Madama R. et a S. A. il duca mio nipote, mosso da quel vero affetto che io porto al mio sangue da quel rispetto che io deuo al capo della min casa e da quella obbligatione che io tengo come più prossima a' miei nepoti, di dar esempio a tutti gli altri nell'esporre la vita medesima, e quanti baucri in questo mondo perchè siano riveriti, serviti e mantenuti nei loro stati con quella libertà et assoluto dominio che è stato sempre solito a quelli della nostra casa. Mi spinse anche a partirmi da Roma con tanta fretta et a lasciar ogni altro mio interesse il desiderio mio ardentissimo di poter con la mia prontezza sincerare M. R. Infatti come c' haueuo già procurato con parole della rettitudine della mia intentione e con la mia servitù et assistenza dimostrarle l'obbligatione che le professo e l'osservanza mia impareggiabile uerso la sua real persona pensande anche d'incontrare il suo gusto hauendo ella piuttosto mostrato di voler seruirsi di me in simili congiunture che altrimenti.

Hora invece di acquistar merito e riputatione per aver mostrato in tutto ciò che sapena la mia devotione e desiderio di servirla e di veder gli effetti della sua huona volontà e mostrando anche la mia prontezza d'obbedirla etiandio in cose contro me stesso la trovo uiolentata come V. E. sa meglio di me e piolentata in modo che la costringono a trattarmi come il più fiero nemico della mia casa e ch'io hauessi machinato tutto ciò che si può pensar di peggio et al cospetto di tutto il mondo a farmi perdere quello ebe io stimo più d'ogni altra cosa che è la riputatione medesima onde per sostenerla resto in obbligo di non lasciar ogni mezzo di tentare qualsiasi strada e sono risoluto d'esser in ogni modo a riverire Madi-ma Reale et il signor duca mio et a rimostrarle infatti che non vi è pericolo alenno che mi trattenghi d'andarli a servire e renderli quell'ossequio che lo mi stimo obbligato come a capo della mia casa e patrone di cotesti Stati. Dico sono restato quando V. E. m'assicurò d'assistermi contro le violenze et insidie dei Francesi come non dubito ch'ella non sia per mostrarmi in causa così ginsta et in occasione così importante al servitio della mia casa alla conseruatione di cotesti et alla mia riputatione torno a dire di mostrarmi il suo affetto e uglore ordinario o almeno darmi il modo col POGENESTI

61

suo parere col quale io possa sostenere la mia riputatione e uenendo il caso che i Francesi uolessero impadronirsi delle piazze e che Dio non uoglia mancando Madama Reale od i figli pensassero d'impedirmi il gouerno o la successione, ehe io possa essere a tempo per non lasciarglielo eseguire. Così dunquo la prego e scongiuro per quel desiderio di gloria e d'essere stimato uero eavaliere fra tutti gli altri come ha mostrato nelle sue attioni e per la memoria che conserua dell'affetto che li portava il signor duca mio signore padre di non perdere questa congiuntura di cumulare le sue glorie e le obbligationi della nostra casa e della mia persona in particolare, assicurandola come farà anche per parte mia chi li darà questa con molte altre particolarità else se ricenerò da lei questa dimostratione ella haurà affatto la dispositione della mia volontà e d'ogni altra cosa che dipenda da me protestandole perfino che io ne conseruerò memoria eterna et obbligo infinito e che se mai, cosa che non posso inimaginarmi, mi trouasse V. S. in altro pensiero che di seruire e conseruare i stati al signor duca mio nepote e doppo lui al fratello e figli, la prego ad essere il primo contro di me. Conoscete da questo la rettitudine de'miei pensieri che lo spero che cotesti stati di mia casa haueranno da riconoscere dal suo valore la conseruatione, la sicurezza e la libertà restando prontissimo ai suoi piaceri e comodi.

Di Savona li 3 novembre 1637.

M. CURDENAL DI SAVOIA.

# XXXV.

Altra del medesimo al principe Tommaso.

(Di Savon li 8 nov. 1687).

Archini generali del regno, i. c.

Carissimo et amalissimo fratello. Non credeuo meno dall'affetto nostro verso S. A. R. che sia in gloria e tatta la casa del sentimento che haurete della perdita che si è fatta della sua persona così inaspettatamente et improvvisamente, e così anche della vostra prudenza il considerare le male conseguenze per le congiuntare presenti, come già se ne cominciava a procurare nella mia persona col trattarmi nel modo c'haverete già saputo come se fossi il più fiero nemico della casa escludendomi dalla easa paterna e da poter servire il mio sangue et il capo della mia casa che vi protesto certo apanti Dio uero che la mia uenuta non ha banuto altro fine nè io sono mai per hauere altro pensiero che di procurare in tutto mio potere che si consernino li stessi stati al signor duca mio nepote con quelle prerogatiue e libertà che sono sempre state nella nostra casa e come più prossimo e pronto in tutti i casi che potessero occorrere col mettere la vita e quanto havemo per il servitio loro e la conservatione de' stati, Cooosco benissimo ehe le volontà di M. R. ancorchè benignissime uerso di me hauendole mostrate in tutte le occasioni e particolarmente nell'ultimo viaggio dell'abate Soldati doue non solo favori gli miei interessi a tutto

suo potere ma si losciò anche intendere con qualche persona che lo faceua volentieri non potendosi fidare d'altri che di me venendo la disgratia che pur troppe preste è venuta della morte di S. A. R. Hora conosco come ho detto pur troppo è violentata a far le dimostrationi che fa contro di me ma dubito solo che non passino più auanti a violentarla ad altre cose in pregiudicio de' suoi figli, della casa e di cotesti stati, però mi assicuro ehe in simili aecidenti o in quelli else potessero occorrere nella persona di M. R. o de' suoi non mancarete di mostrare il uostro affetto e valore a sostenero quello che si deue a più prossimi et a quelli che uerrà di ragione et opporui a quelle risolutioni che potessero essere contro il seruitio et riputatione della casa assicurandomi di quello vi parra necessario ehe io faceia dalla mia parte credendo che in queste eose non vi possa essere negato di nsare il libero arbitrio si nel parlare come nello scriucre massime in oecasioni . . . et honeste e ehe vorrete mostrarui in tutte le occasioni uero figlio di Carlo Emanuele come havete fatto sin'ndesso. Continuerò come ho fatto sempre nell'amarni e stimarui al pari di qualsivoglia altro e lo farò tanto maggiormente quanto m'obbliga ella uostra prudenza di farlo con quelli modi che si convengono e di prendere il tempo opportuno, e son sicuro che non perderete la congiuntura come io non la perderò di mostrarmi sia in fatto ehe in parole ehe ui sono e sarò sempre propensissimo e partialissimo fratello.

Da Savona li 8 nov. 1637,

M. CARDINALE DI SAVOIA.

# XXXVI.

Lettera del principe Tommaso a Maurizio.
(Dal campo di Bothain, 4 novembre 1617).

Archivi del regno, lettere del principe Tommoso, mazzo VI.

Njanor fratello. La perdita ehe si è fatta con la morte di S. A. R. è tatto più sensible rovandeci noi due front eico loblatton de poter porcei il presente rimedio di che necessitano le cose di quel stato. Lo vogito erredere che al prima avvico vi arreta portato in laopo da poter più di vicino veder le cose el procurare quei rimedii che sopra il luogo giudicareta più opportani. Quello che lo posso dare è di specifi in Piemostet e Savoia seciocchi egnisno si suiti a non lasteir entrar i francesi nello piuzze che è l'immineste pericolo al quale rimediato si harvèr (tempo di disponer il resto. El dubion molto che giù ci abbiano guadaprati della mano et che sia negotio aggiustato perchè il morir il conte di Verrar quattro giorni prima di S. A. et l'esser il marchese Villa cello stesso tempo gravamento sumanisto con tutto le altre riccutanza che sapete meglio di me di quelche sospetto. Caso che il francesi siano giù in qualcho piazza bisogna aggiero con prestezza e vigore.

lo non dubito che l'imperatore S. M. et tutti li prineipi d'Italia non diano assistenza sicchè con l'aiuto dei popoli e la giustizia della causa io DOCUMENT

spero che il Signore disporrà le cose in mani-ra che haueranno buon fine almeno di rimetterla nel trattato di pace generale. Il che sarà difficile se francesi s'impadroniscono di tutto. Se si dovesse agire converrebbe in ogni modo ch'io fossi a serviryl casa che i francesi non abbiano occupato nissuna piazza, lo tengo la sospensione d'armi in Italia, la cosa più accertata per non darli occasione di entrarvi et così haueressimo tempo di trattar con sieurezza tutte le altre cose, lo vi mando D. Emanuele Tesauro (a), il quale sa i miei sensi sopra questo negotio acciochò sapendo la vostra volontà possimuo aggiustar meglio le cose. Et come egli sa anche molle particolarità di quella corte et delle persone che governano vi potrete valer di quello che giudicarete a proposito per il negotio. Pallavicini va in Piemonte et tiene ordine di tenervi avvisato del tutto. Col signor infante ho parlato et con questi ministri, i quali concorrono nelli stessi sensi, lo ne scriverò nella medesima conformità in Spagna. Qui non vi è eo-a di nuovo dopo che io sono arrivato a questo esereito. I nemiei si sono ritirati verso la Capella et dicono che vanno in diligenza in Chiampagna potrebbe essere che fosse per mandar gente in Piemonte, Piceolomini marchia con le sue troppe per soccorrere d'Anguillars. Conforme gli avvisi che aucremo agiremo alla meglio che si potrà. Et con questo finisco baciandovi senza fine le mani.

Dal campo in Boekain, li 4 novembro 1637.

Di V. A.

Aff.º fratello e servitore
Touriso.

# XXXVII.

Lettera del padre Monod al p. Tommaso.
(Di Torino 9 sovembre 1837).

Archiei del regno, tutele e regonze, mazzo I d'aggiunta.

SÉRÉSISSIME PRINCE.

Jai entretum si particulirement le siene Monta et le sieur patrimonial de V. A. S. de lotta et que je croyais être de son service on es eno-junctieres que je n'y piris rien adjouter, si non, de la supplier rès lumbement de timogiere sa prundene à ne recherche de M. R. que re qu'elle preut, et sa bosité à ne mettre ses états en des plus grands danqers. V. A. y a de trup grands latifeit pour le vouloir réduire out l'emes que le Monferrat se trouve. Je ne crois qu'il y nie navum prince en Italie qui n'apprehende la conséquence de veir M. R. afecestice à remette ser places entre les mains des français. Si V. A. y cooperait toute l'Europe et toute la positre Deceaureit du tout qu'elle avanit fait à la maine.

(1) Emsancle Tessuro, gesuita nel 1611: uscito dalla compagnia nel 1623 per rivalità avuta coi Monod fa quel famoro letterato, filosofo e sterico che a' suoi tempi riscosse la comune ammolirazione. pour moi qui n'il jamair respire que la grandeur d'elle, Juinerais nieux tiète marq que d'yoir es divisions. Trans ceux qui juignant assu passion de ne reacentre, dront que M. R. a. fait dais de sou ceté tout et qui lui était possible pour retair V. A. dans annailés et n's y persanne qui lui contra possible pour retair V. A. dans annailés et n's y persanne qui lui contra paparence de mêtrie ma suvee le Bai qui l'ainte tendrement, pour une apparence de métrée dans mettre ma suvee le Bai qui l'ainte des mettre ma suvee le Bai qui l'ainte des respects de la substance et a solidité du contentement de V. A. doit dépendre des effets qui nost su pouvei de ma dide danne. Le m'assure qu'eyma libre nousièrer ce que monsière de Druvet hi dire de sa part, elle sera de même sealiment qu'elle, et consolir que je suis.

A Turin 9 uevembre 1637.

Très humble et très obéissant serviteur P. Monon.

#### XXXVIII.

Spaceio del marchese di S. Maurizio a M. R.
(Parigi 29 discembre 1637).

Archivi del repno, lettere ministri, mazzo 36.

#### MADAME ROTALE.

Elle aura vu par men autre lettre que monsieur le rardinal ne tarda guère dans ma dernière audience de me parler du réverend pore Monod, et ce fut à la verité avec beancoup d'altération, ce qu'il u'avait pas fait jusqu'alors, non ebstant quei je ne pus de meins de lui faire saveir ce que V. A. R. m'avait eemmandé et d'éclaireir le donte où elle était pour les contrariétés qui se tronvaient entre les disceurs que lui avait tenn monsieur l'ambassadeur d'Elemeri et ee que mensieur le marquis de Saint-Germain et moi lui avions dit et éerit sur le sujet du dit père, et afin de ue manquer aux intentions de V. A. R. d'un seul peint je lui lus sa lettre. Il me répondit que le Rei et lui ne s'étaient guère émus des mauvaises volontés qu'avait emporté de France coutre eux le dit père Monod, parce qu'ils ne crovaiut pas aussi que lui il ent put faire du mal, mais ce qu'avait le plus effensé S. M. étaient les violents conseils et très mauvais qu'il voulut donner à V. A. R. dès le commencement de sa régence, eù paraissait l'animosité qu'il avait contre la France, la voulant mettre en méfiance auprès d'elle que sa passion l'avait portée contre l'epinion do tous ses bons serviteurs à vouloir faire entrer monseigneur le prince eardinal eu Piémont que était la ruine entière de ses affaires que S. M. nimaut comme elle deit faire V. A. R. et vonlant perter toutes les forces de son royaume peur maintenir son autorité, demeurait iutéressée à ce que le dit père ue centiuuat pas auprès de V. A. R. ses mauvais ceuseils qui porteraient sans doute dans les précipiees ses affaires. Je veulus doucement lever ees epinions à Monsieur le cardinal, mais il adiouta soudain à ses premières plaintes qu'encore que le Rei eut beaucoup d'occasions de demeurer boccventi 65

offensé contre le dit père des choses qu'il avait traitées an préjudice de son service devant que partir de France, elle n'en faisuit point de compte au prix de ce que topchait l'intérêt particulier de V. A. R., et sans me laisser répondre le dit seigneur eardinal me dit: nous avons vu ces jours passés les effects des manyaises volontés du père Monod. Ce n'est pas que vons m'ayez oui parler de l'histoire du père Canssin (1) et de ce qui s'est passé entre le Roi et lui. Ce sont les effects de ses bon conseils favorables aux espagnols, en essayant sons prétexte de piété de faire abandonner à S. M. ses alliés et do me ruiner auprès d'elle. Alors il m'en compta toute l'histoire et me voyant étonué de ce discours, croyant que je ne le ponvais pas bien croire, il mo jura sur son Dieu et sur son honneur qu'il était très véritable que je devais avoir eréauce en feu S. A. R. mon maître, nuquel il pyait cette obbligation de l'avoir fait avertir qu'il se prit gardo du père Caussin que le père Mouod lui nyait découvert l'entreprise qu'ils nvaient ensemble concertée pour le perdre auprès de S. M., et là dessus il s'étendit sur la sincorité de feu S. A. R. et sur les obligations qu'il lui nvait. A la vérité ce discours me surprit extrêmement; car de m'attacher davantage anx offices pour le dit révérend père Monod, je voyals que ce n'était qu'irriter l'esprit du dit seigneur cardinal et lui persuader que je ponvais avoir su quelque chose de la négotiation qu'il montrait de croire, entre que c'était temp perdu d'essayer à le flechir en semblable matière. Tout ce que je pas lui dire, fut que s'il m'eut fait la favenr de me déclarer auparavant qu'il tenait le révérend père Monod pour son ennemi et qu'il eut eu aversion aux offices que j'avais fait pour lui. Je ne les aurais pas continués mais comme il m'avait toujours parlé favorablement de sa persoune, j'avais, ern de lui donner contentement, en lui proposant la réunion du dit révérend père avec mousieur l'ambassadeur pour l'intérêt du service commun qu'nvait été ma seule visée, Monsieur le cardinal me repliqua qu'avant ern que l'étais des amis du dit père. Il ne m'avait pas voulu donner cette mauvaise nouvelle de lui, sachant bien que ses déportements me seraient désagréables, et qu'anssi il n'eu uvait pas eu les preuves comme dépuis qu' il avait vu que l'affaire du père Caussin avait éclatée. Plusieurs semblables discours fort civils en mon endroit du dit seigneur cardinal et fort aigres contre le révérend père Mouod, finirent cette uégotiation, de laquelle je ini rends compte, aussi qu'elle m'a commandé et fais très humble révérence

A Paris le 29 décembre 1637.

A V. A. R.

Le très humble, très obéissant et très fidel sujet et serviteur Court

(4) Nicesb Caussia figlia di un medico di Trayro merçue nel 4883; entrò noi genutir nel 1607, a ai masgoò le belle lettere a Rouse, Purigi, alla Fieche, Il Richelten do foce non-mante confessors di Loigi zur. La vua raina provenne dal seguente ficto, Infathilità il cresidante dell'amientia del re con modamigella della Feyette, volte aminare di Caussina permandente ai red di Rataria entare in cellifone comi ella solettra. Vi rivaci di Caussina na vicolora.

STORIA DELLA RECENTA - DOCUMENTA

#### XXXIX.

Lettera del conte Filippo d'Agliè al S. Maurizio.
(Di Torino 29 dicembre 1627).

Archivi del romo, Francia, L. m., mazzo 36.

ILL. BY ECCELL, SIGNORE,

Io non so in qual maniera si possino spiegare le nove della nostra corte ed in che guisa possino essere state invinte a V. E. particolarmente per quello risguarda il p. Monod. So bene che monsieur D'Emeri portato non so da qual causa mostra come egli sii molto male con il sig, cardinale di Richelieu, anzichè egli solo possa essere la pietra dello scandalo per disunire gli animi di S. M. con quello di M. R. nel modo appunto che quasi occorre per rispetto del signor maresciallo di Toiras un tempo fa. lo che più d'ogni altro osservai sempre religiosamente le leggi di sua amieitia come incapace di mntatione alcuna in tal fatto non diedi mnito orecchio a queste zizzanie sinchè realmente vidi e seppi come pur troppo fosse vero che il signor cardinal duca con qualche calore e sentimento si mostrava alieno totalmente dal detto padre dando varie commissioni in tal maniera poco aggiustate alla tranquillità sna. E confesso il vero che da allora in poi camminai con molto maggior riguardo di quello feci sempre per il passato si perchè dopo la morte di S. A. R. di gioriosa memoria non senza nena e disgusto mio in riflesso delle gratie di M. R. i ministri di cotesta corona sono molto osservanti o guardinghi nelle mie attioni a segno tale che se non per me stesso almeno per la nadrona mi conviene vivere con ogni maggior cautela. Il p. Monod intanto non può riconoscere (vaglia il vero) alcana mutatione in M. R. nè in me per quello risguarda la sua persona, anzi l'istessa famigliarità, l'istesso impiego, l'istessa cura negli spacci più importanti li viene commessa come V. E. può credere nè io ascolto con suo pregiudicio quanto può a viva forza dirmi con langhe cantilene il signor d'Emeri non posso negar d'udirlo ma non fanno impressione simili discorsi in me come si può argomentare dalla continuatione di confidenza qual usa seco M. R. Questo solo è vero che io hauerei di che temere che il mal talento qual hapno per lui in Francia non fosse mal contagioso per me in modo che convienmi astenere da alcune apparenze quali sono di poca sostanza, V. E. pur mi conobbe e tutti i miei amici insieme non ponno dar sinistro gindicio della mia natura verso l'amico: in ogni altra cosa potrei hauer mutato conditione ma in questo solo è e sarà invariabile il mio stato, mentre V. E. è sul loco ove può con la solita sua prudenza et affetto medicar la piaga, operi in modo che si can-

stabilir la sua fortera, l'ioteze cella Fayette per ceanigliare Luigi a reinare il cardinale. Il re comosabi tatto al Richelina e fatto chiamare il Cussina a die le rese ragioni al cospetto dello tesso ministro a Recl, si rittro egli toto eccolono, cel in premio cittoco la relegazione a Renne a. Morto Luigi potò ancor fer ritorno a Parigi dove mori il 3 leglio (651. Serisevuici opere l'en quili è tiuntata qualle dello Custr saintet di cinque volunte. DOCUMENTI

67

celli questa mala impressione che io qua farò le mie parti in modo che saprò auxigare in mezzo a questa contrireid. Confirmed questo mio dire la lettera di M. R. qual va qui engiquata nella quale uerdrà questo di giune la lettera di M. R. qual va qui engiquata schi quale uerdrà questo di giune della penata, del resto non occorre diabilare che quando mi capiteramo lettere di V. E. come ha fatto che aliri le uegga tolone M. R. qual come li serive gradice che se ne uti in questo modo. M. D'Argensone se ne sta cuestento con un donativo d'una annollo di qualche vabrer: ceji portavira memoric per la salicitatione degli interessi pecaniari dovul; a qual effetto per solicitation M. R. ne seriore ai signor erationial. V. E. hancel questo conditione: Industry personnere con la sua solida derivara quebb che distinguata de la considera della personnere con la sua solida derivara quebb che distinguata della della della della della considera della personnere con la sua colla derivara quebb che della personnere della della considera della della considera della della considera della della considera de

Di Torino li 29 di dicembre 1637,

Di V. S. Ill a ed Ecc a

Hum.º dev.º servitore
D. Filippo D'Aguk.

#### XL.

Istruzioni di M. R. al conte di Cumiana inviato a Parigi
per le vertenze col p. Monod.
(Torino, 40 gennaio 1648).

A. del regno, Francia, lettere ministri, mazzo 37.

labbiamo fatta eletione della vostra persona da mandar al Re mio fratello soura la speditione che ella ci ha fatto del sig. Vignoles affin di rappresentarei le cagioni di doglienza ch'egli ha contro al padre Monod ct insiemo le diffidenze che dobbiamo concepire della di lui persona. Il che ci è stato espresso et in uoce dal medesimo Vicnoles, che in iscritto col mezzo della lettera che ci ha resa di S. M. cristianissima la quale siccome contiene più particolarmente i capi che si ascrinono al sudetto padre, così ci è parso di rispondere qui appresso a cadauno di essi affinchè possiate tanto più aecertatamente sincerare l'animo di S. M., et del aignor cardinale circa alle sinistre impressioni insinuate loro in grau pregiuditio, dell'integrità del sudetto padre e perebè chiamata la nostra udienza nel modo e forma che concertarete col marchese di S. Maurizio nostro amhasciatore possiate disporre la M. S. ad una più grata udienza, comunicarete al vostro discorso consignato che avrete le vostre lettere con un rendimento di grazie a S. M. di quella enra che si è degnata di prendere nell'inviar da noi detto signor di Vignoles, affine di accertarei ogni via più del suo cordiale affetto verso di noi, e per trasmetterei col mezzo di esso quei huoni avvisi con quali ha creduto di poter molto contribuire alla nostra quiete e riposo, di che le conseruiamo tanto maggior obbligo quanto che ci ha volulo esprimere la M. S. che più le premeua ciò che ci tocca nell'imputatione fatta al padre Monod, che quella che risguarda a lei medesima. E perchè si scoprono falsi quei supposti con i quali si è esacerbata la mente di S. M. e commosso lo spirito del signor cardinale ucrso ll padre sudetto, così rispondiamo ed ai priucipali foudamenti contenuti nella lettera di S. M. X. . In quale primieramente per relationi fattele contro il padro Monod ci fa instauza che sia scacciato, ma perchè produce esso padre ginstificazioni tauto fondate che col mezzo di esso speriamo che potrete ridurre in chiaro le spo azioni, così non si stenderemo sopra questo capo appoggiato ad un vano ed immaginario supposto insinuato costi che s'incontrarebbe in voi dispositione per venire a cost fatta risolutione. Il che però non ei cadde mai lu pensiero e se bene discorrendo con M. d'Hemeri habbia potnto seorgere in noi qualche sospetto di poco momento contro il suddetto padre dai quali habbia volnto argomentare esso signor d'Hemeri la mala nestra soddisfatione, e supporre in Francia una determinata e precisa risolutione, ma di assicurare la persona del sudetto padre, egli nondimeno si è troppo auauzato perchè noi sincerata dalle rette Intentioni del padre si svanirono i deboli sospetti, uè ci fecero nell'animo altra impressioue che d'inculcare maggiormente la candidezza dell'affetto col quale esso padre sta conginnto a quello della Francia.

Da questo capo passa S. M. a rappresentario nella sua lettero che auscritano alle ari el malignità del medicinio padre. Ma comechò questo sia anco falto supposto ita aguito dello trame che si aserismo al sudetto patre, con la resistante del parte hacundo servito fi S. A. R. mio signore con tanto e si gran zelo c'hava's i medesaria pensieri per a la secessoro mio diglo muticiamo conde uno ci resta topo d'alem dabbio mussima dopo laucerne veduto per lo passato e giornale del control del parte del control de

Soggiuuge S. M. che egli ci habbia dato consigli poco aggiustati alla quiete di questo Stato con occasione che si mosse il principe cardinale a questa volta, sebbene è nerissimo quauto dice il padre nelle sue giustificazioni.

Sopra questo parácolare dovrete ad ogni modo rispondero che assicariano la M. S. che i senie i perrari di loi furono sempre a matteerre e stringere sempre più quella huona unione che desidoriamo sorra ogni con de conservare con la real corvau di S. M. cone il più draro pego e tecno che possimo lasciare a questa casa per conservatione di essa ottrechi dal seguito della notte attatoni non si poò cavare che da osi si siano ricevuti mali consigli e si fierdebe torbi il credere che noni il sapensimo diservance di sai sul productri il abendeò di questo Stato. E quando pure servance di sai sul productri il abendeò di questo Stato. E quando pure servance di sai un di productri and padre Monosel può restar sicrara pello di giundi one dei più bitaccera e nalla ripitatione per soffre cali volessa ecreditare in nastra autorità e reggenza per peralliosi consigli et aliesi dalla sederaza di quella contra calla circulatione.

Del supposto in Francia che uolessimo assicurare la persona del sucletto gadre, cara argomento la M. S. nel progresso della sua lettera che il medesimo padre accorgandosi di così fatta risolutione, si sipingerà a modigne pratiche o di pregiuditio a noi ci a questi attai, na connechè sia labiasmo il supposto a S. M. e che sa benissimo il padre che non hauserimo mai sinal penetro, così non hausedo losgo di tenere, non bauerqu'il tampoce exglisso di interprendere cosa sitema nel cosirso lo stato. Supquele non portebbe appregiaria su eurum fondamente, na solo offende la riputatione nostra, intacea la coscienza presso Iddio et gil huomini ei format di noi concotto di violenza et di apprito facile dimpressioni.

Questo anco farebhe perder l'animo ai nostri buoni sudditi nè più nè sarchhe fra di essi chi hauesse ardire di dire i suoi sensi, uedendo così trattato un soggetto di si lunga e meritevole servitù, faressimo inoltre torto alla memoria non solo del duca Carto Emanuele, ma anco di fu S. A. R. mio signore, i quali con tanta confidenza tratarono con lui i principali interessi di questa casa, onde di essi dono la morto del conte di Verrua, è rimaso uno dei più informati, ed a segno tale ehe non lo potressimo allontanaro da noi senza pregiudizio notabile di questa casa et della propria rinutatione, la quale perciò ci obbliga a supplicare la M. S. che siccome ella ci fa istanza di disfarci di esso padre, e così compiacciasi la M. S. di permettere ch'egli continul a stare presso di noi, mettendosi in consideratione qualmente in alienar da nol un servitore di si longa confidenza come il p. Monod sarebbe argomento di poca accortezza di non bauerlo conosciuto prima, e di troppa leggierezza in abdicarlo adesso, o però procurarete che si dia tempo al detto padre e commodità di sincerare sè stesso e di giustificare le sue attioni che egli farà uedere non mai indirizzate che al servitio di S. M. circoscritto quello del suo principo naturale, e però ui rimettiamo la qui gionta scrittura alla quale se vi si oggetterà qualche cosa di più, prendereto tempo di auvisarcene perchè possa il padre trasmettere le sue difese, et noi additarui quello stimaremo necessario. Con le sudette razioni e con quel di più che sul luogo di concerto col marchese di S. Mauritio stimarete più a proposito di addurre per giustificatione del sudetto padre, procurarete di sincerare l'animo di S. M. et del signor cardinale. Farà unco le sue parti il medesimo marchese, a cui dovrete comunicar la presente instrutione e regolarvi conforme a' suoi prudenti pareri.

La somma dunque di questa instrutiono si riduce nel rimostrar qualmente ci resta impossibile di disfirei del sudelto patrice, e caso però ui instruse con qualebe colore o sentimento struordiuario, addocendosi como ci la seritito il signo cerulinate, che inviolutica di son volerio fare il renderebbe insibile alla proteino di S. M., e cons simile rimostrareta che non sorcila che la fossopre tanco della colora di colora sognata di volerio copratato a non romperta e di altargardi per ultimo spediente che per non disgustrari il Remio firtilolio, per le testargi (oggi onlare). sospetto, et al signor curdinale non conferience d'hora avanii al podre gli adrir della Francia, ed i notri interessi conquiuni con quella corvon. Ci promettimo all'inocotire che non haueranno per male che ce ne serviamo are hestri affari partechari e he no hanno ordine si chono a quelli di S. M., in che consiste tutto ciù che ei permette di poter fare la nostra riputazione per dargo a S. M. La quale per altra necerezirei della notra constituata desolione et del desiderio che habbiamo di untentierata in oggi tempo con le spore. Complireire anno con quei termini che i conscenpon col signor cardinale di litebrito, all'argandozi nella condicaza particolare chabbiamo nella sua persona en du troce particia factico che processi della contra con contra con contra con contra con contra con contra con contra con

Di Torino li 10 gennaio 1638.

#### XII.

#### Scrittura del marchese di Leganes giustificativa del procedere di Spagna.

( . . . 21 febbrnio 1638 ).

Da un colume M.S. eistente nogli incluir Cameroll ed tibol di Oppie di mistice e d'istruzioni di M. E. Orisina di Praneta duchena di Sevoia, dei conte Filippo di Agli di di misistro, del percentere dello Stato di Milano, del guerrantere di Verculi Caronado, e di altri Spayusoli, per i trattoti di poce rei allenzo di Spayna e Sociale, ecc.

Con la retirada del señoc cardenal de Savoy y naspension de la venida del senor p. Thomas harb's podicio conere S. A. esal differentes instanse le han tendão de los que lan inasgimido y lo labran dado a entender, bo cierdo se cenos Madana quiera y tenga la corrispondeccia, que se justo. S. M. y los sederes cardenal y principe no se empleran en este non que en anistiral y saiguraria sus estados, conservando a sua hijos en la inbertad que han tendós siemper y esundo los sederes principes turisen orix intencios, lo que de niaquas manera se la desevarie en esta y de conservado en en es abilar y que de niaquas manera se la desevarie en esta de la presión en que se abilar y de canagiente que se hiera. En canazio la 12 punida en que se abilar y de canagiente que se hiera. En canazio la 12 punida y conflasa, que se procedera conferna los efectos que se vieran del Pismonte y las suitancies que de el truviene las francestas de 22 punidas y conflasa, que se procedera conferna los efectos que se vieran del Pismonte y las suitancies que de el truviene les francestos.

En el segundo papel otros medios se ha dade no teniendo ordrese, para tratar de sesponacion in freguesa, no paede entar en esponacion al aguma sobre esto, si mence persuadir al suscio que el las trate, lo mimos dija a bora al medio de S. Allera, me parcere que seria may a proposito para le de la par y sai podria introducirla entro las des cocanas si le parcer que la de podre conseguirla, y los medianeres que paedes enaminar chres las grandes no necessitia para lacerto de unestras intantesis por correr las tastas indisciences de oficio para tratar del hisnigatacios por correr las tastas indisciences de oficio para tratar del his-

y quiettud del mundo, y nosotros tenemos bastante cumpilido con el, y como Diox, que es lo que importa naso e las aberturas que e lan hecha a vista de todes para couveguir la paz eono lera les muebos meses quo han estado ministros de esta corona en el lugar seinitado para ello. Con esto la respondido a la sustancia del papel que V. S. me ha embiado y así no me so ofrece que decir a V. S., mas de que siempre deseare tener ocessiones en que servirla,

#### XLII.

## Copia di lettera dell'abate Vasques a M. R. (... 2 aprile 1685). Dal MS. citato, negli A. C.

Dal MS. citato, negli A. C

#### See. SEXUEA.

a Magestad Cattolica del Rey mi señor dispues de haver respondido a las cartas que V. A. escribio a Su Magestad y la de la Reyna mi schora en primero de noviembre del año pasado dando parto de la muerte del señor daque Vitorio de buena memoria, me manda a deeir a V. A. en su real nombre que merido el animo de su antiguo deseo de la paz de la Cristiandad y en particular de la quictud de Italia, del cual ha dado al mundo tan notorias y repetidas experienzas, se declara con V. A. que au real elemeneia y el amor que tien a esta serenissima casa lo obligan a desear y rogar a V. A. R. que V. A. conserve y mantenga estos estados al ser, duque sobrino en la paz, quietud y sosiego de que neeessitan para no perderse en tiempo tan inquieto y tarbado, para el cual fin es el medio mas seguro, ejerto y efficaz que V. A. observe la buena naz, concordia y amistad segura con Su Mag, como Su Mag, la desea tener con V. A., de le que es infallible testimonio estos officios que S. M. hace, sin que le detenga la razon que tan justemente podia otra orden presupuesto, v las materias que ocurren entre V. A. y los señores principes cardenal Mauricio y Thomas, cuñados de V. A., se podra componer, v Su Magestad se declara que interpondra su real autoridad con estos principes en que desde luego se profiere para que consientan en una justa y moderada composicion de manera que ni V. A. ni aus hermanos los dos señores principes sean turbados en pudez ni en todo lo que de razon y derecho toca y tocara a cada una. Que viniendo V. A. en esta paz firme. V. A. no de assistencias ni so uniero a los fomientos ni directamente ni indirectamente, ni V. A. la consienta o permita dar por sus vasallos a Franceses, pues qual quiera que sean se dirigen al depravado fin de turbar la Italia, y inquietar a los legitimos señores que poseen en ella, eon la cual S. M. promete y assegnra a V. A. que del estado do Milan ni de otros de S. M. ne seran infestados ni invadidos con acto alguno de hostilidad directo ni indirecto, los de Saboya y Piemonte quo V. A. administra, condicion tan auensada que en estado presente de las cosas no pnede pensarso otra mas fructnosa y util a V. A. y a sus

ser. hijos y como tan señalado beneficio de M. y sus estados la deje abrucar V. A. y si el Rey Christianesimo hermano de V. A. desea bien a V. A. y a los señores principes ne sera posible que impida tan austro vicado y conveniente ajustamiento en que la puse Dios con sus hijos, y sus estados de la Saboya y Piamonte molestados por los Franceses u otra alguna persona del mundo. S. M. desde luego ofrece a V. A. para defenderlos y assegurarlos todas sus fuerzas. y poder libremente y sin reservacion renonciando y obligandose a no pedir satisfacion alguna de gastos en defensas por grave y excesivos que sean ofreeiendose mas S. M. a templar y moderar alguna difficultad que a V. A. se le ofreza, pero de manera que el fin principal de la quietud y buena correspondencia entre los estados de S. M. y los del Piamonte y Saboya se consiga en que S. M. tiene toda confianza de la gran prudeneia y reta intencion de V. A. que sabrà allar y proponer medies justos y proporcionados a esto fin, no pudiendose persuadir S. M. que la bondad de V. A. y el amor que tiene a sus bijos que V. A. no se acomode a intento tan piadoso y resta como ol de S. M. de que resulta tan grando utilidad a V. A.

#### XLIII.

Lettera del marchese di S. Maurizio a M. R. (Parigi, 57 aprile 1638.) Archiei del remo, Francia, lettere ministri, mazzo 38.

#### MADAME ROYALE.

Quand je vois les occasions d'avantager son service je n'attends pas ses commandements, et quand les offices que j'en fais iei ne réusissent pas, je m'en tais plustôt, quand je vois que mon silence n'apporte point de préjudice, que de donner des manyaises nouvelles à V. A. R. lersque j'ai su ici que l'on était résolu à la ligue offensive, et que l'on ne les pouvait flèchir, je proposais à monsieur de Chavigni de lui à moi l'assurant que ie'n'en avais noint d'ordre gn'au moins pour la convier à consentir à ce prejudice et qu'elle en peut prendre quelque prétexte auprès de ses ministres. L'on fit quelque honneur à S. A. R. son fils, j'ai proposé le titre de A. R. et les gardes aux ambassadeurs j'allais trouver monsieur de Bullion , au quel comme afféctionné à V. A. R. j'ai fait la même instance. Tous deux me promirent d'en parler, néanmoins me représentèrent que le savais aussi bien qu'eux les réponses que ferait monsieur le cardinal, qu'étaient que l'on la leur voulait faire faire le couteau à la gerge, je ne manquais pas de répartir. Je n'ai ou de l'un ni de l'autre aueune réponse et le dernier pria monsienr le cardinal de la Valette de faire lui même est office asin qu'il put porter quelque contentement à V. A. R. laquelle voit que chacun se déchargeait sur son compagnon en affaires, qu'il croit de trouver de la résistance auprès de monsieur le cardinal encore que lors POCUMENTS 7

do qu' il ne témoignassent une très matuvaise satisfection des difficultés de V. A. R. pour la ligne offensire, le de îm perpoposition le plus deroitenurs que je pus; ces réponses furent telles que ces messieurs m'avainet allégue, mais réparties le convenquirent je lui représentais le mérite des services de fan S. A. R. sa ment; que ce que je lui démandais éstit si ruisonable que ses permets et la plus part de princes de ce reyname tralisais. V. A. R. de la sorte. Il me représenta qu'avec patience l'en aurat tout ce que fon désirait mais que l'on ne gatt point les afficies préserbes par la précipitalies. Voilà cusin la substance de nes discense qui furent assèz longs.

Délà alers son ésprit était altéré mais depuis il est de beaucoup augmenté et ceux qui dedans leur colère l'ent peut être échaussé n'y ent pas on apporter le reméde qu'ils croizient, car quand mensieur le cardinal a pris une impression, il est bien mal aise de la jui lever : on ini a fait entendre que V. A. R. l'haissait qu'elle so méfiait de Ini, et que dans les affaires du père Menod elle avait laissé échapper des paroles de colère contro lui, qu'elle avait donné charge à monsieur le comte de Cumiane de voir le Rei avant que lui , et de tirer réponse de S. M. avant que veir monsienr le cardinal, aussi quand en lui enveya denner part de l'arrivée de mensiaur le comte de Cumiane, et qu'après avoir vu S. M. il avait charge de le veir, il répondit qu'il savait bien que le dit sieur cemte avait charge de veir le Roi et nen pas lui. Je lui fis veir le centraire quand nous le visitàmes ensemble, néanmeins il est difficile de lui arracher les epiniens quand une feis il les a prises, depuis il m'a fait reproche dans la chaleur de la négotiation que V. A. R. se méfiait de lui et qu'il avait sujet de s'en pleindre, et encere que la fin de ce discours soit toujours plein de respect à l'endreit de V. A. R. il n'a pas pu vèler ces embrages. Encore avant hier il ne nut cacher ses aigreurs sur le traité, car après m'avoir fait asséz cennaître les soupcens qu'il a que V. A. R. n'aie des traités sécrets avec les espagnols il s'emporta jusqu'là, qu'il me dit que l'on cennaissait maintenant que les affections que V. A. R. témoignait au Roi du vivant de feu S. A. R. n'étaient que pour ebbliger S. M. à se déclarer euvertement peur sa pretéction afin par là de se faire davantage respecter de feu sa dite A. R. dépuis la mort de laquelle elle avait témeigné toute autre volenté que S. M. ne la vielenterait en rien, mais que si elle veulait se deservir d'elle en continuant pas les traités que feu S. A. R. avait fait, le Roi se laverait les mains devant tout le monde de n'aveir ou emnecher V. A. de tomber dans les incenvenients qu'elle se jettait d'être trempée par les espagnols et que S. M. penserait à ses intéréts abandonant cenx de V. A. R. puisqu'elle voulait quitter ses conseils. Qu'à la verité lui avait tolleré et escusé auprès du Roi tout ee qui s'était passé, l'avant réjetté sur ee démen (ainsi appellait-il la père Monod) qui était auprès d'elle : mais maintemant qu'il ne savait plus qu'en dire, sinon qu'il fallait qu'il eut ensorcellé l'ésprit de V. A. R. en qu'elle continua de loin de recevoir ses avis aussi bien que de prés qu'il tenait neanmoins V. A. R. si judicieuse qu'ello connaissait son bien qu'était de ne se désunir point du Roi, et que pour

lui en quelle estime que l'ent pa metire ess ennemis supres do V. A. R. delle n'aurail jamais point de plus fidel serviteur que lui. Je le pressai jumpa de dernier pour les intérêts de V. A. R. mais j'ai bien connu parses réponses qu'il vouluit voir ce qu'elle fera auparavant, je la supplio de corier que ie n'v ai rien oublit on plus qu'i répondre à lous don discours.

Lo finira le mien représentant à V. A. R. ce qu'elle sait houscups mieux que moi, que si son service et de demerrer attaché à ce peut il faut regapere cet ceprit, si nou il laut liniser ce net état, cer c'est lui qui a la volonité du Roi, et non pas S. M. la sienne, ji pert escu qu'il prut et ruine foutes affirires qu'il entreprend. Le Roi etde à ser violotis il ne sert rine de sériesers au Roi, il ne fait que ce que moniser le cardinal veut, et de rechercher des choses vers le Roi, nairement enemble jon e retris pas que pourstat dans le coeur du Roi il son him.

Mais il s'est aquis la supréme auctorité: il faut céder an temps et attendre ses effetts ordinaires qui sont les changomens. C'est sur quoi après lui avoir demandé très hamblement pardon de ma liberté je fais très humble révérence.

Paris, ce 24 avril 1638.

De V. A. R.

Très humble, très obéissant et très fidel sujet et serviteur Canb.

### XLIV.

Lettera del cavaliere Mondella al conte d'Agliè.
(.... 2 maggio 1638).
Del MS. close.

Per la latera che io le ioviai da Minos nos potei in qualita ragguaginar V. S. di quanto er di biospon per il sequito ren il marchese di
Leganes (1), D. Martino et D. Almoss che tutti underer essere presenti;
rimenes la exta di V. S. al signor marchese la fere leggre da D. Almoss
et cusì opportano tra di loro il modo fa trovato di rituvanzia Geneva
conti seguito et cone esterità dall'istenso excuriere Olgane Minosimo di
poi del Den essere di M. B. et dei primpir renii al che hausendo risposto
de punta la nacciona intenso statumo bene et poi mi rispose che stiamo
bene et al slegri hauseste vedato l'apparati di giortar e tornei io ii risposi
che bone navore il hauerano cusualo, le huore novo et aspettimo d'Allemagna et non possono ristrafer molto ininsto queste allegrezza serviramo
per l'acquisto di ferme che con tanto notro homer labbinon ripiglisti
dai francesi. Io che stavo aspettando che depo Iddio lo riconoscessero da
M. R. che non avendo dato soccorso a loro richiesta il hausesse facilitate

Don Diego Filippo di Gustan marchese di Leganes governatore spagnuolo di Milano dal 1638.

l'acquisto non potei far di manco di non ricordarglielo, egli in luoco di ringraziamento rispose quando anche M. R. l'haucsse lasciato andar il soccorso, era in tal maniera circonvallata la piazza che le saria atato di poco o niuno impedimento, Risposi io subito e perchè V. E. mi pregò tanto a voler operare appresso M. R. che Breme per sua parte non fosse soccorso come sino alla sera dell'Annunciata andando alla batteria a Sartirana mi fece di nuovo questa ricercata siamo ben sicuri che M. R. non soccorrerà il ebristianissimo, seguendo al sicuro in otto o dieci giorni lo importaremo et ora che n'ha ottenuto la grazia è così proato a scordarsele? V. E. attenderà all'allegrezza et Dio non voglia che M. R. non n'abbia da francesi qualche disturbo. Mi dispiacerebbe grandemente. Habbiamo ben aucora noi, rispose ricevuto tanti gran danni dal duca suo marito e vaglia questo beneficio contro tanti danni cho la casa d'Austria ha ricevuto in varii tompi dalli ducbi di Savoin. Qui non potrei trattenermi di rispondere che era con sua buona pace seguito il contrario et che non sapeuo vedere su che cosa tanto questa real casa avesse maltrattato lo stato di Milano quanto loro per leggera causa hauevano trattato il Piemonte incominciando dalle guerre di Vercelli, Verrua ove all'incontro li duchi di Savoia e massime il duca Carlo Emannele per tenera li francesi Iontani dallo stato di Milano si era lasciato persuadere da Filippo II quella tanto ineguale permuta di Borgo in Bressa pel solo marchesato di Saluzzo e tutte lo volte che li francesi sono venuti per entrare a' danni dello stato di Milano i duebi di Savoia si sono sempre opposti per antimurale come nella valle di Sampeire e poi contro il Ro a Susa e a Vienna che se in quel punto il duca Carlo Emanuele non si fosso adoprato da quel bravo principe che lo stato di Milano a quest'ora saria nelle mani dei francesi et con quel danno sostenere tanti impeti. Mi rispose, E Pinerolo non è stato dato dal duca al francesi. Questo risposi a S. E. non lo lascierà mai far buono. Prima il cardinale di Richelieu non lo sovrappreso su gli occlii istessi dello Spinola con due armate spagnuole et imperiali perchè con sì grosse armate non ripigliarlo che quel buon duca Carlo se ne morì di dolore vedendosi tante e si grosse armate nel suo stato et non esser bastanti a scacciare da Pinerelo i francesi ma li lasciarono scorror di là da Po senza mai rintuzzarli siccliè il danno che apportarono le armi collegate pon furono inferiori a quello dei nemici et quando i francesi si avanzarono per ripigliarsi Pinerolo dopo la pace di Cherasco perchè il duca di Feria non accettò il partito che li fece il duca Vittorio quando li fece intender per il conte della Rorà che se mediocremente lo hauessero assistito di cavalleria et infanteria s'obbligava che li francesi non li sariano entrati. Dica pare che V. E. che li spagnuoli hanno voluto perder et non ne incolpi i dnebi di Savoia et soggionsi V. E. si lamenta ebe il duca Vittorio Amedeo abbia dato dei danni allo stato di Milano, lo so ben io et lo sa V. E. che il duca non solo non volle far danni evidenti allo stato di S. M. C. ma con bel modo trattarne li francesi che non ne facessero dei maggiori. E forse che i francesi non si lamentavano incolpando il duca che per sua causa non s'era preso Valenza et per ricompensa hanno trattato così male il Piemonte, Se qui il signor D. Alonso è venuto da Spagna mandato da S. M. per ricercar piazze forti a M. R. sa ne può senza andar a Genova ritornarsi in Suagna che M. R. c sno consiglio le vogliono ben conservare gli principi suoi figliuoli non l'ha permesso alle preghiere de'francesi non li darà anche a spagnuoli quello che S. A. R. potrà fare che non apporti danno nè presente nè futuro a prineipi pupilli, lo farà sempre volentieri. E però se li ricerchi cose che possono fare et habbino in consideratione il sito et posto dove li duchi di Savoia si trovano la vicinanza de'francesi da'quali possono ricevere tanti daeni: eonsiderando questo son sienro ehe S. M. non ricercarà se non eose ragionevoli. Questo fu il ragionamento seguito quale non li gradi molte. Stia M. R. e suo consiglio ben avvertito ehe i spagnuoli in queste capitolazioni o punti eercaranno condur saldelle da prender de Il grossi storioni. lo non vengo a Torieo perchè il cav. Olgiato mi ha detto che i francesi sospettano della mia persona, credo che sii piuttosto qualche emulo ehe ha dispiacere che io sii impiegato in servitio di questa real casa o tanto basta.

#### XLV.

Lettera di M. R. a D. Felice di Savoia. (Torino 22 maggio 1638). Archivi dei remo, lettere di M. R.

Mon frère. Enfin les espagnols ont attaqué Verceil, il faut faire passer promptement l'esquadron de Savoie et le régiment de Du Flechet, l'ou n'a jamais vu une si grande et bonne volonté que ent mes sujets de me servir, aussi sont ils bien correspondus de moi, car jo dépenserai volontiers la vio pour leur liberté et la conservation des états à mes enfans, s'il me sont fidels sujets ils peuvent s'assurer d'avoir une princesse qui les aime également. Le prince cardinal vint à Milan contre l'état. Je vous assure que ecla me fache non pour en rendre l'armée plus forte, mais pour son pen de naturel de venir contre son propre sang, c'est lui qui a porté le marquis de Leganes à ceci, car il avait plus d'inclination à Cesal. Dieu leur pardonne comme je fais moi, mais devant les hommes cela est honteux, ceci gâte bien mes effaires, car je n'ai fait encore aucun traité avec les Français, et je voulais demeurer dans la défensive, pensant qu'avec cela ne m'attaqueraient, et je tàchais à menager ceei, mais à cette heure il faudra passer par où ils voudront, ou coprir risque d'être traitée comme les Vénitiens la princesse de Mantoue, qui lui demandent les dépenses qu'ils ont fait pour elle, pour moi j'ai cette consolation que je me suis comportée en façon que mes actions sont justifiées, et davant Dieu et devant les hommes. Vous verrez la suito de ce que se passera à l'avenir, il doit passer un courrier qui se dit de la république do Génes qui doit passer pour Paris, mais je n'en crois rien, et c'est celui même dui n passé il y a peu

de jours qui a porté l'ordre de nous attaquer à la prière de mes beanfrères, il seralt bien do le faire dévaliser et prendre ces lettres, mais sans lul faire ancon mal, comme si co fussent des voleurs afin qu'on ne découvre pas que cela vient de nous, et vous m'envoyerez tontes les lettres qu'il aura. Le Gronme et le Solar sont déjà arrivés à Milan; j'ai un présage que le prince cardinal les suit. Si le gouverneur de Verceil fait ce que doit, l'ai espérance que nons conserverons cette place : prenez garde de delà, car ie donte que si le prince cardinal vient decà que le prince Thomas n'aille vers là..., et ponrrait dommager la Savoie. Enfin il ont levé le masque des mauvaises volontés qu'ils ont contre moi, disant que ne leur donnant pas part à la totèle an moins anprès de moi, que par amitié on par force ils seraient dans l'état. Je vons dis ce que je sais de lenr propre bonche, on me l'a fait écrire la Réine ma mère et ce qu'on a dit à mon agent à Rome c'est bien contraire de ce que l'on écrit à Pesienx. Enfin Dieu nous la donne bonne, mais leurs volontés sont très mauvaises; je recevrai consolations du ciel, et de mes amis dont vous êtes un des plus estimès.

De Turin ce 22 mai 1638.

Votre bonne soeur CHERSTHENE.

#### XLVI.

Lettera del conte Filippo D'Agliè al S. Maurizio.
(Torino 25 maggio 1638).
Archivi del regno, Francia, lettere ministri, mazzo 37.

ILL, ET ECCELL, SIGNOR MIC 085."

Dopo aver scritto a V. E. per nöbidire al cenni di M. R. rijegio la pena per daria parte di nuovo di quaiche picciola disputa seguita tra tei ed il signor D'Emeri acciocchi in opti caruto ch'egii transantasse estali suo dofinanze con la armi della particulare informazione sappia e possa V. E. scheminici do agni sinistra impressione ch'egii puesse fare contraria si sensi di M. R. et al singolare affetto ch'ella ha per tutti gli interessi di S. M.

Dirò slonque come nonostato che encera non siño e agintatti tutti i espidii della lega non ancera signata, sono alceni giorni, e del 18 gi. D'Emeri et il signor cardinale della Valette (1) premono virumente sovra gil arvisi che vengono di nuenico di porsi in corpo d'armata sel longo di Pontestura con pensiero che in qued modo si possuno coprire tatte le piazza tunto dell'irana che dell'ilatta parte del Po, cosa che sezza dubbi riscirchbe impossibile stante che il nemico tenendo tatto il lango dei confini con di minore golosis du mu parte che dibill'itca. Na communge si, nieri sera

(f) Generale di Francis, successore al marcsciallo de Criqui.

il signor D'Emeri con straordinaria premnya insistendo in questo mentre dalli signori marchesi di Pianezza e Bobba gli venivano con ogni buona regola rappresentate alcune ragioni la contrario, prese a dire che non oceorreva sindacare le migliori risolazioni della guerra e che i generali di S. M. non avevano bisogno di controllori, che altro sarebhe stato il dire che non si poteva o non se ne voleva far niente, ma che per altro quivi restava impegnata la riputazione delle armi di S. M. e de' suoi generali, che però conveniva prender qualche partito, non potendosi in questa maniera fare la guerra. A questo M. fl. con molta moderazione rispose che non credeva che vi fosse persona al mondo qual avesse niù a cuore la riputazione delle armi di S. M. di lei non meno per l'affetto che le portava che per il proprio interesse che vi concorre in riguardo della conservazione del suo stato, che se pure vi correva qualche ritardo nel dare il numero delle truppe quali desiderava, conveniva anche aver riguardo che il ritardo del pagamento de' danari che gli erano dovuti era causa d'ogni mancamento, ch'ella non poteva trarre oro dalle alpi nè far sorgere per incanto dalla terra uomini armati. Il signor D'Emeri scuotendo il capo renlicando disse che la stagione era molto avanzata, che non occorreva tardar d'avvantaggio e che altrimenti converrebbe prendere altro partito poichè era incompatibile in un medesimo tempo il fare et il non volero far la guerra. A questo M. R. rispose cho non si doveva fare sinistro giudizio dell'animo suo. Poichè quanto alli due mila cavalli quali si potevano dare di subito gli erano stati accordati, ma che per l'infanteria non essendo ancora giunte le recrue di Francia, non comprese le piemontesi, non ancora giunti i Svizzeri nè i Savojardi , non vi era modo concedergli gran cosa, che il mettersi in campo era cosa necessaria ma la conservatione delle piazze cosa necessarissima, ebe se gli darebbe la nota e stato delle truppe per fargli vedere come non vi era modo senza esporsi a manifesto pericolo di sguarnir le dette piazze per causa che per ora ancora nou era cosa urgente mentre non ben ancora si poteva far accertato giudizio dei disegni del nemico che quando si fossero applicati a qualcho impresa che allora senza dubhio si sarehhe fatto ogni sforzo per ingrossar l'armata di tutto quel maggior numero che fosse stato possibile. Su questa risposta così ragionevole che non potendosi che lodar la sincerità con la quale si procedeva da tutti fu oceettata con soddisfazione, na volendo con nuove repliche insistere il signor D'Bmeri alludendo molte ragioni militari mostrando che non potevano patir pericolo le piazze e che però convenisse con qualche modo cavarne parte delle gnarnigioni per aver il numero delle genti che desiderava fu costretta M. R. a dirgli dopo molte vive ragioni che veramente conoscevo che nissano di lor due erano atti a parlare di cose di guerra, che però conveniva tacere e all'una e all'altra, lasciando che i generali facessero un buon consiglio dalle cui deliberazioni si prenderelhe quel partito che sarebbe stato più atile per il maggior servizio di S. M. e suo. Il signor di Candalle sopra questo interruppe il discorso, et avvicinandosi a M. R. con molta maniera addolci le cose non mostrandosi aclle sue ozioni vario da quello che V. E. gli ha dipinto, cagione che M. R. gli disse quanto appunto V. E. gli aveva scritto concernente alla sua persona. Furono presenti a questo discorso il signor presidente Della Court et il signor d'Argienson quali appagandosi della ragione e della possibilità collandarono gli ottimi sensi di M. R. non contrariando quelli del signor D'Emeri : eredo però ehe la cosa passerà leggiermente e che per una parte e per l'altra non si farà grave caso di questo discorso mentre lasciando alla fine le parole ehe altro non sono ehe eose di poca sostanza ognano s'appiglierà ai fatti più sodi quali in hreve seguendo toglieranno ogni ombra e diffidenza, cogione di simili incontri, e mentre intanto si sta su questo infine a nuovo emergente se ne dà parte a V. E. acciò eon la sua solita maniera piena d'esquisita prudenza sappia fuggendo le rotture come informato schermendosi delle sinistre relazioni apportar nel male ogai bene possibile massime fra le torhidezze di questo secolo, ove e i più potenti e i più buoni e i più prudenti a viva forza nrtano in scogli tanto considerabili. Come vede non le sarò più a tedio eon sì Innga narrativa, però senza più coprendomi col vivo zelo qual si deve avere per gli interessi della casa reale a V. E. bacio con tutto l'affetto le mani.

Da Torino li 25 di maggio 1638.

#### XLVII.

Spaccio del marchese di S. Maurizio a M. R.
(Parigi, 29 maggio 1638).
Francia, lettere ministri, mazzo 39.

MADAME ROYALE.

A la visite que j'ai fait faire par le sienr Mondin, à monsieur le eardinal, il me rapporte que lui avait fait des fort grandes plaintes de V. A. R., celà me donna snjet de n'attendre pas d'y conduire monsieur le comte de Caméran et m'en allais le voir sans lui avoir fait demander au dienee. Je le trouvais dans des grandes froideurs et après quelques eompliments, il ne tarda à me dire qu'il ne se connaissait plus ni en l'hnmeur de V. A. R. ni en ses affections, qu'il voulait plustôt croire ponr sa satisfaction que sa conduite procédait des conseils semblables à cenx du père Monod, que de son mouvement propre. Que le Roi avait satisfait comme il ferait toujours aux conseils que devait donner un bon frère à sa soeur, que pour lul il n'en voulait point nommer plus, qu' il ne méritait pas la confidance de V. A. R., mais puisque les soins de Sa Maiesté n'élailent pas considérés et que V. A. R. s'en éloignait il serait beauconp mienx de lui laisser faire, et se servir de ceux de messieurs ses beaux frères en les appelant auprès de soi et en leur donnant part au gonvernement de ses états ; que déjà monsieur le prince cardinal était prêt à partir pour cet effect et faisait des déclarations fort favorables pour V. A. R. Je lui dis que l'homeur dans lagnelle il se tronvait me surprenait fort, pareeque V. A. R. ayant fait ce que le Roi désirait pour la

ligue offensive S. M., et lui avaieut occasion de demeurer extremement satisfaits que si à l'abord elle ne s'y était pas portée, lui même devait assèz juger le peril où elle se mettait, et l'obbligation qu'elle avait de. . . par le conseil de ses ministres en l'état du . . . que V. A. avait assèz témoigné passant à la fin oûtre coutre les conseils des ministres, qu'alle voulait contenter le Roi au préjudice de ses intérêts que s'il lui plaisait de se ressouvenir que seu S. A. R. dans l'exécution du traité de Pignerol, avait trouvé des expedients pour persnader à son couseil qu'il était necessité de la faire et par cet artifiee en avait tiré l'advis de la plus part que si lui qui était très absolu sur ces peuples s'était conduit au cette sorte que est ce que V. A.R. était obbligée de faire davantage, monsicur le cardinal me répondit que si V. A. R. faisait toutes ces difficultés à semblables fins elles se fussent faites de coucert avec eux comme faisuit feu S. A. ie lui dis que cela aurait été si la confiance qu'elle avait à monsieur l'ambassadeur d'Hemeri autres fois avait continué, mais que V. A. R. u'avait pas encore bien l'esprit guéri de ce qui s'était passé en l'affaire du père Monod. Il me réplicat qu'elle n'avait point de sujet de l'hair, qu'il fallait qu'il rendit compte de ces négotiations dans les quelles u'avant aucune satisfaction il adoussissait par ses lettres le plus qu'il ponvait les réponses de V. A. R, de laquelle l'on n'avait eu dépuis la mort de feu S. A. R. que des difficultés et témoiguages de mauvaise volonté. Je lui répliquais que les mauvaises volontés n'avaient point parues, parce qu'elle avait fait tout ce qu'il avait désiré d'elle, que s'il y avait eu quelque petite altération elle avait été contre la personne de monsieur d'Hemeri seule, qu'il avait vu comme V. A. R. avait traité avec tous ceux qui avaient été euvoyés de S. M. et de lui qu' il savait ce que lui avait dit monsieur d'Argençon, le baron do Palleau et tous les autres, aux quels elle avait pu prendre confidence. Tout ce discours le lui fis parce que le vovais bieu qu'il avait sonneon que V. A. R. Ini en voulait : i'adioutais, que ie m'étonnais que avant comme il avait l'esprit et la conduite excelleute, il s'arrétat à des petites eirconstauces qui ne valaient pas le parler, et ue cousidérat pas que V. A. R. faisait toutes les choses esseutielles, qu'eu effect elle avait toujours en ses troupes prêtes quand il avait fallu agir. Aujourd' hui sa cavallerie était en meilleur état que jamais elle n'avait été; elle avait eu un régiment nouveau en Savoie, un autre on Suisse. Nous sîmes le compte de la cavalerie; c'est sur quoi j'ai cru, non obstant tout ce qui s'était passé, de lui parler des intérêts de V. A. R., et lui dire que si elle n'était satisfaite de ce que lui était du, il était impossible qu'elle entretient ces troupes. Monsieur le cardinal me répoudit qualement les déportemens de V. A. R. refroidissaient le Roi et les ministres, parce que l'on ne pouvait point preudre d'assurance en ces irrésolutions; que l'on ne pouvait juger si elle était française ou espagnole; à la fin il m'assura que l'ou parlerait à monsieur de Bullion, lequel étant à Ruel, j'allais voir au sortir de chez monsieur le cardinal. Je passais une heure et demie de conférence avec lui sur le sujet qui m'avait obligé de voir monsieur le cardinal; il me parla avec sa confidence ordinaire lorsqu'il s'agit du service de V. A. R., et en autres termes qu'il n'avait fait (usqu'à cette heure; car il me dit qu'il n'avait point reconnu en monsieur le cardinal qu'une très-bonne volonté pour le service de V. A. R., mais qu'il voyait bien que quelqu'un travaillait à le lui faire perdre ; qu'il avait commencé à découvrir quelques nuages ; que si l'on les laissait épaissir causeraient du manvais temps; que comme son très-humble serviteur, il lui conscillait de remettre l'esprit de monsieur le cardinal ; qu'elle savait mieux que personne autre du monde que le Roi était tel que monsieur le cardinal persuadait : qu'il avait pris cette liberté d'écrire à V. A. R. pour monsieur le cardinal de la Vallette ses sentiments, et que sur les nouvelles que ini avait donné ledit eardinal que V. A. R. faisait quelque estime de ses services, it en avait parté à monsieur le cardinal comme il fit avec le Roi deux jonrs auparavant pour lenr lever tont le soupcon que les occasions présentes ponyaient faire poitre. Sur la réponse que je lui fis que l'an et l'autre devaient demenrer satisfaits des actions de V. A. R., laquelle avait accordé la ligue offensive, il me répondit que V. A. R. n'avait point voulu déclarer que ee fut contre les Espagnols, ce qui avait altéré les affaires ici plus qu'auparavant, pnisque en état c'étai, contre ceux que le Roi fait la guerre, et que cette réserve de ne vonloir point les nommer faisait soupçonner des intelligences sur antres. Qu'il suppliait très-humblement V. A. R. do remédier aux affaires ce qui était facile, et faire voir que tout ce qui s'était passé n'était nullement contre le Roi et monsieur lo cardinal de la Vallette. V. A. R. si elle l'employait confidamment à semblables offices; que ponr lui il ne perdrait point de raison de la servir. mais il fallait qu'elle s'aidat et erût assurement que sans la protection du Roi elle ne pouvait subsister; que les Espagnols favoriseraient toujours messieurs sos frires. Je lui parlais en suite des intérêts de V. A. R., de ses dépenses et de ses nécessités, il me promit d'y meltre ordre en cette ville où il serait demain. Pai jugé qu'il était très-nécessaire qu'au plustôt V. A. R. fût advertie de ee qui s'est passé en ees deux visites. J'ai su de monsieur le cardinal que le palatin qui avait acheté une ville pour en faire sa place d'armes, s'était laissé surprendre par des troppes, encore qu'il en eut été advertis par les liollandais, lesquels sont en campagne, au moins lenr armée, Salladin, courrier de monsieur le cardinal, en apporta hier la nouvelle, mais l'on no publist pas encore l'attaque qu'il devait faire.

Paris ca 28 mai 1638.

#### XLVIII

Lettera di M. R. al marchese di S. Maurizio.

(Di Crescentian 6 giugno 1638.) Archivi ael regno, Francia, lett. minis., masso 35.

Nous sommes tons les jours plus tourmentée que jamais par les malices do monsieur d'Hémeri, et en ayant vouts faire quelque plainte à monsieur le cardinal de la Vallette sur ee que nous avait dit le cardinal

STORIA DELLA RAGGERIA - DOCUMENTO

de Richelieu sur les promesses que ce qui s'étaient passées entre nous deux, que l'on n'écrirait point ee que s'était passé. Que cependant je connaissais de ec billet qu'avait parlé le cardinal de Richelieu, qu'il fai sait en tont ceci, ce que je n'avais point fait de mon côté, puisque ja tenais ce que je promettais. Le cardinal de la Vallette l'a dit à d'llémeri. lequel m'en a parlé, mais je m'en snis excusée et que ne serait autre que le cardinal de Richelieu qui eut dit cela, qu'il se méprenait mais de lui il fallait tout attendre. Cela s'est raccomodé par paroles, mais en même temps il l'a convié à me faire des plaintes, comme il savait que je traitais avec les Espagnols, et a nommé un certain père Rovida et un chevalier Mondella , mais il peut dire la vérité, je m'en suis servie quelque temps depuis la mort du feu S. A. R., mon très-cher seigneur, à un si bon exemple, m'imaginant que le ne pouvais manquer, mais depuis qu'il prenait soupçon, j'ai abandonné les pratiques, parce que c'était plustôt pour savoir par ces moyens les desseins de mes beanx-frères, qu'assurance ni volonté que j'eusse de traiter avec les Espagnols, outre que je croyais faire même un bon effet pour empêcher que les Espagnols ne m'eussent attaquée tant que nous ne fussions en état de nous défendre, mais avec tout cela vous pouvez inger par l'action qu'ils en ont usé, s'il fallait qu'ils eussent de grands traités; car je crois qu'ils enssent mieux aimé de préférer l'entière correspondance, et les services que je leur cusse pu rendre, qu'à tarder la paix d'une ville que si les Français veulent, nous serveront assurement, et par conséquent le certain pour l'incertain; celà fait bien juger qu'il n'y avait donc nulle apparence de bon succès, et comme je ne me fiais pas à eux qu'ils ne se fiaient pas de moi par les événements qui ensuivent le font bien connaître. Or donc, pour revenir à d'Hémeri et aux soupçons, il a fait prendre un homme du ebevalier Mondella qu'il envoyait à Brème ponr moi sous son nom, et lui a pris les lettres, et de l'homme ou qu'il l's fait tuer ou conduire prisonnier à Casal, mais nous ne savons point quel expédient des deux il a pris ; ensia ne sachant ce qu'il y a dans les lettres, je me trouvais la plus affligée et la plus en peine du monde; car quoique mes intentions sovent directes et bonnes avec ecla, il les expliquera comme il lui plaira, et je crains que cela m'empéche le cours de Verceil, ou que le secourant se ils ne veuillent garder la place. Je fais cet argument sur une lettre que is viens de recevoir du père Rovide, que je m'immagine que sera peut être semblable à celle que le Mondelle m'écrivait et eux ayant mauvaise volonte, prendront ce prétexte pour le pouvoir éxécuter sous faux semblants de justice. Quoique tout ceci il ne faut pas le dire, et que toutes ces particularités je vous les ai éerites de ma main pour informer du fait, j'ai bien assuré à l'ambassadeur, parce que jo l'ai jugé nécessaire que je me servais du Mondelle pour faire l'espie à Milan au lieu d'un pay san qui m'en servait, et une les espagnols ont chassé, qui en ont été avisés par le père Monod, mais . . . . . le père Monod qui étaient enx. Je ne l'ai pss dit parce que je ne leur ai pas voulu donner lieu de parler encore du dit père, et les confirmer dans les opinions qu'ils en avaient déja. Voilà pour-

quoi je vous avise de ce qui arrive, et vous envoye le papier que ce père Rovida a écrit et que s'il le veullent prendre en bien, il se peut facilement expliquer, mais entre les mains d'Hemeri tout se transforme en vénin ; il fait scinte d'aller en France sous prètexte de porter le traité, mais depuis il voulait voir le bon effect de secour mais étant venu ce malheureux accident de l'emprisonnement de ce pauvre homme, il le depêche en France pour ce sujet et il ne pense pas que je sache quoique il m'aie jeté des mots de ce Mondelle, ils n'en ont point parlé librement, il serait bien mieux car l'on les désabuscrait et je instifierais si bien mes actions qu'ils en demenreralent contents, car on effect elles sont telles qu'il les sauraient désirer et devant Dieu et devant les hommes. Je vous envoye exprès ce courrier pour vons en avertir à l'aventage. J'ai vu hier soir l'armée qui est la plus belle du monde pourvu qu'elle venille agir : j'ai grande espérance du secour de Verceil mais il parle d'une certaine facon que je crains grandement de leurs Intentions. D'Hemeri v est allé, le cardinal de la Vallette porte prestement le nom que son père lui a donné de cardinal Valet, il n'est pas dans l'essentiel ce qu'on pense, et il s'est mis bien avee monsicur d'Hemeri. Candal est hien honnet homme, et m'a protesté par mille témoignages sa bonne volonté. Je crois que celui-là s'avisera comme vous m'avez écrit, mais son frère je ne le tiens pas grande chosc, Vignole le comto de Gniche et Paleau, D'Ilemeri et le cardinal de la Vallette sont tous d'accord, son frère n'est pas bien avec eux, et moi quoique j'estime plus Candal, je dissimule et tâcherai de vivre bien avec tous. Je vons avise de ce qui se passe afin que vous voyez comme vous conduire, car quoique je vous mande ce qui en est passé, il faut pourtant témoigner à Balbian que je suis bien avec le cardinal de la Vallette, et qu'il invite le dit cardinal de passer de hon concert avec moi, afin que je ne perde point le mérite de la dissimulation que j'userai avec eux. Je vons écris tout ecci de ma main, plustôt pour vous informer de ce qui se passe, que de vous dire comme vous vous avez à conduire, car je le remets à votre prudence. J'ai vouln faire eeci tout de ma main afin qu'il soit plus secrèt, car à d'autre je ne mo expliquerais pas si onvertement qu'à vous, mais il est hien que vous sachicz le tout nour vous en servir selon les occasions, quoique dedans le traité je me soie deebargée de toute la conduite comme vous serez. Il donne si peu d'ordre que si je n'avais soin de tout, je ne crois pas qu'ils s'en penvent demêler, et cependant et l'état et ma bonrse en demeurent chargés. Mais cette occasion est si pressante qu'il faut se servir de toutes ces pièces. Je n'al rien à adjouter sinon que lo remets tout ceci à votre prudence et conduite, et fondant mon espérance en Dieu, car il n'y a quo mal parmi les hommes. Assurez vous de l'estime que je fais de vous, et suis très affectionnée.

De Crescentin ce 8 juin 1638.

CHRESTIBULE.

#### XLIX.

## Lettera della Duchessa al marchese Villa. (Di Terino 6 luglio 1638). Archiel de' marchesi di S. Marzano.

#### MOLTO ILLUSTRE SIGNORE.

Unanto è stata grande la strage successa a nemici, tanto dubitiamo del poco ben stare de'difensori e che non sia vera quella voce sparsa che non venendo soccorsi, essi siano per render la piazza. E però desidero sommamente che V. S. faccia ogni più calda istanza in nome mio al signor cardinale ed a cotesti altri signori che prontamente si pigli qualche risolutione e tale che s'impedisca ta caduta d'una piazza che tanto importa e la quale non potrchbo succedere senza sinacco di chi suole vincere e di quelle armi che in ogni luogo si rendone gloriose, e realmente non si potrebbe dire mai senza hiasimo ebe se fosse disfatto un esercito così fiorito e numeroso com'era cotesto senza hauer operato, dall'introdutione del seccorso in poi, cosa di momento. Dalla generosa difesa degli assediati si dovrebbe pigliar esempio e dar loro mano a così valorose prodezze. Troppo generosi sono i capi per hauer hisogno in ciò di stimolo, ma veramente non posso tacere che non si vada con perdita di tempo maggiore di quella converrebbe, ed è appunto tale che preueggo vicino il pericolo se mentre il nemico si trova strucco e ridotto a poco numero non si attacca virilmente ct auanti che sia maggiormente rinforzato, nè vale il dubitare che snecedendo sinistramente il tentativo restassero l'armota, il Piemonte e il Monferrato in manifesto pericolo, perchè dopo quest'assedio non possono di due mesi gli Spagnoli essere in stato di far nuove Imprese, e caso l'esercito di S. M. non fosse bastante d'assalir potentemente quello de nemici potrebbe ingrossarsi con qualche truppe delle presidiate nel Monferrato oltre quelle che alla giornata giungono da Francia et un anmero di 1500 che da qui proepreremo di mandare, et in questa maniera fra tre o quattro giorni si renderanno se non superiori almeno uguali in numero a nemici per far poi uno sforzo potente contro di essi per il quale anco potrebbe parte della cavalleria mettere piede a terra e giuocar molto. Da così generosa atione dipende non solo la sicurezza della piazza ma anco la gloria di cotesti signori, anzi delle armi della M. S.

Nò staremo mai quicta che prima non habbismo nuove cha non si sia presa sifalta risolutione, So che V. S. l'abhracerà molto volendieri come che sia di maggior mio seruitio e più sicurezza di questi stati. Non starò a diriene altro nè bo da suggerirle costa di più in risposta dell'ultima sua, e però finisco e prego il Sigorore che la conservor che la conservor.

Di Torino li 6 di luglio 1638.

Alle soddisfationi di V. S. molto Ill.

La Duchessa di Savoia Canssturne.

T.,

# Lettera del marchese di S. Maurizio a M. R. (Di Parigi 18 luglio 1658). Archiei del regno, Francia, lettere ministri, mazzo 38.

Archivi del regno, Francia, lettere ministri, mazzo 35.

MADANS ROTALS.

Le dernier courrier de V. A. R. m'a remis de ses lettres et la dernière est celle qui m'a donné la très mauvaise nonvelle de la perte de Verceil avec commandement de la porter au Roi et à mousieur le cardinal, afin de prévenir ceux qui se voudraient décharger de cette perte. Le dimanche au soir le conrrier arriva et le lundi mousieur l'abbé de la Montà et moi fumes porter à monsieur le cardinal cette facheuse uouvelle. Nous nous adressames au père Joseph afiu de concerter comme l'on ferait cet office, uul ne s'en voulut charger et tons ceux qui alors étaient à Ruel et en plus de considération auprès du dit seigneur cardinal s'écartèrent comme messieurs le chanchelier et Bullion, monsieur La Meylleral, Botrà et plusieurs autres, car personne qui que se soit, no lui osa donuer des mauvaises nonvelles, et comme celle-là était celle qu'il appréheudait davantage, aussi donnait elle plus de crainte à la lui faire savoir, je ne demandais poiut de tranchement pour la lui dire, mais nous étions bien aises mousieur l'abbé et moi de pénétrer les sentiments du père Joseph qui était celui que nons craignious plus que les antres, puisqu'il avalt proposé monsieur le cardinal de la Valette pour passer les mouts, Le dit père fut fort étonné et éxaminant par lui même toutes les eirconstances de cette perte, s'attachait volontiers à ce que pouvait décharger le dit sieur cardinal de la Vallette, comme aux manquemeus de munition, et qu'il semblait bien que le gouverneur de la place peut donner advis à messieurs les généraux qu'il était forcé à capituler. Nos réponsas de monsieur l'abbé et de moi corrigèrent aisément tontes ces immaginations et comme elles ne pouvaient, en dechargeant le dit gouverneur, que charger ceux qui n'avaient pas sécouru les places eu un mois de temps, qu'ils avaient rôde autour; de l'autre coté nous parlàmes le plus modestement que nous pumes des chefs de secours. L'on ne put que l'ou ne louat extrêmement les assiégés, et certes monsieur le marquis Dolliani et cenx qui lui obeissaieut en sont tons mis ici dans l'estime qu'ils doivent être, Monsieur de la Meyllerai et le sieur de Botrù viurent eu la chambre du père Joseph pour apprendre de nons la certitude de la nonvelle. Le dit sieur de la Mevlierai, qui u'est guere des amis du cardinal de la Vallette l'ent voulu volentiers charger de cette perte; il ne ponvait teuir de murmurer, le condamnait de deux choses, l'une d'avoir quitté ce poste de delà la rivière, l'antre de u'avoir poiut conduit de gros canons, avec lesquels l'on eut fait ouverture aux retranchements de l'autre coté. Monsieur l'abbé et moi l'excasimes le plus doncement que nous pumes, saus néanmoins lever ce qui est dù de gloire à monsienr le marquis Dolliani. A la fin le père

Joseph nous demanda nos advis de ce que l'on pouvait faire en cet accident, monsieur l'abbé et mol répondimes en termes généraux que V. A. R. s'en remettait aux bonnes volontés du Roi et any prudents conseils de ses ministres. Je lui représentais neanmoins qu'il importait grandement que S. M. et monsieur le cardinal rendissent en cette occasion à V. A. R. des preuves de lenr affection, puisque avec la perte de ses états elle était advertie que par l'artifiee de ses ennemis l'on lui voulait faire perdre l'honneur des bonnes graces du Roi et les affections de monsieur le cardinal. Il rejetta cette pensée, m'assprant que cela ne ponvait jamais être, il me demanda neanmoins sur qui V. A. R. avait supçons. Je lui répondis que cela n'était pas mal aise de savoir, e'était celui qui ponr des passions particulières ruinait les générales, le service de S. M. et celui de V. A. R. Il me protestat un'il voyait des lettres de monsieur d'Emeri, qui rendait compte de tout es qui se passait, mais qu'au fond il assurait toujours les volontés de V. A. R. à S. M. et à monsieur le cardinal. Mousieur l'abbé alors fit un long discours de la véhémence de monsieur d'Emeri, du peu de respect qu'il portait à V. A. R., de l'aigreur avec laquelle il négotiait, par eette facon de traiter non senlement détraequait les affaires mais les ruinait tout à fait, qu'au lien de les résoudre promptement, il n'y avait quo perpetuelles picqueries, anxquelles il fallait employer la temps, que l'on donnerait aux affaires pour les reconcilier, et qu'autant que monsieur d'Hemeri serait de cette humenr, les espagnols anraient bon marché du service commun. J'adjontais les dernières offenses faites à V. A. R., et le témoignage de la mauvaise volonté dudit sienr d' Emeri en l'action qu'il avait faite d'un messager qui venuit à V. A. R. de la part d'un qu'elle entretenait dans l'état de Milan pour l'y servir de voie, que ce messager ayant été conduit à monsieur 'Emeri par un sien ministre pour lui rendre compte de tout ce qu'il avait vu à son passage, ledit sieur d'Emeri faisant semblant de le vouloir conduire avec lui à celui auquel il était adressé l'avait retenn prisonnier, et l'on ne savait ce qu il en avait fait, que V. A. R. était très aise qu'il fit blen entendre tontes les commissions qu'il avait trouvé à l'espion de V. A. R., lesquelles justifieraient ses actions, mais de l'autre coté elle demenrait bien offensée que monsieur d'Hemerl eut pris l'hardiesse de se saisir d'une personne que était à elle, et dedans ses états propres, que je m'étais trouvé en cette cour lorsque deux secrétaires des ambassadeurs d'Espagne furent pris avec des sniets d'Henri le Grand, qu'il avait corrompu par argent et disposés à des trahisons. Les sujets de S. M. furent châtiés et les scerétaires rendus à leurs maîtres, à plus forte raison monsieur d'Hemeri devait-il ce respect à V. A. R. de n'entreprendre rien sur la personne d'un qui était employé pour le service commun dedans ses états, ou par de moins après l'avoir oul le relacher; que l'on avait aussi remarqué les mauvaises volontés de monsieur l'ambassadeur en ce que V. A. R. ayant désiré d'assister à un conseil de guerre à Crescentin pour déliberer du seconrs de Verceil, l'on ne le voulut point tenir, ce que l'on ne pouvait attribuer qu'au dit seigneur ambassadeur, non plus que de la méfiance que l'on avait depuis boccuEnti 8

toujoura témoigué à ses chefs de guerre, auxquels on u'avait rien voulu communiquer ni recevoir leurs advis, et quand un jour monsieur le marquis Ville lui demanda quelle bonne nouvelle il pourrait écrire à V. A. R. des résolutions de secourir Verceil, il répondit, le dérisant il faut écrire à Madame trois mots, et rieu davantage, pain, canons et votre serviteur, que cette facon de procéder pleiue do mépris et de méfiances, ue pouvait plus être supportée de V. A. R. Mousieur l'abbé comme témoin des mauvais traitemens faits à V. A. R. par le dit ambassadeur, eu représenta quantité et conclut qu'il était nécessaire de remédier. I'nn et l'autre, Laissâmes prendre la conclusiou au dit pére sans alleguer de uotre coté qu'était de retirer le dit ambassadeur, mais lui l'ayaut graudement condamué et proposé qu'il fallait que le Roi et mousieur le cardinal lui écrivisseut eu colère contre sa mauvaise conduite afin qu'il la changea, et rendit à V. A. R. les respects que lui sont dus, alléguant que de le retirer maintenant se serait ruiner les affaires, des quelles il était instruit, ce que ne ferait pas un autre que l'ou y pourrait envoyer, et que sur cea manyaises ponyelles il n'était pas hien d'en parter à monsieur le cardinal : monsieur l'abbé et moi qui vimes qu'il portait mousieur l'ambassadeur, répondimes au père que nous n'avions garde d'en parler, puisque nous n'en avions pas charge, et que les discours que nous lui en avions fait étaient par occasion, et en discourant du reméde qu'il fallait apporter aux désordres qui étaient aux affaires de delà les monts,

De là uous allames trouver monsieur te cardinal qui se promenait dans ses allées, it nous viut à rencontre fort joyeux car il avait reçu tout plein de bonues nouvelles te jour auparavant, néaumoius nous considérant métanconiques, il changea de couleur, et après nous avoir salués courtoisement tons deux, me dit qu'il me vovait un visage de mauvaises nouvelles, qu'il me priait de le lever de peine. Je lui dis que l'étais extrêmement marri de ue le pouvoir pas contentor, il me demanda ayant, tout changé, si Verceil était perdu. Je lui dis qu'il était fort proche, et que les uouvelles qu'en avait eu V. A. R. de monsieur le marquis Ville, étaient que la place réduite à l'extrêmité après avoir souteun plusieurs assauts, et consommées les munitions de guerre avait capitulé l'épée à la main, les espagnols logés sur la brèche. A ce coup l'ou prit garde que les genoux lui pliassent, et demeura immobile quelque temps, après il se reprit et m'interrogea si la garnison était sortic, a'il n'y avait plus d'espérance; sur quoi je lui ai lu la lettre de mousieur le marquis Villa à V. A. R. Plusieurs fois il me demauda où était alors logé mousieur le cardinal de la Vallette, s' il avait eu advis de l'extrêmité de la place, et si sur cela il u'avait fait aucun effort: son esprit ainsi agité après quelque temps se assura et me dit: l'aimerais mieux que le Roi eut perdu une de ses meilleures places. Il importerait moins à son service, il faut contre la fortune adverse se fortifier de courage, le Roi ne l'abbandoucra point et y portera jusqu'à sa personne propre, et moi je lui témoignerais que je suis sou très-assuré serviteur: si les espagnols out pris Verceil, le Roi est assez fort pour le reprendre, et nons tenons assez de leurs places pour le recevoir. Anrèa

il me prit par la main, me disant : cette perte si allalt senle ne me toucherait guére, mais ce sont les mauvais de crins des beaux frères de Madame, nons en avons des étranges nouvelles : c'est à M. R. à se servir de sa prudence laquelle en usant hien avec les assistances du Roi elle se délivrera avec l'aide de Dien de tous manz. De temps en temps il revenuit sur cette perte, lui fallsit redire la lettre, il en examinait les eirconstances il ne tronvait rico qui peut le flatter en le doute qu'il es vonlait avoir. Tantôt il parlaît des grandes espérances que l'on lui donnaît de cette place, et même la dernier qui en était venu, capitaine an regiment de Chambery qui l'avait donné pour délivrée, lequel il me mandét pour ne de ees gentilhommes il n'y a que cinq jours. Enfin Il me dit que l'on avait assuré que cette place était pourvue pour six mois, et cependant que la munition de guerre y avait manqué, je lui dis que l'espérance que les assiégés avaient au voisinage de l'armée du Roi qu'ella attaquerait les retranchements pendant qu'ils fereint des sorties, lenr en avait tant fait faire et tirer si souvent qu'ils avaient consummé en peu de jours ce qu'ils avaient pour des mois. Il ae fit pas réflection sur ce manquement, mais l'on voyait son esprit occupé sur ce que le seconrs n'avait point fait d'effort depuis le premier, et certes je crois qu'en cette affaire le père Joseph aura à travailler. Monsieur le cardinal ne laissa pas de beaucoup louer monsieur le marquis Dolliani (1) et ceux qui étaient dans la place. Comme cette nouvelle travailla extrémement monsieur le cardinal, aussi rompit-il sa promenade, et se retira toujours m'entretenant. Je m'assis pour lui donner la nouvelle du passage vers V. A. R. du prince de Joinville, et lui disant la facon qu'il arriva le peu de temps qu'il demeura auprès de V. A. R. sans me donner davantage de loisir il me demanda où après il était allé. Je lui dis qu'il était passè droit à l'armée tronver monsieur le cardinal de la Vallette son parent. Il ne me répondit plus rien sur ce sujet; mais revint sur celni de Verceil, et m'ayant et monsienr l'abbé conduit jusqu'à la porte du parterre, il me dit qu'il fallait aller promptement penser au service da V. A. R., il se retira avec le père Joseph qui eut le loisir de penser aux reproches que l'on lui pouvait faire de monsieur le cardinal de la Vallette, il est assez adroit pour le bien servir et il en sera besoin, car ie vis le temps bien chargé. C'est tout ce que nons avons cru devoir faire monsieur l'abbe et moi attendant les nouvelles qui seront anvoyées de la part de monsieur le cardinal de la Vallette et de monsieur D'Hemeri, pour seloa elles agir comme nous le jugerons mieux pour le service de V. A. R., soit auprès du Roi on de monsieur le cardinal,

Retournant de Rael je troavnis monièur de Buillion su port que fon pass pour vaier de cette ville; jeaturis dans son actroses peur l'entreteuir sudant que nous donns le loieir l'arrivée de batenn qui éstit au dée de la rivière. Il est an tels grand déphisir de la perie de Vereuel; il a 'informa fort de moi des puriculairiés, comme qual monièur le carindie de la Valleté villait comporté pour es secours, es que mivavit distince.

(4) Filippo Emanuele Solaro di Moretta, marchese di Doglami, governatore di Vercelli.

sicur le cardinal. Le rejettatis dout la faute sur monsieur D'Emeri qui avait acquiu un grando ponovie sur ledit sigenze cardinal, qui le faisist agri à sa finalatie; il m'avona que l'on lui en avait donné adris, et qu'il ne croyait pas, cependant qui le tromps, et qu'en dissil V. A. R. Nons rémet pene de temps à onue estréceire, nons vons pris heure de denniq que je lai remettrais la lettre de V. A. R. et lui dirais les offices qu'il me semble qu'il devait faire.

Ja vois que les advis de monsieur le cardinal de la Vallette tâcheront de la sanver et le décharger de la perte de Verceil avec les raisons suivantes qui les allégerout de quoi déjà pour prévention l'on a parté ici qui est qu'ils ont dit que monsieur le marquis Villa ponvait mattre un régiment français dans la place quand l'on l'assièjât, et qu'il na le voulut pas faire, se méfiant des français, l'antre que le dit marquis et celui de Pianesse se sont opposés au secours que l'on voulait douner à force ouverte, ce que l'on ne ponrait faire d'autre facon, la troisième; le maoquement de munitious de guerre. A toutes ces raisons nous en avons de très paissantes pour y apposer, si l'affaire se coutestait à notre présence. Nous avous mensieur l'abbé et moi sauvé les commandements de V. A. R. pour les seconrs d'hommes et ne les avons point pressés ; le sais bieu que V. A. R. fait considération que ces états ne soieut fouillis, et qu'elle eu a compassiou comme très bonne maltresse elle faira aussi, si lui plait, considération sur les entreprises que neuvent faire les espagnols qui se servent de l'occasion fort à propos même s'ils ont dessein avec messieurs ses beaux frères de perdre l'état de V. A. R. et rniner messigneurs ses enfans ainsi qu'entendé parler monsieur le cardinal, anquel la première fois que je le verrai seul, j'apprenderais les particularités de l'affaire. Cependant je seral aux effects des résolutions qui se preudront qui seront sans donte de faire des effects très grands de delà. Je contribue aux déplaisirs de V. A. R. ce que dolt un très humble sujet aux ressentiments de la maîtresse et souveraiue. Je la supplie très humblement d'user en ce conp de fortane de sa constance, de son courage et recourant par l'aide de a conduite et de ses conseils, elle n'a perdu qu'une place qui a été autres fois rendne par les effects de la parole seule du Roi son frère, qui est ce qu'elle doit espéror maintenant de la force de ses armes qu'il portera très puissantes pour la protection même, conunissant la faute que l'on a fait de na cousiderer pas cette armée, que Victor Amadée n'est pius et que sa personne valait ces armées entières, ils ne se laisseront plus tromper dans la croyance que d'autres capitaines puissent ce que pouvait ce graud prince.

Ri pour la fin da ma latera, je la supplie treb humblement de rejeter ces supposa que l'on déden cia que Verein la perdit, cer il ne sposnaient recervior in plas de déplaisir, ni plas de préjudice en teurs affaires, et s'ils savient que monsieur d'Heneri ent trempé en cette perte, je na répondrais pas de le revoir. V. A. Ro no plas ne doit rim appréhendre que l'on lai duive donner l'rin ni sutres places d'assurances que s'il y surit quelcirun qui en ent parté jéssare V. A. R. qu'il en seruit chalch. et en ce que m'a obbligé de proposer que le Roi dut envoyar à V. A. R. quelque personne discrète pour lui confirmer les assurances de son affection en cette occasion, sfin de lever tous les ombrages passés et que V. A. R. y faut onvrir son ecenr à celui qui sera envoyé se pléindre de tous les manyais traittemens recus, et convier le Roi et monsieur le cardinal à y spporter remède.

J'si vu monsieur de Bernet et fait entendre en que V. A. R. m'avait commandé pour le particulier de monsieur de Querigni : quant à son fils il n'a que six ans, incapable de recevoir encore les graces de V. A. R., lesquelles il acceptra favorablement à son temps, et quant à la pension il continuera de servir V. A. R., puisqu'elle le commande moyennant l'assistance de monsieur Mondin qui y assistait de feu monsieur du Bernet. et faisait pour lui les sollécitations à quoi il empleyait fort volontiers les péines puisque s'était ponr le service de V. A

L'on avait iei spporté bonnes nouvelles si celles de Verceil ne les ens-

sent obscurcies je fais très bumble révérence.

A Paris ce 13 julliet 1638.

De V. A. R.

Le très humble, très obéissant et très fidel sujet et serviteur CRABO.

Lettera del principe Tommaso a M. R. (Dal compo presso Lilers 30 lugilo (628). Archiel del regno, lettere principi.

#### MADANE.

De tout temps V. A. R. m's obbligé et maintenant avec excès de faveur m'avant par ses lettres du 29 de mai et 14 de inin communiqué ses déplaisirs qui sont les miens propres et lesquels je ressens avec la passion que je dois en tout ee qui regarde la conservation des états de S. A. R., le service et le contentement de V. A. Je lui aie offert non seulement mes soins, mais encore l'assistance de ma personne en cas qu'elle l'eut eu ponr agréable. Je lui fis aussi proposer la neutralité avec les assistances de l'Empereur et du Roi d'Espagne en tant que les français n'y vonlussent consentir, Mais le ministre de V. A. R. n'ent jamais vonlu appronver cet expédient qui était le seul qui ponvait garantir les états de S. A. R. des souffrances où ils sont entrès, ainsi se sont attachés seulement à la suspension générale des armes, chose qui était impossible comme i'ai fait représenter à V. A. de vivs voix, et par lettres écrites au baron de Pesieu marque évidente qu'elle se vonlait attacher tont à fait du parti de France. Les espagnols qui voyaient que les ministres da V. A. les silaient smusant et que la ligne qu'elle a signé comme elle dit seulement après l'attaque de Vereeil, était long temps apparavant arrêtée ne pouvant entretenir d'avanIspe une si puissante armée sur le Milanis se résolurent d'entrer dans le Primont et de rétabler à la place la moles pourveu qui finalment et fomble en leur pouvoir, et Dien venille que les choses en demencret là. Ce sont done le bono conseils qu'on a done à V. A. R. es out ces passionnes de la Prance qui ont jelé le fen dans le Primont? Ce sont les instrêtés des français et non exus de la conservation de éstàs de S. A. R. qui obbligherest V. A. à leur donner des places, mais leurs propres assurances, Ains se trouverout ces pauvers ésta divisée surce en deux grandes couronnes et V. A. dans un continuel méconsentenants, les sujets sout la demination d'enveloper, et le prime cardinal une freve et noi comme de des la conservation de la conection de la conservation de la conservation de la conservation d

Si toutefois elle juge qu'il y en sie quelqu'nn et que je puisse y contribuer quelque chose quand même il s'agirial d'y employer ma proprevie, je le supplie très humblement de me commander su volonté avec me meme liberté qu'elle pent et doit faire à me personne qu'i ful touele de si prés qui a tant d'intérêts à la conservation des états de S. A. R. et qui est plus que nol homes de monde.

Du Camp à Lillers ce 30 julliet 1638.

Madame, de V. A. R.

Très humble et très obéissant serviteur Taonas.

### LH (1).

Lettera del conte Filippo d'Agliè a monsignor Giovanni Francesco Gandolfo vescovo d'Alba. (Del Valentino 9 agosto 1638).

Archivi del regno, Spagna, lettere ministri, maszo 13.

ILLUSTR.º ET REV.º SIGNOR MIO OSS.º

Sama aspettar la secondi latters di V. S. L. vo il tempo ne l'aucuse concesso hauseo in pessiera di regitarea sienni pensieri in risposta dei suai condrene ni sensi di M. R., na le varie compisioni in cono d'argentesimi na secusità no mi altanto di rispos e di quieta de poterna spilerare quando sorrei, reistrà pete sumpre grata la cura qual V. S. L. si prende spiperas quando sorrei, reistrà pete sumpre grata la cura qual V. S. L. si prende spiperas del regitare del reg

(1) A pagina 323 della parte I, in nota, invece di Lettere particolari leggi Documento N. sn.

varie vie benchè infruttuosamente come V. S. I. sa non per altro fine che per metterla ie sospetto della Francia e per couseguenza rouinar tulti suol interessi. Ella però che altro fine non aveva che di procurar la pace e la tranquillità sempre senza aleun riguardo mantenne vive pratiebe con il marchese di Leganes per mezzo di V. S. L. del padre Rovèda e del cavalier Mondelia e del cavaliere Olgiato che ultimamente andò a Genova a trattare con D. Alonso Idiaeques venuto ultimamente di Spagna. Di tutte queste cose non vi è dubbio che M. R. ne ha avuti disgusti notabili con la Francia qual ne ha penetrate i motivi hauendosi da fare qua con un ministro che è di tutta sagacità e pieno di mala intentione contro M. R. Ad ogni modo non si sono mai trascurate quelle vie per le quali ci pareua di potersi non solo non render odiosa alcuna delle corone, ma in nu certo modo obbligarsi quella di Spagna come si vede nel non haner voluto dar alenn soecorso a francesi quando erano sotto Breme, cagione che essi habbino poi avuto a dire che volevano dar aiuto per il soccorso di Vercelli nel modo appunto che ella aveva soccorso Breme, e non vi è dubbio che M. R. non ignorava i motivi per i quali fu S. R. A. si era messo a far fabbricar quella fortezza non per altro che per coprir i snoi stati e particolarmente Vercelli e Trino, e che per conseguenza perdendosi quella le altre due re-tavano in perico'o come si è visto per esperienza, e non vi è dubbio che il marchese di Leganes conoscea benissimo quanto importas«e per i snoi fini questo negetio, e però seriveva lettere cortesissime, mandava propositioni in apparenza avvantaggiose con compimenti melati, ma subito che Breme fu caduto subito palpabilmente mntò registro mostrandosi altrettanto superbo et orgoglioso quanto altre volte si mostrò cortese, nè si può negare poichè tutte le lettere ne fanno ampia fede, sopra le quali per appunto già si fecero queste riflessioni, e volesse il eiclo che sin dall'ora si fosse preso esempio poichè l'inganno non sarebbe andato più in longo, nè M. R. allettata dal sincero desiderio d'hauer la pace e da si false speranze havrebbe tanto tardato ad unirsi strettamente con francesi, cagione d'ogni nostro male. Sed sic crat in fatis: la troppa bontà che talora nuoce e la sincerità non ha luogo nel campo della ragione di Stato. Ripigliò poi il suo stile cortese il signor marchese di Leganes quando per appunto doveva aver già minutato l'assedio di Vercelli e dando mille speranze, aprendo la via a mille proposizioni, henchè disavantaggiose andava con una secreta tiranuia di buoni termini ineantando e M. R. ed i suoi più fidi consiglieri a segno tale che tre o quattro giorni avanti che ponesso l'assedio sotto a Vercelli con una sua mostrò etiandio di contentarsi che M. R. avuto risgnardo alla positura de' suoi Stati, all'angustia, nella qual stava posto tra Casale e Pinerolo, alle debolezze nelle quali si trovava, stasse unita con Francia ma che procurasse che i suol soccorsi fosse:o deboli e che non eccedessero tramila fanti e che si rendesse infruttuoso almeno ogni tentativo de' franecsi contro lo Stato di Milano. Ouesto timore e facilità era artificio indegno per procurare che M. R. restasse disarmata che non facesse uenir gran gente di Francia come più volte ne havevano fatto istanze sotlo finto zelo che i francesi non s'impadrouissero delle sue

fortezze, s' è che quello restando senza guarnigione fossero più facili ad essere espugnate et a satiar la sua ambitione e vanagloria. Signor mio è gran tempo cho troppo è conosciuta l'arte spagnuola nè si sarebbe errato se non si fossimo dipartiti dalle norme generali, ma la rettitudiae della mente di M. R., la sua buona intentione e il desiderio della quiete l'hanno risguardo di non irritar alcun potentato, ma particolarmente la Spagna, il considerarsi donna vedova carica di pupilli e che ragionevolmente poteva essere stimata ambiziosa di far guerra, credeva dovesse esser per questo rispettata almeno da spagnuoli ai quali haveva usate tante cortesie eziandio contro la regola del suo buon governo che farebbe conoscer nel suo consiglio a spagnuoli istessi che altro non poteva e non doveva fare che d'unirsi con la Francia. Il tutto dunque si deve eredere sii riuscito per inganno e la perdita di Vercelli ne può far fede; onde benchè tardi avvisati si andrà provedendo con altra regola al resto nè conviene lasciarsi più incantace da false lusinghe. D. Francesco de Melo (1) non ha mele che pos-a più in alcun modo addolcir le nostre amarczze, e qual maggior argomento vogliamo ricercar per riconoscere la loro astazia che il manifesto stampato, il dire che il tutto si fa per scacciar i francesi d'Italia, sarchbe eosa soffribile se la ponessero in esecuzione ma il voler medicare un male con un altro male non sono proue di buona volontà, la sede de' francesi in Italia non era Vercelli nè lo sarà Alba o Asti se pure pensano di anplicarsi a qualcheduna di queste imprese, e non si sa e si vede chiaramente che nel consiglio di Spagna lianno deliberato d'opprimer questa principessa mentre vi credono maggior facilità nello intrapreso che altroue affidati dalle debolezze di questo corpo languido per trenta anni di continua guerra e senza capo dopo la morte di S. A. R., così hanno risolto per rifarsi qua delle perdite che hanno fatte altroua nella Lorena, nella Borgogna, nella Fiandra, nella Navarra e Biscaia, nell' Alsazia, Virtemburgo et Olanda non nè trouano il suo conto, le punte sono troppo acute e dalle forze di Francia vengono rintuzzate le loro alterigie, ma non credano però d'hauer si buon mercato per l'avvenire come hanno avuto di Vercelli più che pensano di rifar le loro perdite sonra i guadagni del Piemonte e se ancora pretendono di prendere altre piazze questo non è il modo d'apportar la quiete in Italia.

Del legato ch'essi parkino si sa per cerrio che S. S., non la voleva fare per non perdere i litto di mistratic che con tanto danno del christianesino va effettanndo e non è vero chè M. R. abbis mai assolutamente negato che venisse per quanto possa dire il signor principe cardinale qel i ben cerrio ch'ella varebbe desiderato che la Francia l'Bausese promesso polchè che autorità avere cin di citattre fa el pace con Signera e se he avrebbe giovato quando l'Bausese fatto se non importava alla somma tolaté delle cose. Circa poi alla lega se mai V. S. In in credu surélico se no contenti questi.

(1) Nobile portoghese al servizio di Spagna che molti anni avevalo tenuto ambanciatore struccidanzio presso la repubblica di Genora. Nel 1634 fi invisto ministro in Italia per allontanze I principi italiani dalla progettata confederazione con Francia contro Spagna. Trati-con Modessa e con Mirzadola e posti stornarii dalle intriligenze che prevano gia coj francesi.

volta poichè io le giuro per quel Dio che deve giudicarci tutti, che M. R. non haucua ne in scritto ne in altro modo segnato trattato alcuno, snzi a hell'arte andava producendo il negotio con mille pretesti non senza il proprio danno per lasciar passare la stagione infruttuosa procurando in questa guisa di trattare i francesi di là da monti poichè così aveva promesso a spagnuoli di fare avendoli essi promesso in contraccambio di non attaccar i suoi Stati et a diria più chiaramente quali V. S. I. credo che siano le scuse che apportano i francesi dalla perdita di Vercelli toltone la lunghezza di M. R. gli ufficii fatti acciò non nenisse maggior neruo di gente, le sne diffidenze nel non haper genti francesi nelle piazze ed i trattati soereti tenuti con spagnuoli siechè per concluder tutta questa diceria d'ora avanti non pare che debba essor accettata per huona regola l'hauer trattati in piedi con spagunoli, si per eccitar la gelosia dei francesi uiuendo noi nelle loro mani, come per hauer scoperti gli inganni passati dal quali dobbiamo restar cauti tanto più dichiarandosi essi di solcrvi ancora prendere piazza nè dandoci lume d'avvantaggio alenno toltone in termini generali a' quali per corrisponderli caso che pur si trovasse qualche maggior cortesia nel sig. D. Francesco del Melo di quello sii stato in altri negli istessi termini, converris viver seco nè la prudenza insegna altro che di prepararsi alla guerra, usar cortesia nei termini appunto che non passano i confini della civiltà, e se per parte loro venisse qualche propositione si sentirà e mi scriuerà l'avvantaggio qual se ne potrà cavare poichè per altri le propositioni in qualnaque modo uenissero fatte da noi incontrarebbero debolezza, essi ne cavarebbono a nostro costo il progetto, e con la Francia correressimo troppo gran rischio, mentre non è avvantaggio di M. R. mentre ha lo spagnuolo nemico dichiarato, render il francese, amico infido con le secrete intelligenze.

Intanto Iddio che è sopra tutti saprà dal mezzo delle miserie ricavareo oqui bene per dario ad una principesa si ultro no sospire che parcia e in pubblica quiete senza alcun disegno, ambitione d'ingrandimento come si paò vodere in un capo delle lega lungamento agiato, e senzio rendecedo la gratia degli suusia quali saranno sempre graditi, a V. S. L. besico con tuto l'affetto le mani.

Dal Valentino li 5 di agosto 1638,

Dev. et Part. Serv. D. Filippo S.-Martino D'Aslik.

#### LAII.

Lettera dell'abate Tommaso della Montà al conte Filippo d'Agliè. (Torino 22 agosto 1634).

Archivi del regno, Francia, lettere ministri, mazzo 33.

LLLO SIG. E COGINO OSS."

Veniamo da Savigni dove havemo avuto na gran contrasto: li hanno infine fatto improssione i mali officii di d'Emeri avondoei Savigni liberamento dotto che per diverse parti intendovano nuova che M. R. trattasse e negotiasse con ispagnuoli non osando negarci che Emeri fosse stato il primo a scoprirne le pratiche. Gran fondamento di gnesti sospetti è il Pasero le cui strette conferenze in Roma, Savona e Genova con il Soldati e con ministri di Spagna hanno accresciuto fede alle altrui maligne inventioni. Ardisco credere che non poco abbia io giovato a giustificare la vorità perchè parlando delli interessi del Pasero con multe circostauze e facendone nn discorso esattissimo di tutto quello che cra passato tanto sotto il governo di fu S. A. R. come di M. R. le inimicizie del Cauda le persecuzioni del Benso la tensa di nova restrinzione di prigionia, le minaccie artificiose do'snei nemici, infine il timore della risorsa del Cauda molte delle quali particolarità mostrando che mi erano passate per le mani e che le bavevo maneggiate appresso di V. S. vidi e conobbi che una si esatta informazione ne risolse a quanto dicevo con poca fede. Il discorso di Savigni lo vedrà in quella di M. R. alla quale nondimeno non ho potuto per la fretta nè voluto per degni rispetti riferirgli tutto minutamente per non affliggeria del intto.

Sappia V. S. che queste sospensioni han portato radice e che Savigni me ne parlò con molta amarezza, dal che concludo che in niuna maniera è bene che d'avvantaggio si motivi la sospensione d'armi in Italia perchè con questo si verrebbono a talmente confermarsi nella loro opinione che del tutto ne restarebbe disperata la giustificazione. Osservi per grazia V. S. le antecedenti mie letterc, e nedrà che pronostico mi facessi sempre di questa propositione. Mi spiace che sotto alla povertà della mia penna non cada l'espressione di corte maniere di dire che assai più d'efficacia portano seco delle stesse parole. Se lo potessi fare le rifererei in che maniera parlasse Savigni e con quanti storcimenti c brutta ciera riprovassse questa intenzione di M. R. e da li tirerebbe V. S. conseguenza che non è tempo di parlarne adesso. Gran mala opinione si ha qua del marchese di Dogliani. It marchese Villa e Pianezza non sono creduti del tutto francesi, tutti questi concetti sono stati confirmati dal Fabri che ha fatte malissime relazioni della nostra corte. Ma il primo antore di tanti mali a dirla liberamente è Emeri; e se non fosse stato il rispetto di V. S. assicuro che con Savigni avrei contro lui strillato giù alle stelle avendonii esso detto che senza ini M. R. non avrobbe mai sottoscritta la lega, a che Madana era cusas di tutti il infortanti d'Italia poichè si mostrò da principio a a poco inciniata lada condinazione di una tega che loro mo estpendo a che si fosse per ricolvera sveranao ritardati i soccorsi per l'Italia, gli risposi come si dovera. Frittanto gran paritale si dichinò d'Emeri, cosa che mi fere appravare la prudestissima antivedenza di V. S., comechè rifortanzado costati in Francia gran situomento surà costro no si alla cai rimio non solo della lingua e del consiglio, ma anche dei parenti, delli amici o delli adernati si vallerà.

Negozio previsto da noi in tanti discorsi, al quale si sarebbe potuto rimediare con usura di altrettanto utile quanto è il danno che ne temismo se i consigli prudentissimi di V. S. incontrassero maggior eredito senza adulatione, maggior beneficio alli interessi correnti non potrebbe apportare ehe il persuadere (se si può) a M. R. l'ascoltare et eseguire i consigli di V. S. di cui ho nuova che stin in pensiero di accettare il rarico della congratulazione in caso d'un dellino. Di gratia maturi bene questa risoluzione quale consiste in ben deliberare se alle congiunture presenti possa apportare V. S. maggior utile o col venire in Francia ad assolvere M. R. da sospetti in cui si trova, o il formarsi in Piemonte a sostenere col vigor dell'ingegno le imminenti ruine che ci sovrastano. Merita questo punto una consulta tra V.S., il signor marchese et il signor abate. Mi avvisi poi della risoluzione acciò possa o aspettarlo o licentiarmi. Tutto quello che V. S. discorre in materia di Botrù è da me non solo approvato per contingenze ma stimato di necessità riuscibile. Non fu mai di parere che alcuno si mandasse in Piemonte poichè sono tante spie che lasciandosi guadagnare da' compatriotti fanno le relationi a modo della Valetta et Emeri, ma hisogna differire a elsi è qua più di me. Concertasi se si può il male in bene e si procura almeno di non rimandarlo in qua nostro nemico. Ho ricevuto in questo punto le lettere di V. S., farò spedire i brevetti conforme m'avvisa et... qua due mila scudi hauevo deliberati in favore di V. S. Quella di Bouveri oltre alla vecchia pensione di mille scudi non può soffrirne altre: ma pazienza già parmi indovinare i sensi di V. S. a del signer abate a quali affettuosamente baeio le mani.

Torino, li 22 di agosto 1638

Obb. Serv.: e Cug.: Partialissimo
L'Asara palla Monta.

#### LIV.

Lettera di D. Filippo d'Agliè a Don Felice di Savoia (Torino 11 settembre 1638) Archivi del regno, lettere particolari.

ILL,: BY ECCEL.: Seguone.

Non so dove anderanno a terminare le false imposture di monsicur d'Emeri o l'impatienza di M. R. quale in modo alcuno non può ne deve

soffrire tante doglianze cha a torto le vengono fatte dai ministri della Francia: si sta aspettando da Casale monsienr di Botrà (1) col quale pensa essa R. A di lasciarsi altamente intendere in maniera tale che necessariamente si nerrà a qualche rottura o accordo, il venire a rottura è cosa pessima e conuiene pensargli bene, ma soffrire dall'altro canto più l'umore di quest'nomo non vi è modo, e a dirlo liberamente nen si deue; la sna alterigia va troppo innanzi perchè come si suol dire egli la vuol tenere a denti a denti come se fosso pari di M. R. e il sno veleno è tanto iniquo che converte tutto il bene in male, e nen sazio di aver falsamente insinuato nell'animo di S. M. et de' snoi ministri che M. R. mantenesse segrete negotiationi con spagnuoli, nltimamente ha scritto in Francia che si era mandato une in Spagna. Oh che falsa relatione! Oh che impostura insoffribile. Se condannata M. R. in contumacia sarà sentita, conforme è di ragione, le prove saranno così chiare per la sna innocenza e la presuntione contro di lui che non solo svaniranno queste ombre e questi navoli, ma risplenderà maggiormente in M. R. l'invielabilità del contratto, e dall'altro canto appariranno le ruine e i disavantaggi causati non solo all'armi di S. M. In Italia ma dapertutto da sifatte male relationi d'un ministro, che spero resterà non solo assolnta M. R. da gnella condanna che li neniva attribuita per sifatta impostura, ma che nell'esaminar della causa nella quale non vi era luogo di simila in questo uerrà applicata la pena all'attere ebe senza riguardo del dovere andava macchinando contro una principessa che si può rhiamar sua sovrana padrona, per esser sorella del sno Re . la quale sin qui non ha contravenuto a quella osservanza di contratto alla quale lei si è spontaneamente sottoposta. Veniamo dunque alle prone. Dirà d'Emeri d'hauer intercette lettere del padre Rovida e del Mondella. Vi sono le cepie quali non contengono altro che avvisi in favore nostro, si dirà che si sii mandato l'Olgiati a Genova; è stato per riceuere la risposta della lettera che in doglianza della morte di S. A. R. con consenso fu seritta a quel Re, ma la passione é tanto cieta che non li lascia nedere che queste sono tutte armi per offenderla. Non è egli vero che il Passano cavalier Genovese qual ne dava i più certi avvisi che dar si potessero dalli stessi consiglieri di Stato per causa sua fu costretto a partirsi di Milane? Nen è egli uero che per la sua appassionata sagneità non s'è trovato chi ci volesse più far la spia per il che colti all'improvviso si sono fatte le perdite di Breme, Ponzone et altre terre su il Monferrato et ultimamente di Vercelli? Nen è egli uero che se si può attribuire a mancamento l'haner scritto in Spagna, la colpa è sna che ci ha dato il consenso; eh' altro sapranno dire i ministri di Francia? Ferse dirà d' Emeri d'hauer scoperto un trattato tra l'abate di S. Andrea et il marchese di Leganes che mediante una nentralità egli avrebbe restituito Vercelli a M. R., negarà forse che non sil stato io che glie l'abhi detto acciò ne serivesse in Francia poichè M. R. pensava per mezze del suo imbascia-

STORES DELLA RECERTES - DOCUMENTS.

Personaggio inviato dal Richelicu a Torino nel settembre del 1638, specialmente per l'affare del padre Monod.

toro darne parte a S. M., questo è quello intio e quanto sapranno allegare e quando nerranno si metteranno in tavola tutti i scritti ossiano avvisi dai quali non si conoscerà altro che sodezza e stabilità in M. R. senza risguardo d'interesse nè di cosa alcuna rebus sic stantibus. Le cose soco molto chiare non vi metto però dubbio che s'incontreranno delle difficoltà perchè il ministro è tanto sagace che saprà colorire le sue imposture, il credito ch' egli ha farà crollare la bilancia della giustizia ma più mi fa dubitare la ragione di stato quale ho paura vi sii da mezzo et è che il nutrir questa mala volontà fu per loro io due maniere prima se gli verrà fatta questa; 2.º d'aver avantaggio sopra di noi ne faranno del danno sotto questi pretesti coloriti se la necessità non li permetterà di darne quelli soccorsi che sarebbero necessarii, per loro scudo si serviranno di queste imposture che ci van trovaodo e pigliandosi l'avvantaggio na rinfaccieraono d'aversi da noi stessi tirato questo mal adosso. Ecco il punto di Silla e Cariddi : ad ogni modo è meglio perdere apertamente giustificati che tacitamente condannati, così facendo se sententieranno a nostro danno qualche novità, sarà conoscinta la loro ingiustizia, altrimenti il colore sarebbe talmente doppio et ioueterato che il moodo crederà vero quello che adesso falsamente c'imputano, ma pensate e ripeosate credo che il servitio di questa real casa porti il chiarir questo imbroglio, perchè essendo violentissimo il Cardinale di Richelieu di passione si di bene che di male indi na seguirà che una volta che si sarà certificato della costanza e del sincero affetto di M. R. si potrà andar insinuando nella sua mente la divotione a desiderio che essa ha di vivere bene con lui et potrebbe forse dismascherarsi in maniera tale che vedendo con gli effetti e con l'elettione di puovo ministro aodar le cose d'Italia assai meglio del passato s'applicasse a sostener nostro partito a daoni dell'istesso Emeri.

Questi spuris ha tante code che mai finirei se non dellissei di rundorari troppe tolico a V. E. dia quale non direndo altro per con circa di suo reggimento sho che M. R. desidera che si contieni a far l'attre lessata como le no basurch articla tecnolo la vitioria vanta dalle galere di Prancia nel mari di Genona cootro quelli di Spago assicurandomi che s'arrà vatto annipar relationa. Ficiolo con far riverezza a V. S.

Torino, li 14 settembre 1638.

Di V. E.

Dev.: et part.: serv.: D. Filippo S. Martino d'Aglis.

LV.

Spaceto di M. R. al marchese di S. Maurizio
(Dal Valentino 16 settembre 1638)

Archivi dei reono Francia, lettere ministri, mazzo 37.

Très cher bien aimé et fidel conseiller d'Etat. Nons avons reçu vos lettres dn 5 et dn 8 de ce mois, cette-ei plustôt que la première ayant été portée

par lo secrétaire de monsieur de Chavigni qui est passé à Gênes après nous avoir vue. La nouvelle de la naissance d'un dauphin (1) nons a comblée de joie, et toute cette cour au point que vous vous pouvez immaginer, Nous l'apprimes par un courrier que Monsieur Dulieu dépêcha ici, lequel devança d'une journée le gentilhomme que le Roi monsieur mon frère nons a envoié. Cette nouvelle nous obblige de nous rejouir hieutôt avec S. M. de ce bonbeur qui est le plus grand qui pouvait arriver dans la maison royale. Cependant nous continuerons à vous éerire dn même stile que nous avons fait de quelques jours en ça, pnisque monsieur d'Hemeri persisto toujours avec une même animosité de faire paraltre en toutes choses la haine en notre endroit. Nous avons en quelques nouvelles rencontres avec lui, dont il est hien que vous soyez informé en cas que vous en entendiez dire quelque chose. Dernièrement nous nous entretenions ici an Valentin avec monsieur le cardinal de la Valette et le prince de Joinville; monsiour d'Hemeri était dans la même chambre, mais un peu écarté et parlait avec d'antres personnes. Je dis à monsieur le cardinal et au prince de Joinvillo que nous passions en l'antre chambre pour nous reposer un peu, ainsi nous assimes. Monsieur d'Hemeri fut plequé de cecl, et dut dire à quelq'un qui nons l'à rapporté, que si une autre fois nous nous asseyons sans lui dire mot, qu'il prendrait une chaise sans attendre autre cerimonie, et se viendrait asseoir auprès de nons. Nons repartimes à cotte personne là, qu'il ne s'y jouat pas que nous lui ferions ôter la chaise de dessous. Cette façon de parler à semblé un peu extravagante, le dit d'Hemeri entrant dans une prétention que n'ont osé avoir ses prédécesseurs, et que sans doute ne serait pas approuvée de S. M. qui ne voudra pas aussi que nous souffrions des nonveautés, que la malice d'un ministre passionné cherche d'introduire contre la coutume. Le dit sieur d'Hemeri en fit une autre, le jonr qu'on chantat le Te Denm ponr l'henrense naiscance du dauphin ayant voulu faire asseoir en chapelle monsieur de Botrà auprés de lai comme il fit. Je vous laisse juger si c'est la coutume et s'il avait raison en ceci, puisque en ce cas il y eut du aussi appeller le sieur de Mentison que S. M. nons a dépêché fraichement, n'v avant pas plus de raison pour l'un que pour l'autre, vu que deux sont les gentilhommes envoiés de la part de S. M. Mais ce fut avec artifice qu'il le veulut faire pour Botrù, afin que si nous n'enssions pas permis qu'il fut allé en chapelle, il eut en quelqua pretexte pour nous mettre mal avec lui. Vous voyez comme cet homme va mendiant toutes sortes d'occasions d'avoir des prises avec nous, et de nous donner des dégouts, Maintenant il se laisse entendre qu'il se pourrait faire qu'on l'envoyat en l'assemblée de Cologne encore que nons croyons qu'il dit aussi ceci avec artifiee pour se faire valoir. Toutes fois il est bien que vous en découvrez la vérité, et si cela était ; nous en recovrions un notable préjudico pour nos intérêts, et comme le dit d'Hemeri a taché par des ruses et par des inventions

<sup>(1)</sup> Albadesi alla nascita di Luigi XIV (Diru donne), venuto al mondo il 5 settembre 1638
a S. Germain en Laye.

de gagner l'esprit des français, qui sont lei il no l'a pas oublié à l'endroit du sieur de Fresilines qui véritablement a fait un mauvais trait à son départ. Il feignit le mécontentement pour nous convier à lui parler avec confiance, et après fut communiquer à monsieur d'Ilemeri tout ce dont nous lui avions parlé, si bien nous ne lui dimes rien qui hurtat ni monsieur le cardinal de la Valette ni d'autres chefs, lui avant seulement tenu des discours en général, il est vrai que pour le particulier de monsieur d'Ilemeri nous en parlàmes avec quelque sentiment, mais en termes qui ont été dits et redits plusieures fois à d'autres personnes, qui ne l'auront pas su-Monsiour d'Ilemeri a usé les mêmes artifiecs à gagner monsieur de Botrù à qui il a fait le récit de toutes les choses passées, les réprenant depuis le décès de feu S. A. R. monseigneur, en lui racontant que nous soupconnâmes alors que les français ne s'emparassent de la ville de Verceil, et mêmement monsieur d'Hemeri en parlât un jour à monsieur de Botrù en présence du comte Filippe, et se laissa échapper que si ont eu voulu, Maugiron se serait saisi avec son régiment d'une porte de la dite ville. A quoi le comte Filippe réplicat au contraire, qu'il fallait done qu'lls y eussent pensé; alors monsieur d'Ilemeri demeura surpris, et le dit sieur de Botrù parle maintenant de se retirer dans deux on trois jours pour le plus tard; pous avons discouru avec lui diverses fois et si bien ee a été avec quelque confiance, attendu ee que vous nous avez écrit, toutesfois nous l'avons reconnu si . . . . en vers le dit sieur d'Hemeri pendant qu'il a demeuré jei que si bien nous croyons qu'il ne taira par les choses que nous lui avous dit, quo néanmoins il se ménagera extrêmement dans ses discours et no le voudra heurter en quoi quo ee soit; e'est pourquoi il faudra que vous yous aidiez yous même ot que yous parliez selon les informations que nous yous avons données par diverses dépêches. Mais nous yous devons faire savoir présentement que lo sieur de Botrù a reservé sur la fin do son séjour de débiter la marehandise plus secréte qu'il avait. Il ne nous a pas osé parler ouvertement, de erainte de nous facher, mais il en a entretenu fort particulièrement le marquis d'Aglié, et le comte Filippe a fait qu' ils nous fissent savoir ses propositions qui sont: de leur délivrer entro les mains le père Monod, de fairo exécuter en efficio lo commandeur Pasero, et en troiesième lieu de loger la cavalerie de S. M. dans le Piemont. Quant au père Monod, il dit qu'il n'était point notre serviteur, qu'il avait procuré qu'on laissa venir lei le prince cardinal mon frère au préjudice de notre autorité et de toute raison d'État, qu'il était ennemi de la France, et qu'il avait traité toutes les affaires qu'ont obbligé le Roi à éloigner le père Caussin, qu'on avait voulu agir directement contre la personne de monsieur le cardinal de Richelieu et traîté de le faire mourir. L'on rejettat toutes les suppositions l'une après l'autre, et remontrant que le père Monod nous avait toujours été bon et fidel serviteur et qu'il s'était rendu recommandable dans cette maison par sa plume et par ses services d'une longue suite d'années. On apporta d'autres raisons qui on été amplement déduites en une autre raison qu'il ne nous avait point conseillé de recevoir le prince cardinal, que si en un temps

sognesti 101

qui nons traitions confidemment avec monsicur d'Hemeri comme avec nno personne privée et qui s'interessait dans nos affaires partienlières. Nous lui avons déclaré quelques doutes et tenn quelques discours de nulle considération et conséquence ni tels qui pussent nuire nu dit père ni donner lieu à autrui de le rainer : du quel puis il s'est voulu servir comme ambassadeur ponr ruiner le dit père et en sont puis nées toutes les brouilleries et aigrements qui se sont accrus par le temps entre nons et ledit sieur d'Hemeri qu'il ne fallait pas avoir égard à celà et qu'on ne ponyait point nommer ledit père ennemi de la France puisqu'il avait témoigné tant do affection pour cette couronoe là, que chacan le táchait d'avoir eu part dans les affaire du père Canssin, qu'il avait fait là dessus une apologie qui contenait ses justifications et qui avant été mandé en France, on y avait jamais fait ancune réponse. A quoi on adjouta à monsieur de Botru qu'il perdrait absolument son temps s'il voulait insister à sa demande, et que nous viendrons plustôt en rupture avec la France, que d'abandonner un vieux et fidel serviteur au préjudice de notre réputation et de la propre conscience, tellement que à nons il ne nous en a point parlé jusqu'à cette ben re et les autres n'ont point pris commission de nous en rien dire et eroyons formement qu'ils n'en parleront point, sachant que je suis résolne à ne leors donner antre satisfaction là dessus. Que pour ee qui est du Pasero il n'v a point de lieu de veoir à une rigueur comme celle que l'on proposait, que les juges ecclesiastiques l'avaient absou et que ponr ee que c'était du eivil, il n'y avait pas d'apparence qu'on tronva à procéder contre lui avec plus de rigueur qu'il s'en était suivi par ià, d'être mis de nonveau en prison, et que, ponrvu que nous lai donnions assurance de n'etro mal traité, et qu'on verrait de la réavoir ; sur quoi monsieur de Botrù aequiescat et comme cela on leva toutes sortes d'ombrages que nous avons des intelligences avec les espagnols par son moven,

Quant su logement de la cevalerie dans set Est on lai en remontrat l'impossibilité, que réfatean et la Vercellais, les moliteurs provinces du Plémon, résient ruinées comme anssi fonte l'étendue de delch la Dore, par les causes et manvais traitement que on fait les français dont nous avons les jostifications entre les mains se qu'on fera voir vil sern accessine; que la partie du pays qui pouvait être en quefere, fron à l'àbri de ces injurées à prine porraria suffire à la subvistante de notre cavallerie qui est toute la jr, évet à de litre l'escardon de Sevois, de sorte que nous papous cinq mille paises si bien il y en a moins en campagne, la deraiter montre donnée à la cavallerie étant de trois mille et cinq ent d'estifé. Touthois la notre seal suffirait ence pays où l'expérience nous a fait consaitre que l'infantarie y était beanceup plus néessaire, qu'ils leur serait mises de renforce ten cialt beanceup plus néessaire, qu'ils leur serait mises de renforce ten infantarie et de se servir de leur cavallerie ailleurs que y pourrait faire plus d'exploits qu'one e pays arroité de tant de trièries.

Au Valentin ce 16 de septembre 1638.

#### I.VI.

Lettera del cardinal Maurizio al conte Baldassarre Messerati.
(Da Roma 4 ottobre 1638).

Biblioteca di S. M., carte Messerati.

Moto magnifico entissino. Ricevo la votar lettera delli 22 passato seritta da capit, e da quelli vede quanto hauste negotia col signere estita da capit, e da quelli vede quanto hauste negotia col signere don Francesco de Mello al quale come dalla qui conginuta vederel e servivo conforme desidenta hosfer vi inescrito di representari in rece quanto grande si la iterisca la folia la collega per le sun sunorevoli dimostrazioni verso un ini interiora quanto di più che vi sugeriramo il vostro boso avice e giudicio. La pratica di 83 che seco lancte introdotta mi piace estremamente attese la conditioni che mi significato, node con il fondamento il monimento attese il conditioni che mi significato, node con il fondamento il podo presente pono perare con meno risigo di condur folicemente gli altri fiai a diseggi gli schalifit.

Il signor D. Francesco parla veramente o mostra segni di mio gran vantaggio più di quello fa il signor marchese di Leganes, ma essendo questo govarnatore dello Stato a che ha l'armi in mano, e l'altro da ini dipendente mi pare di non far alcuna resolutione senza sua saputa per maggior sicurezza aceiò non hanendo i nostri fini quel felice esito che si suppone n'abbia il medesimo signor marchese maggior ragione d'addossar a noi le colpe di mancamenti acereditandosi ini con auergii prevenuti, mentre non sono state di sua partecipatione e consenso stabilite et agginstate le cose. Agginnge che con lettera delli dodici da Madrid mi serivesse che il capitolo che vi mando e ne ho altri simili avvisi et riscontri da buon luogo, oltre che Leganes potrebbe sempre dire che si faccia osservare da D. Francesco quel che ha promesso e questo allegando la dependenza che ha da Leganes subordinata alla sua volontà confessarà di non poter senza la sua approvatione compire al concertato. Onindi è che trovo hene dappol ch'avrete ricevulo questo spaccio che andiate con le lettere eredenziali che vi ho mandato dal medesimo signor marchese di Leganes scusandovi se prima n'havrete fatto capo da lui allegando essere stata causa la sua Indispositione l'esservi là l'abate Soldati et il pericolo in che vi DOCUMENTS 103

metlavata di esser scoperto a Miano dove sete assai conosciuto, e seco procararete la confermatione del trattati ch' avete avuto col signor D. Franceaco insinuandoli le ragioni per le quali si deve muovere ad assistermi con ogni vivacità e destramente vedrete che mi scrive di partire e così spererei di operare mecile con più quiete e con maggior sicarezza.

E perché possiste conocer magio quanto sis conveniente il risolveral con sola participazione di Leganes vi mando copia di quelle seso ha arcitto con lettera del sei al signor marchese di Casterbodigo della quale siccono evdrete che sia nache solla san prima sopiano così conocerate ia necessità che vi è di pragario acciò consenta alle propositioni perchè non corrispondo a quanto vi ha della Mella. In questa forma domque mi parrebbo che si diverses a quanto vi ha della Mella. In questa della directa di percenta della propositioni perchè non corrispondo a controlla della precenta della propositioni della controlla della propositioni della proposita della propositioni della propositioni della propositioni della

Examba questo negolo di si grava importanza e di tunto consideratione merita perciò mole avverienze e circumpetioni, desidero dunque che voi dopo avve deliberato cel Legane espeditori di Mello volando facciate una corra ai siqua che riciorere con son inule cone che un tengono sospose e che non ai possono di lostano determinare massime convenendo all'avvantaggio avvisare, cie attire mandatodi disaria et ordini precisi di quello doveran fare, et aspetando intanto di vostre nuove prego Dio che lun-samente si conservi.

Di Roma, il 6 ottobre 1638.

MAURIEIO CARDINAL DI SAVOIA.

## LVII.

Lettera di Cristina al cardinal Maurizio.
(Di Torino il 12 ottobre 1638).

Archivi del Regno, lettre Cristina, mazzo 50.

Monsieur mon feire. Quoique je vous nie dâjk donné part du malheur qui nest arrivé de la perie de Son Alasse Royale monsieur mon file (t) en suis pas contente que je ne vous fasse savoir l'état des affaires présentes en quoi se retouve cet état pour vous montrer avec combine de confinence et bonne correspondance je détire vivre avec vous; pour cet défit jui choisi i comite de l'ossage mon capitalise des gardes, par qui vous cettendres plus particulièrement mes intentions, et vous priers de un spart de ne vambir point prendre de révolution précipitense qui porte les mêmes incommentes de l'autre fois pariqu'ils sont trop précentia que je n'épagement si oins ai difference parc equi concerne le bien de l'état et l'avantage de la maion, pour y être obligée pur mon propres ang mais encore par parietairier inclination à quelle couler.

(1) Cioè Francesco Giscinto.

coessions je fersi comanifer que la grandeur de la maison de Savoie est litalimente emperunde dans mon eccur, que l'atural justice de son de sea de partice que des miens propres, et que je les y preferrie altojuers. Je curior covince conjur de la cervire et de vouloir coopérer de voire colé à est mêmes per perit, afin d'un commun concert nous en puissions tirer les avantages sibert de la communication de la communic

De Turin ce 12 octobre 1638.

Votre très affectionnée sœur Constituens.

## LVIII.

Supplica a Madama Reale del Pasero e del Messerati.
(Da Loano, ottobre 1628).

Biblisteca di S. M., carte speciali del conte Messerati N. 22.

li commendatore Pasero et il conte Messerati si assienrano che essendo M. R. tanto ben informata della loro innocenza compatirà benignamente all'empietà della persecuzione et alla gravezza dei damni c'hanno sofferto nci heni della vita e nell'onore con prigionia langa, rigoresa, titolata di sacrilegio infame e di lesa Maestà Divina e humana si sa che le qualità loro incompatibili con le imputationi ascrittegli commessero il ginditio del mondo il quale subito li assolse come innocenti e condannò al carcere come Ingiusto ed iniquo. Non si pnò Ignorare che la servitù c'hanno resa fedelissima e incorrotta in ogni tempo non abbia dato a conoscere quanto sia stata dura e sproporzionata questa ricompensa di processure ordite e tramate contro tutte le leggi divine et humane, poichè l'istesso presidente Benso il giorno antecedente la partenza del Pasero dal castello di Torino gli disse che in presenza dell'avvocato Pastoris haveva rappresentato a S. A. R. che sia in gioria che contro di lui non vi era luogo a detenzione, ed al Messerati più volte disse che S. A. R. medesima che sia in gloria haneva detto che contro di lul non vi era cosa alcuna che egil medesimo e gil altri delogati l'havevano confirmato all' A. S. R. ma che solamente detto Messerati si era posto prigione per sospetto che celi fosse consapevole dei delitti ehe ii fisco supponeva quanto gli altri. Humilmente dunque viene supplicata M. R. di non permettere cho più lungamente abbiano luogo le passioui di quelli eho dopo hauer impiegato mai luego a detenzione e melto meno vi può essere dopo la sentenza che escluda ogni sforzo per soffocare il vero ed allungare le oppressioni banno tanto tempo insidiata la giustizia e poi impedita scandalosamento la pubblicazione della sentenza vennta da Roma conseutendo che oramai si pubblichi e si eseguisca, che si rilasciano i beni sequestrati e si admetta la sovrascrizione nelle cause già supplicate. 2.º Che volendo pur farsi la suddetta scusa resti M. R. servita di lasciarne la cognizione ( quanto al Pasero) al suo giudico competente cioè al consiglio intlero della saera sua religiono rimossi li sospetti, 3.º Essendosi M. R. compinciuta per sua benignità di dichiarare in voce per bocca del signor marchese d'Agliè che il sudetto consiglio giudicherà sopra li medesimi atti c'ha giudicato la saera congregazione auanti ogni cosa si veda o conosca so vi sia luogo ad inquisizione non potendoui esser luogo se gli informanti sono condannati como falsi et li applicanti assolti. 4.º Levata in tal modo la macchia dell'infamia falsamente asserita alli detti supplicanti et coal habilitati a comparire auanti il Regio aspetto di Madama sia ella seruita di permettere ebe possano uenire ai suoi piedi e quivi eliiederle perdono d'auer abbandonato l'arresto et sincerarsi insieme sopra le cagioni ebe gli indussero a quella risolutione et sonra la candidezza de' loro fini. 5.º Poiebè S. A. R., che sia in eielo diebiarò sempre che giustificandosi l'Innocenza del Pasero e del Messerati voleva non solo conservargli nel possesso delle loro earicho ed uffizii me fargli più grandi ebe mai (questi sono i medesimi termini ehe usaua quell'Altezza) si compiaccia M. R. di eseguire l'agginstamento della detta Altezza nella maniera e con i mezzi ebe le pareranno più convenienti. 6.º Il dire che la riputatione di M. R. richiedo che i supplicanti ternino a costituirsi nei loro arresti non militari come altri suppongono perchè alla reputazione dei principi appartiene il distribuire pene o premi castigare ed assolvere sceondo la colpa o il merito di einseuno, altrimenti il principe farebbe la causa sua et diventarebbe parte formale, il che non sarebbe altro che spogliarsi la qualità di principe e nestire la passione d'huomo privato. Li supplicanti hanno visto e fatto nedere il processo dal quale (come disse il Benso) non risultò mai luogo a detenzioni, e molto mene vi può essere dopo la sentenza ehe esclude eziandio la eitationo. Acquisterà Madama riputatione molto maggiore sdegnandosi generosamente contre li autori di questa orrenda falsità c'hanno avuto ardire di metter la lingua nel cielo et d'inganaar i suoi tribunali che portando le attioni ingiuste ed infami in pregiudicio dei servitori anoi innocentissimi o benemeriti. Questo è il vero modo di sostenero la riputatione in terra e la coscienza nel cielo. Chi persuado il contrario mostra apertamente d'hauer interesse o parte con i delinquenti el prepedendo ehe è sottoposto a cognizione gindiziale tenta di scaricare sopra le spalle del principe il peso che gli sovrasta della giustizia offesa. Sanno benissimo questi tali che il Pasero e il Messerati inuocheronno contro di loro lo scettro di M. R. et le senri de' suol magistrati, Vagliamo perciò farsi seudo d'una seconda causa per opporgli che hanno esercitato le parti di giudici et non di calunniatori, ma per gratia di Dio e per la bontà di M. R., per l'integrità de'suoi ministri e dei cavalieri ehe l'assistono non siamo niù in termini che non si debba scoprire gli inganni e punire le seelleragini.

7.º Se altri adducesse che è necessario di far questa seconda causa e che li supplicanti di nuovo si constituissero per soutenero la giuriditione secolare, si risponde che i supplicanti sono stati rimessi dal foro secolare all'ecclesistico annuti il quale riesuando essi di comparire e rispondere, ul lore comandato per parto di S. A. R. cho sin in glorio di consentire.

et sottomettersi alla giurisditione ecclesiastica, et se a questa si è dalla secolare permesso di procedere e condannare perchè ora impedirle d'assolnere et liberare? Hanno forse li supplicanti mendicato il soccorso alla sacra congregatione per declinare dalla giurisdizione di S. A. R., o forse il foro secolare ha consentito all'ecclesiastico di conoscere con facoltà di condannare ma non d'assolnere e che troppo scoperta si dimostra la passione e manifesto l'artificio del quale però non resterà la prudenza incomparabile di Madama così facilmente delusa ed ingannata come altri crede. 8.º Ma se pare talvolta le passioni di certe prevalessero a segno tale che sotto il mantello di mai rappresentata ragione di stato o di finta gelosia de'potentati maggiori inducessero qualche diffidenza nella persona de' aupplicanti seben questa farebbe più torto all'accortezza altrui che alla condizione de' personaggi conosciuti d'integrità e di somma fede, non sendo in tal caso quando così porti il servizio od il gusto di M. R. saranno esal pronti ad obbedire alla sua volontà e di privarsi della patria per quel tempo che ella comanderà, e anzi di più s'offeriscono quando la stanza di Loano sia sospetta o non grata, di transferirsi in altra più confidente. 9.º E perchè si deve supporre che non sia intenzione di M. R. che questa prontezza e resignatione di volontà resti a danno dell'innocenza de'snpplicanti e che Madama non vorrà per questo prinare ii Pasero della sua carica della quale non lo privò mai S. A. R. che sia in gioria, viene ella in tal caso supplicata di dar ordine che gli siano fatti conti delli suoi stipendii e diritti decorsi assignandoli a conto di essi quel danaro che le parerà necessario per sno mantenimento. E quanto al Messerati sapendosi che egli renunzia la sua carica di generale, uguale o migliore poichè in quelle era diffidente come lo suppose il Benso ai francesi il che tatto viene confermato in scritto da un biglietto del presidente Benso e dalle risposte sottoscritte da M. R. ad un memoriale di esso Messerati sia ella servita di adempire la gratia promessa come anche di assignarle qualche danaro a conto dei diritti che gli saranno dovnti per tale ufficio non sendo ragionevole che senza loro colpa uengano privati della patria e costretti a spendere e dissipare le proprie sostanze, tanto sperano ottenere e meglio e pregheremo il Signore per la felicità di M. R. e de'serenissimi principi.

#### LIX.

Lettera in cifra dell'infante Maria (1) al fratello principe Tommaso.
(Da Torino 11 novembre 1638).

Biblioteca di S. M. carte Messerati, N. 19.

Veramente II disegno di V. A. era prudentissimo et triuccibilissimo quando si fosse potuto eseguire in tempo perchè il principal panto stima sempre che fosse l'assicuramento di questa piazza, ma adesso conotiene penasre attrimenti perchè oltre II 400 francesì che sono entruti sella cittadella hanno volonti d'articularea altri come anno cella città quale perciò

(1) Maria nata il 9 febbraio 1304, morta a Roma nel 1656 era figlia di Carlo Emanuele I.

si oppone, ma quando la cittadella sarà munitionata, nel che s'usa ogni diligenza, bisognerà cho detta città habbia pazieuza se non si preuiene con qualche rimedio. Il conto Filippo d'Agliè ha detto che se può far andar la cosa di questa maniera ancora nu anno non la cederà al Re di Francia: qua hanno nuova da qualche persona c'ha corrispondenza con Baronis e che doveva far riuerenza a V. S. Ill, del tempo, del luogo si parte ne'quali al ferma, dell'abito che porta, del cavaliere che mi scrive, qua non so di chi fidarmi, sarà molto più sicuro che V. A. procuri lei con qualche mezzo di guadagnar li animi del marchese di Bagnasco (1). marchese Villa, conte Masino, Monti (2) cho possono assai et sono fnori, far che li spagnnoli la diano danari per far leuar gente fidata da gnelle parti che gli parrà meglio, e farla venir in Torino secretamento sotto pretesto di negoziare, ma che siano soldati eletti e sanniano star qua senza dare sospetto alcano. Si sa che il prete Schino con un altre soldato Cresa sono costi hanendo per questo il sargaute maggiore Fontana esaminato un cherico di Carignano se erano venuti, però si avvertirà come mandarli perchè gli faranno aspettare alli posti per aver le lettere. Il Vialardi è qua, li farò sapere quanto V. A. desidera e da esso potrà intendere tutto quello passa in Torino, M. R. ha intonato alli cavalieri ed altri nificiali che lei è padrona e vnole essere conoscinta per tale, et se alcuno adherirà a V. A. le farà mettere la testa in terra. Questa mattina si è trovato nno che misurava le mura della città coi piombo, ma perchè è francese subito si è liberato. Tutti tengono questa città persa et 1 francesi ridono et se non si trova modo di mortificargli faranno danni maggiori. Quando si è in un istesso tempo in modo che essendosi scoperti i complici in nua notto istessa furono fatti prigioni, cioè il Clarelti (3) qual è slato liberato per essersi trovato innocente, il Valerico de Rossi capo del maneggio, il Rocca (4) giovane del Messerati, il mio foriere con non so quanti soldati de' quali alcuni non lo sapevano ma erano pregati con proteste d'inimicizia dei loro camerati. Ora dopo che si sono date le torture si è scoperto che vi fossero intricati il signor D. Silvio (5) il governatore della cittadella Capris quali appunto nella propria cittadella si sono assicnrati ove essendovi stato posto il marchese mio fratello per governatore saremo sicuri sinchè si sii risolto quello sarà di loro. Ecco alla fine signore come eziandio per vie violente e pericelose vuole Iddio che M. R. cominci a riconoscere in qual maniera convenghi che si governi, ma couviene immaginarsi che vi siino politiche nove le arti del regnare e di mautenersi i dominil già sono state stabilite dai nostri antichi padri e però non vi è cosa che occorra che già non abbia il parallello di casi consimili nell'historie quall ci devono servire e di specchio e di esemplare. Mentre era qui il signor d'Emeri di quando

<sup>(1)</sup> Filiberto del Carretto che diedesi al partito de' principi.

<sup>(2)</sup> Alessadro Monti marchese di Parigliano, cav. dell'ordine e che fu poi generale della cavalleria

<sup>(2)</sup> Conte Onorato Claretti capo dalle cancelleria, segretario di Carlo Emanuele L

<sup>(4)</sup> Segretario della cancelleria.

<sup>(5)</sup> Figlio naturale di Carlo Emanuele I che ebbe da Anna Felitita Cumai, merto nel 1644,

in gnando si andavano torrando queste cordo a M. R. gnale non volca applicarsogli come a consigli abbominevoli ed a pessimi angurii de' successi infausti. Ora a viva forza conviene che cominci a distinguer fede da fede, et far capitale di quelli che la possono servire, epperò con l'andata del signor di Vignoles quale haverà molte commissioni haverà anche questa di stringere una perfetta unione con S. M. e col signor cardinale con mille altre eose quali se li commettono. So che V. A. mi dirà tutto è buono ma se M. R. non si risolve nel fatto del padre Monod non si farà cosa alenna di buono : io lo so ma non vi saprei porre rimedio anzi devo con libertà dire a V. A. anco il paia strano, che M. R. temendo che l'abate della Montà havesse da parlarle di questo dopoché ebbe fatto i suoi primi racconti mai più ha avuto udienza aleuna in termini di negozio, sicchè V. A. non deve seriverle che il signor cardinale abbia enumerato i giorni della sua partenza da Parigl, perchè il suo ritorno sopra questo fatto non apporterà verna profitto, come V. A. può giudicare da quanto M. R. li manda a dire o li fa serivere, cioè ehe sopra questo fatto non terà più che V. A. glie ne scriva con tutto che glie ne parlassero molto volte, così ella mi ha detto ehe aveva inviato a dire a V. A. io ne sento estrema mortificazione non perchè desideri alcun male al detto padre avendolo eziandio servito come V. A. sa nel discorso quale feci a monsienr di Botrù, del quale mi dice l'abate ehe il signor cardinale si doleva, ma per vedere ehe non ostante al giogo di una tormentosa e rovinosa servitù non ci sarà al cambio corrispondenza alcuna per la parte di Francia mentre incorreremo nel pessimo proverbio di servire e non ingrandire poichè ogni benchè miserabile azione non sarà in alenn modo considerata se non si soddisfa all'affetto del signor cardinale. Così so che V. A. l'intende come ho sempre misurato delle continuate lettere quali non sono mai state piene d'altro cho di questo. Per altro il nemico dopo di essere stato tre giorni a S. Salvadore di Monferrato, quale hanno saccheggiato ad instigazione del signor principe cardinale nostro qual maledieeva la soldatesca mentre pei suoi caprieci le faceva patire freddo, e si toglie di sua necessità la propria paga si è ritirato nei quarticri d'inverno ed intanto il simile ne facciamo noi. Scrivono da Genova ehe il signor principe cardinale è restato molto afflitto come quelli I anali sono stati fomentatori o solleeltatori de' snoi disegni o ehe in un eerto modo li spagnoli si burlino di lui. Il papa non so se per toglierselo d'attorno o per altro eome siamo avvisati, ha V. A. seriua a M. R. lo faccia in modo che non possa dire che V. A. facci il contrario di quello ehe seriuo et replieo ehe non nedo altro rimedio ehe il fingello et ehe tatta Italia deue mnouersi et assisterla perchè troppo manifesti i disegni inioni delli francesi delli quali sono tornati in dietro ottoccato cavalli cominciando andar con il capo alto et non si sa più ora mai come mandar le lettere sieure a V. A. perchè la città è plena di spie e fnori di guardie. Insomma senza riscontro non si farà cosa buona perchè tutti si perdono d'animo et dicono che nedendo venir V. A. nei stati con buone forze che facilmente si muoveranno a servirla.

Torino II 11 novembre 1638.

MARIA.

DOCUMENTS 109

#### LX.

Lettera della duchessa Cristina al marchese Villa.

(Di Toriso 17 novembre 1638).

Archivi d' marches di S. Merzono.

Monsieur le marquis Ville. Je vous cuvoye les lettres que j'ai reçues du colonel Monti, où vous verrez des choses bien contraires à la boune opinion que l'ai toujours eu du comte Bocte (1) et de sa fidélité, et pour n'omettre rieu de ce que j'ai juré par serment à mon fils S. A. R. et à ses états des diligences nécessaires pour leur conservation, puisque je vols tant de foudement à ce qui écrit le colonel Monti je ne pais m'excuser, si ie veux maintenir ma parole, à vous commander de vons assurer du comte Boete et du comte Encise. Il me fâche de voir que la poblesse commence à s'ingerer dans une si grande trahison, mais il faut en couper le cours pour éviter plus grands dangers et en châtier promptement quelqu'un pour en contenir beaucoup d'autres. Vous jugerez bien que cela me fache de me voir décliue des bonnes opinions que j'avais de lui et de falloir en veuir cu ces termes. Vous l'executerez done saus aucune dilation, et vous ferez déposer après les soldats nommés dans le billet du colonel Monti et le capitaine Boletino et le soldat qui a accompagné le prêtre qu'il lui a vu parler et les euverrez ici, comme aussi leur personne dans quelque carrosse bien accompagnés et si vous connaissez quelque chose de plus ou quelque autre complice, je vons denne l'autorité nécessaire ponr en user selon ce que le service de S. A. R. monsieur mon fils le requierers, protest-ut que si quelq'un peut justifier son iunocence, que ceci ne portera aucun prejudice à lenr réputation puisque on saura prendre les temperameus qui serent de leur cousolatiou. Cependant ces affaires sout ai changeaus qu'il faut au meindre, saus passions y prendre les remèdes, et cette ci étant avec taut de fondement, vons ne vous étonnerez pas de la résolution que j'aj prise, d'où je me remets à vous de l'exécution que je m'assure vous ferez avec votre prudence ordinaire. Pour le reste de tout ce qu'il y a à faire je me remets à votre conduite et au concert que vous prendrez avec mousieur le cardinal, vous assurant que si les infidélités des autres me fachent, que la fidélité et l'affection que je recounais en vous me portent cetto consolation, et me confiant cutièrement à celles la je vous assure que je suis.

De Turin ce 17 novembre 1638 a 21 licures.

Votre très affectionnée amie Constante.

(1) Conta Boetto di Fossano seguace del partito de' principi.

## LXL.

Lettera del conte d'Agliè al marchese di S. Maurizio.

Archivi camerali MS., sommario di missire ecc. e documenti ai tempi di M. R.

Se il zelo infinito qual ho di servire a M. R. in modo che le possa essererata la mia servità non fosse sufficiente premio delle mie deboli fatiche. le lodi quali V. E. si compiace darmi nell'ultima sua delli diciasette del corrento sarehbero le antiche soddisfazioni mic, mentre nenendo dalla penna di persona qual tanto stimo ed onoro, non potrei gloriarmi in cos'alcuna maggiore. Intanto mentre ne rendo grazie a V. E. pregandola a seusarmi se mi valsi di altra penna nell'antecedente qual li inviai per essere stato due o tre giorni infermo ripiglio a darli parte di quanto occorre oltre a quello che più minutamente le fa scrivere M. R. Dopo dunque che il signor principe cardinale fu giunto incognitamente a Poggi, all'istigazione del Pasero e Messorati tramò una congiura nel Piemonte nella qualo orano minacciate con la sorpresa di Torino e Carmagnola le persono proprie di M. R. et di S. A. R., ma come a Dio piacque, due giorni avanti che si dovesse eseguire, che sarebbe stato alli 17 io ne fui non so come avvertito da varii che avevano havuto parte in questo moto onde se volessi dedurre per qual causa l'abhia fatto sarei troppo lungo, basta dire ch' egli non è soddisfatto della Francia come V. E. sa che con questa prova se riusciva pensava forse di toglicre alla Francia con un colpo solo il Monferrato od ogni altro Stato d'Italia qual ancora sii confederato con quelta il tutto forse a buon fine per profittare delle debolezze della Francia, stimando poichè condescendesse più facilmente alla pace vuole sli come sii. M. R. con l'aiuto di Dio ha viuto la trama non meno che ogni orditore: spero che nel discredito altrui sarà il nostro riposo con che rimettendomi alle lettere di M. R. et a quanto le dirà a bocca il signor di Vignoles, a V. E. bacio le mani.

25 novembre 1638.

Devotissimo servitore D. Fiurro d'Asuk,

#### LXII.

Altra del conte allo stesso. (20 dicembre 1635). Archiel comerali lucco citato.

Fra le angustie e travagli che apporta la qualità dei tempi M. R. troppo attiva, sensitiva et applicata ha contribuito qualche poco alla imbecilità della nostra natura poichè essendole sopragiunta una gravissima deflussione in un occhio per due volte 24 ore ha risentito dolori eccessivi, duc emis-

sioni di sangue, le ventose tagliate, le sanguisughe all'orecchio et molti altri medicamenti. Alla fine l'hanno noco meno ebe liberata, e sotto l'occhio vi si è fatta una piccola apertura dalla quale essendosi espurgata molta materia ha similmente allegerito il male in modo che ora Iddio grazia ha ripigliato il sonno e l'allegria, onde in breve si spera che sarà inticramente risanata. Qual sii stato il nostro travaglio può pensario V. E. mentro non meno il suo dolore ci affliggeva che la qualità dei discorsi quali I poco amoreuoli andavano già dissentinando, non so intanto se in risguardo de' negotiati debba chiamarla ventura o sventura perchè essendo arrivato in questo tempo il signor di Bonnelle (1) dono d'essere stato di ritorno da Casale dove tirò dritto per ritrouare il signor cardinale della Valletta che vi era ancora, non ha potuto vedere M. R. anzi per non affliggerla benchè sii per vederla questa sera non li parlerà di cosa alcuna tolto che de'compimenti senza darli le lettore di S. M. et del signor cardinale quale come m'hanno detto sono risoluti in modo che io temo stante lo delicatezze di M. R. faranno totalmente contrario effetto di quello potrebbero desiderare, poichè qua non hanno da fare con Vittorio Amedeo che ugualmente il hene et il male misurava con la prudenza. Ma non si lascia vincere con la forza e con la violenza e per una simil cosa poco men che posta in disperazione temo non si risolva a qualche precipitoso pensiero e che nulla siino per valere le nostre dimostrazioni e parole perchè chiunque si metterà di mezzo correrà gran pericolo nè ricorrerà dire questi signori d'Azliè sono deboli e fiacchi a hella prova. Sa come si deve vivere con questa principessa et anche io ben spesso ho la mia parte de'disgusti come credo che forse se non sono ciechi o sordi glie l'havrà detto il signor d'Emeri et il tutto per causa loro. Io voglio servirlo con tutto l'affetto possibile, ma cosa le gioverà la mia perdita mentre per tal causa dall'anno passato in qua è stato leggerissimo il mio credito con non poco pericolo di correr tra disastri a quali sono talora soggetti in corte. Questa maniera di maneggiarsi è pericolosissima per rouinar ogni huona intelligenza, io la protesto nè si fondino che il principe cardinale sii qua incompatibile che il mal modo di procedere de'spagnuoli li rende irreconciliabili: extremis extrema remedia. S'ella non piglia bene questo negotio come io ne temo a rivederci agli altri ordinari, sentirà V. E. qualche cosa di gratioso nè occorrerà dire che quella non sii la bona strada che io dirò che egli è vero, ma forse pensarà M. R. che li riesca come a quel pittore che gettando per disperazione la spugna nel quadro li riusel di far bene quella spuma al cavallo qual tante volte invano aveva tentato di dipingere, talora anche nei rimedii della disperazione vi si ritrova impensata e salutare medicina. So che questo sarebbo miracolo, ad ogni modo chi ha da trattar con principi massime di spirito sensitivi e delicati come è M. R. non so a chi venisse ascritta maggior imprudenza o a lci nell'aver operato male dopo il concepito sdegno, o alla Francia nell'averla portata a questa in

<sup>(1)</sup> Era figlio del signor d' Estra-les governatore del ducato di Nemours, venuto a Toriao nel dicembro del 1638 per recare gli ordini definitivi di Francia sul conto del p. Monod.

sì fatte conginnturo per un frate che pur a sodisfattione loro già d'un anno fa si è sequestrato dalla corte, ma sii come si sii, la prova sarà quella che chiarirà il tutto. Qua vi è il signor cardinale, il signor barone di Paleu, il signor di Bonelle, tutti tro questi signori saranno spettatori non men del negotio che testimonii oculari del modo col qualo io mi maneggi senza risguardo di pericelo, so riuscirà qualcho cosa mi sarà caro, ma se la pavo desse a traverso mi sii poi lecito il dire che io di già avessi provvista e protestata la tempesta. Ricovei subito che giunse il signor di Bonello le duo lettere di V. E. quali vennero insiemo dopo mi è sopraggiunta l'ultima qual mi ha portata l'ordinario, e perchè in tutto se ben vi siino vario cose io non conosco che vi sii maggior negozio di quello del padre Monod eosì non serivo d'altro e dirò a V. E. como di già per altre mie li haneuo scritto cho conoscendo io questa qualità di questa faccenda non meno per il servizio di M. R. cho per il mio proprio, non mai cessai d'andar battendo il ferro per ricavar qualche frutto in questo fatto insensibilmento, aozi prevalendomi delli ultimi emorgenti della congiura al favore d'alcune dimostrationi fatteli sopra questo proposito da ministri togati unitamente col signor D. Felice, con hel modo cereai d'insinuar nell'anima di M. R. che complisse alla fine di veuir in qualche risoluzione e di già se n'andavane agitando varii pensieri. Nell' istesso punto è sopraggiunta l'infermità o la venuta del signor di Bonelle onde mai più si è trattato d'altro in maniera cho io ho proposto al signor cardinalo della Valletta ch'egli mostrando sincerità o confidenza con M. R. mostrò d'avvisarla. Qual sii la commissiono qual è stata data a questo signore e se lei ha qualche intenzione di volor fare qualche cosa da sè sarà bene che lo faceia con maggior sua riputaziono come per suo proprio interesse senza risguardo di altri, senza aspettar il martello o la violenza de' ferri. Se questo riesce o che vi sii apparenza di riuscita si lascierà fare e forse se vi manderà la lottera del signor cardinalo per rifarla poiche dummodo sequat effectus non curamus de modo: quando di no s'appiglieranno alle maniere più risolute ed il signor di Bonelle dirà con ogni libertà quanto li è stato commessa e seguito cosa si voglia. Ma a dir il voro mi spineo bene di vedero che in mezzo a tanti travagli so pur vi resta qualche scintilla d'affetto per M. R. in cotesta corto non si vagliono della regola che affictioni non est addenda affictio, o che ad una sorella così henemerita è uedendola termentata fra le angustio quali per cansa loro patisco questo stato dopo lo ingiurio de' fratelli non trovi pietà in quella parte da dove ragionevolmento devo ricercar il suo sollievo, e quello che più mi spiace è che gli accidenti passati non li rendono cauti in considerare cho mentro l'anno passato mandarono tutto l'inverno disputando quelli proprii intoressi in tal maniera trascurandosi le maggiori provvisioni della guerra si perdetto Vercelli. Se questo sii stato utilo a noi e d'interesso alla riputazione della Francia lo pensi chi ha il maneggio dei più gravi negozii. Non mi paro cho si debba consultaro in casa si lungamento lo cose familiari e minnto per lasciar pericolare la fama in campo ova si perdono e si stabiliscono gli imperii e lo monarchie. Ma non più di questo. pojehè sehiya la ponna non meno dell'intelletto abborrisce un negozio qualo

DOCEMENTS 113

non può che partorire disgusti o travagli e pessimi effetti. Arrei molte altre coso da scrivera o V. E. circa allo intenzioni del pontefice del signor cardinale della Valletta intorno al ripigliar nuovo trattato di aggiustamento per il principie cardinale, ma perchè troppo sarci lungo e che m'affretta il corriere che la già il piede in stalta, finito:

## LXIII.

Altra del conte d'Agliè al medesimo.
(vi Torino 9 grannio 1639).

Archici comerali luogo citato.

Dal primo giorno che io vidi dichiarata la Francia contro il padre Monod considerando a'niù gravi Interessi di questo stato non meno che di M.R. e de'miei proprii, giudicai cho non vi fosse più campo di esercitare a favor suo quegli ufficii che erano proprii alla particolare amicizia che io avevo seco come alla stima qual si doveva far di un tal personaggio e tanto maggiormente ni'imprimeva questo sentimento il veder sostenuto questo contrasto che si potente mano cho sentendosi nel più intimo stuzzicata dagli effetti dell'odio era capace con un crollo di distruggere il suo nemieo, dal nemico gli amici e tanto maggiormente che si fosse accinto sostenendo il suo partito d'incontrar l'impeto d'un torrente così potento come è quello che avvatorato dalla Francia può assorbire I regni intieri. Pertanto mentre con varii avvisi procuravo amichevelmente d'andar correggendo i moti ardenti del padre si ehe da se non corresse con tanta velocità ai precipizii quali se li andavano preparando, dall'altro canto parimente per non condannar me stesso mettendomi nell'istesso concetto di lui appresso alla Francia non discostandomi dai sensi dei ministri di quella or mostrai pareri conformi or cercavo di mitigar le lero voglie, ma il tutto invano poichè raccogliendo dai loro discorsi o dalle lettero di V. E. la determinata volontà del signor cardinale fui forzato seguendo quel lume della prudenza qual mi faceva veder benehè da lontano le rovine comuni di questo stato di non alfontanarmi da quelle che maggiormente poteva giovare a S. R. A. et a M. R. Ondo s'entrò alfa battaglia affora che forse appresso i francesi acquistai titofi di dehole mentre io ben scorgevo i durissimi seogli quali si sarebbero incontrati apresso M. R. et in uno istesso tempo poco men ehe complice di tal verità apresso N. R. restai discreditato, odioso e quasi precipitato da quella gratia della quale ouorato con gran tempo, avanti nella maggior libertà d'arbitrio quale aveva acquistato M. R. con la morte di S. A. R. Vittorio Amedeo cosa la quale sostenuta In parte dall' istesso padre qual aneora aveva l'oreechio della padrona da lei stessa a cui non potcua piacere una tal dimanda contraria alla sua autorità, e perchè parimento li parorà d'essersi inviscata da se stessa mentre sopra il fondamento do'suoi discorsi fatti al signor d'Emeri contro il detto padre titolandolo nemico della Francia e suo ch'avesse in pensiero d'introdurre Il signor principo cardinale nello stato per far il gioco di

mezzo fra due potenti, tanto maggiormente restava offeso il suo ingegno sopra i quali fondamenti fu stabilita questa maechina alla fine convenne eome V. E. sa contentarsi. Dopo varie opinioni e contrasti di non poca pena a chi li maneggiava ch'egli se ne andasse a Cuneo, parti questo padre lasciando M. R. fra le lagrime e me fra i travagli dei continui rinfaceiamenti quali mi venivano fatti come se fosse stata mia colpa l'altrui facilità di parlare e la cazione di una tal dimanda movendo l'animo dei potenti. D'allora in qua sono sempre passati i giorni in modo che M. R. per una parte sdegnata contro chi la violentava a questo rompeva in maniere sdegnose dalle quali ne sono poi nate le malevolenze det signor d'Emeri, e dall'altro canto como non consenziente di huon animo a tal risolutione nensò d'andar coltivando il nadre, beneliè da lontano, una specie di soddisfazione per via di lettere, dalla quale ne nascesse una sienrezza eh'egli non fosse mai per far eosa contro suo servitio, ne d'allontanarsi fuggitivo fuori dello stato a danno suo con l'unione di chi per ogni vin altro non ricercava che le novità. Durò un gran tempo questo in maniera talo che vedendo la Francia questa segreta intelligenza, malissimo tollerandola in ogni caso qual non riuseisse inticramente conforme al suo gusto sempre condannavano ogni attione come effetto del consiglio di questo padre, finebè quest'estate per via del signor di Botrù già incominciarono ad intonar sotto voce quel pensiero nel quale ora si sono poi palesemente diehiarati. Scorsi io sempre due principii in qua che questo era un navigar fra le voragini, un viaggio fra i precipizii conoscendo a mal mio grado quanto dell'infinità de' disgusti sofferti per questa causa come fosse indurato l'animo di M. R. Sopra que to proposito presi a consigliare il signor di Botrù a non toccare questa es:da nientre vicopiù si era inasprito l'animo di M. R. non solo dai varii discorsi e meditationi fatte sonra questo proposito, come per undersi malcoutenta della fresca perdita di Vercelli, temendo che mentre erano in piedi potenti le armi dei nemici con la truppa et importuna violenza non si cadesse in qualche maggior male, e perehè non poteno di meno di servire a chi sono obbligato della fedeltà come di dire la verità vedendo che monsieur di Botrà forse per non correre l'indignazione di chi l'aveva inviato per voler fare qualche tentativo per toglierli ogni speranza le dissi che se S. M. fosse vennta a posta di Francia qua per niun altro rispetto ehe per questo, M. R. non l'avrebbe fatto e che il dire voglianio il podre Monod e vogliamo romper e far la guerra contro di noi io la stimavo la stessa cosa. Si contentò egli di andarsene tal quale era vennto. Ora essendo però passata la stagione della guerra, ed essendosi seoperta la congiura tanto considerabile da questo suecesso che ogni volta più ardita la Francia sotto finto zelo del bene di M. R. dopo il signor barone di Paleau armato contro questo padre hanno mandato il signor d'Estrade qual avendo esposta la sua commissione al signor cardingle venne da Casale qua in tempo che M. R. era gravemente aggravata per la flussione dell'oechio in modo che con maggior fortuna non venendo conecsso che scoppiasse per la hocca loro una aì poco accetta nuova ei diede tempo ehe a poro a poco insensibilmente andassimo tasteggiando in iscorcio or con una parola or con un detto tutto il negotio qual avevano portato. Intanto diedero essi le lettere solamente sopra le quali da li a due giorni sfogò M. R. il suo vivo cordoglio meco come ba visto nella lettera del signor abate della Montà, del che non ne parlerò per non far vanità di quanto abbia fatto, e come mi sii continuamente adoperato in un fatto di tanta conseguenza. Basta solo che considerando io che M. R. in un certo modo fidandosi per via di lettere d'incontrar il padre Monod non dava ordine a cosa alcuna come s'egli potesse essero stato più amico e sincero che mai dopo di essere stato alienato dalla corte eon suo consenso e dall'altra parte temendo che venendo alle sue orecchie le continue premure quali faccyano i francesi contro di lui per timore se ne andasso di proprio moto et autorità scriuer al signor d'Envie governatore di Cuneo sicche spiasse gli andamenti del padre, e poseia con la continuatione delle lettere caso che egli tentasse d'andarsene tenerli dietro con cavalli e gente in modo cho non potesse uscir dallo stato, et ultimamente che con la venuta del barone di Paleau come del signor d'Estrade tutta la corte cra piena di questa faccenda rinnovando gli avvisi al detto governatoro riuscì in tal maniera il fatto che la provvidenza ha dato in mano a M. R. quell'arhitrio qual avevo quasi perso con la sua fuga. Qui batte il punto che per altro ora egli hen eustodito si conduce a Monmegliano dono molte dispute, e credo che la Francia debha restar hen soddisfatta di quanto si è fatto per dar gusto a S. M. ed al signor cardinale duca. Finiro intanto per non esser importuno col dire a V. E. che conviene far valere il fatto, procurare che non si chiami mai più cosa alcuna pojchè al certo io ginro che il tutto si romperebbe. Vederà di ricavare qualche frutto non meno per far comparire l'animo del signor cardinale altrettanto pronto nella gratitudine che in ogni altra virtà, che mentre mi rimetto a quello di più raccoglierà da quello dell'abate della Montà, a V. E. bacio la mano

Da Torino li 9 gennaio 1639. Di V. B.

Dev. serv.

D. Filippo p' Aglik.

#### LXIV.

Lettera del principe cardinale al conte Messerati.
(Da Poggi, 4.º febbraio 1639).

Biblioteca di S. M., carte Messerati N. 15.

Motto magnifico nestro carissimo. Nella vostra delli 27 del passato vedismo che i discorri tenuti con il signor cardinalo Monti si riluteono in che M. R. desidera che noi torniano a Roma; 2°, che noi dichiariamo di haure pregato S. S. d'intromettersi per l'aggiustamento; 3° che tutti i trattati debbam farsi di conerce con i francesi.

Quanto al primo ci pare che la risposta cho fa M. R. sia quella appunto che fecero i romani a Pirro Epirota, ma perchè noi non habbiamo forre armato il caso come ance le persone e il tempo sono diuersi onde siamo resoluti assolutamento di non farei altro et d'andre e ritornaro dore ei parerà e dove potremo. Per cerio che questa è una bella pretensione non solo di victarci l'ingresso in casa ana di vuler anco prohibire di sarci in casa d'altri salvo dove e come pione all'attri violone.

Quanto al secondo seben S. S. ei la fatto gratia d'intromettersi in questo negotio cliamdio prima che le banessimo neanco dato parte di questi successi, tuttavia non recusiamo che si dica come ci scrinete, cioè che abbiamo gusto che S. S. si sia impiegata.

Quanto al terzo approvinmo parimenti che si dica nella forma che avvisate cioè che non dissentiamo che M. R. partecipi il trattato con li francesi, anzi le auressimo ancora quolla conditione cho c'aggiungerò a questo capo (mentre non si tratli di cosa pregiudiziale alla reputazione o servitù nostra) parendoci che questa conditione offenda i mediatori quando si riferisca al vero, ovvero ehe sia soverelsia restringendosi a M. R. et a franeesi. Da suoi principii si vede cho questo trattato è preso da M. R. per trattenimento perchè s'entra in controversia prima che entrar in esso et in lango di sedare vi è disegno di moltiplicare le difficoltà, non ricusiamo porò noi di rispondere per le medesime rime, ma intanto restiamo sodisfatti che sempre maggiormento appare l'ingiusta o violenta oppressione e nostra ot eon essa i vasti fini che l'accompagnano i quali ben devono far aprir l'occhio a S. S. non solo come padre comune o signor nostro. ma per li proprii suoi interessi, così apco gli altri principi e potentati d'Italia hanno materia di neusare ai fatti loro trattandosi il rischio della libertà et delli stati che possedono nella perdita dei nostri.

Gi valermo delli avvisi di moniginor Nuntio cautaneute e corrispondereno insinera d'ibbbligo della notta gratitulino. Non si rirova prei appresso di noi alcun soldato else labbia nonce Negare o Notare o convien dire che si sia cambiato il nome o che sia none supposto. Presurate perciò d'intendere meglio, ed inner se sarà possibile qualebe Idtera nelle mani cho ci dia luon. Nel resto hautere fatto bene di non impegnarii maggiormente che nel

prendere a seaso di sericere di rifferie, e coli continuarete per lo innanzi, suscrizolare il morso che quanto al primo punto di non approsistanze di sanalogio al Firmonto, i di riffrare più addiere, non diato nui intenzione che lo sia per consentirii perciba nenno non el pere necessario di scrivere a M. R. non inuenno ella risposto dalla lettera che lo escrizioni ni difesa di quel porcei oppressi o questa è la nostra precisa risolatione sora il 11 pupi di contenzia inclia vatar.

Col signor cardinal Durazzo in non lo discorso salvo al mio solito con libertal di senso eshicitezza di parele. Egli in lartità dell'istessa materia et sopra lettoro di Barberino passò meco ufficio in conformità del gusto di M. R. et noi restringendosi alla sostanza che vi servitame non dissimo cosa ni diremo che non si posta risaper da tutti che è quanto ci occorre dirri per ora, e libo vi conservi.

Dalo in Poggi il 1.º fohbraio 1639.

MAURIZIO CARDINALE OI SAVOIA.

#### LXV.

Altra dello stesso al Messerati. (Poggi 1º felbraio 1629). Biblioteca di S. M. Inogo citato.

Matte anguifen norto cortuines. Il espitus Mattino frinço in queste punta; et albe tetrero qui e gli si speria con solo hacerto vista quanto si difficile il conoccura il serroto delle negoliatasi che il fanon in cotosti confini une che al silero non seramo quasi che o sopriri lo intelligenza, percher gli mindi e fortificare naggiorarente il nemici ron l'additeggli in la modo i perucustani che devono fora per orsicarenta; Quindi è che vi labbimos seritito di più di testare la risuchi per sovrapera: etimolio senza intelligenza piacchi simo sicuri distile delocizza delle difice che le piazza diffusiva di contrata della continua di contrata di contra

Se l'impres ... matira all'exequienc quanto meglio l'haverte facilisha bato meggiore avit à merio delle votari indutaris, ana biospa fie pireta ed esquiris come anno l'altra ..., et tanto manes (perché à signor anarlesse labbla especia battant) e de l'una pous impedire il buso efficie de'il d'art; che nui l'attacerato tatto in un melesion tempo opporterà ferili grandicione, et irustificamo condimeno o quanto giudicari à il signor marcheso la rei esperienza ed autorità ha da purgero regola e moto alla buona risuccia del neguio.

Nos supplamo quato sia il pentiero del costo Braglia interno alla sovrapresa di ..., (And) polich non ci vin escristo ad da voi a da lui, juba hancemo gusto d'intenderia, mo non vorressimo che il sus vennta qua portane lunghezza nell'e secueline o ricisio notali reissi intendente sonzachè qui prid i tutto, bera potreta voi seriveria a firectà intendere sonzachè qui prodi tempo si riaggi ondo pri di ferci homitame rella guateta. Quode prodi tempo si riaggi ondo pri di ferci homitame rella guateta. Quode diciamo che cuaviene considerare lo sialo nosire, cite non abbismo noi guate propria in modo di firste, e cle il signer marcheze sistona non la potuto permettermi di lenar piemontesi perchè non v' era luogo a proposito di radunargli nel Milanese nè tampoco nel Monferrato et che perciò ci ha offerto la gente et che infine il tempo di operare non patisce dilatione. Ora stante le sudette cose bisogna che l'imprese siano condotte et eseguite da miei i quali restino governatori almeno provvisionalmente delle piazze nelle quali s'introdurranno et che il signor marchese dia ordine che siano riconosciuti per tali seben quanto al comando dell'armi non intendiamo che li suoi ufficiali siano sottoposti ai nostri. Questa è geute che ei accomoda il signor marchese et che pensiamo di restituirgliela con un poco di tempo fra il quale supponiamo che egli ci darà il modo di assoldare de'nostri sudditi et d'assicurar le piazze de'nemici di S. M. Dovrete dunque senza entrare per adesso in altre capitolazioni pregar il signor marchese d'accomodarci la gente conforme alle offerte che ce ne ha fatte di dar gli ordini circa il comando riservata al nostro governatore la sua autorità et insieme di stabilirei la quantità della gente necessaria per li presidii de'nostri sudditi acciò possiamo spedir di suo concerto al signor don Francesco per il danaro et egli habbia la sna gente libera per voltarsi dove più lo richiederà il servitio di S. M. se il signor marchese l'accorda come crediamo. Spedite subito al signor don Francesco et in caso ch'egli desiderasse che prima noi siamo in Piemonte potrete dirgli che questo si fa per anticipare gli ordini ma che non ce ne serviremo salvo seguito l'effetto.

Speriame con l'aito del Signore che în breve ridureme questi pochi francesi che sono în Pirmote a cilitaria; che tha il gioro marchese potrà seguirii con il suo esercito di în da monti se gii tornerà commodo di passar l'Ajaji et di portari alle froniere nemiche overce voltaria ad attacera..., conce giudicaria più a proposibi. Questo è quanto perartel la congistattari del fumpi et che alla prudenza vostra può servire di sufficiente instruzione per adesso.

Attendete dunque a segnalarui con gii effetti che ben lo merita l'occasione che avete nelle mani e Dio vi conservi. Dato in Poezi il 1.º di febbraio 1639.

MAURINO CARDINAL DI SAVOIA,

#### LXVI.

Lettera di Madama Reale al padre Monod. (Torino 5 febbraio 1633).

Archiel del regno, Francia, lettere ministri, mazzo 37.

rès révirend père. Je suis bien aiso d'apprendre par vos deux lettres que ceux qui avaient charge de vous accompagner, s'en soyent acquittés avec la civilité et courtoisie que vous pouviez désirer. Vous avez connu en ecci, et au bon traitement que vous recevez dans le château de Montmeillan, que ma protection vous suit partout, et qu'elle crôit même jusqu'à la complaisance des autres choses que vous demandez, si la conjoncture du temps et des affaires ne s'opposait à beaucoup des petites apparences, qui nuiraient plus à mon service qu'elles ne vous devraient satisfaire, Arrètez vous donc aux choses les plus solides, et adoucissez vos inquiétudes par la parfaite connaissance que vous avez de mes bonnes volontés en votre endroit, puisquo elles vous doivent persuader avec raison de faire toutes vos joies et tous vos contentements, et quand vetre esprit se rendrait injurieux à yous figurer d'autres amertumes, mon exemple le devrait tempérer, car il ne vous serait pas bien de vous plaindre tandis que vous me vovez constante dans la suite des mes déplaisirs, et regarder d'un même visage les bons et mauvais événements qui traversent ma régence.

Vous savez trop bien que Dieu veut que charun porte sa croix; et je le prie de vous aider à porter la vôtre patiemment et qu'il vous conserve en santé.

De Turin ce 5 fevrier 1639.

LA DUCRESSE DE SAVOIR.

PS. Je me porte bien du corps, grâce à Dieu, mais mon œil et mon esprit ne sont pas ai libres; assurez vous que je vous aime, et que je crois le même de vous, mais que le temps n'est pas propre pour le faire paraltre.

## LXVII.

Lettera del padre Monod a Madama Reale.
(Del Castello di Monnegliano 6 marco 1629).

Archivi del regno, Storia della R. Casa, mazzo 2.

MADANE ROTALE.

J'avais eu quelque espérance que les importunités que V. A. R. souffrail à mon occasion prendraient fin avec ma liberté, mais cens qui sont venus depuis peu du Priemont publient par deça que mes obbligations croissent tous les jonrs pour les veluémentes poursuites que les ministres

du Roi font apprès d'elle pour la disposer à m'abandonner à leur passion, crovant qu'après ovoir eu lo pouvoir de m'éloigner de sa présence, et puis du Piémont, il leur sera facile do me précipiter tout à fait, et bien que tous les sérviteurs de V. A. R. se rejouissent de la voir ferme dans la résolution de ne laisser point entamer sa souveranité par une violeoce de dangerense consequence, ils no sont pas toutefois sans une continuelle apprébension, ni moi sans une extrême peine pour tant d'artifices qu'ils employcot à faire réussir un si injuste dessein. C'est poprquoi j'ai eru d'être obbligé de lui rendro un millier de grâces de la généreuse protection qu'il lui plait de continuer à mon innocence, et par même occasion la supplier très bumblement de so souvenir qu'encore que je n'aie point mérité les graces qu'elle mo fait, elle doit néanmoins à sa conscience, à sa justice, à sa réputation la défense de ses sujets, sans laquelle les plus fidels perdraient tout lo courage de bien servir. Je n'ai pas besoin de justifier auprès d'ello mes actions, olle me connaît mieux quo tous les hommes du monde, si dans son esprit ic suis capable de l'avoir offensée en la moindre chose que ce soit. Je no denssade pas de grâces ni d'antres juges qu'elle même, et jo confesso d'être digno de toutes sortes de suplices s'il y a quelqu' un qui prétende de me rendre criminel de auclaue chose que j'aie faite on contro elle, ou contre l'État; je la supplie très humblement do me fairo dooner des juges légitimes qui en connaissent. Je n'aurai jamais pour suspect aueun de ecux que ma naissance, ma profession, et l'autorité de V. A. R. me pourront donner, mais d'être remis entre les mains des étraogers qui ne me baissent que pour la fidélité que j'ai toujours rendu à mes souverains en soutenant leurs droits et prérogatives, ce serait uno injustico sans exemple, dont la consequence serait d'autant plus dangereuse que la conservation de la jurisdiction doit être plus chère aux princes. Je ne veux point remettro devant les yeux de V. A. R. ce que les autres princes de cette royale maison ont fait en semblables occasions ; il me suffit de la ressouvenir que toutes les instances de monsieur de Servient, fuites au nom du Roi et de monsieur le cardinal de Richelieu n'eureot jamais le pouvoir de disposer seu S. A. R. son mari de faire procèder, le ne dis pas contre la personne, mais contre les biens de monsieur l'abbé Scaglia, quoique on l'aceusa d'avoir pratiqué la déscento des anglais en France, et d'avoir coojnré avec Chalais la mort de mensieur le cardinal. La réponse de ce généreux prince fut toniours que l'abbé Scaglia était ecclésiastique : que si le pape lui donnait des juges, on verrait comme il procurerait une bonne justice. Il ne se trouvera jamais que j'aie eu la moindre communication que ce soit avec les ennemis de la France, ni moins que j'aje cu part à aucune consniration contre la personne de monsieur le cardinal. V. A. R. qui a toniours vu elairement dans le fond de mes pensées, sait l'efficace avec laquelle j'ai tonjours représenté les bontés du Roi et les grandes qualités do monsieur lo cardinal. Il est vrai que de la facon que celui-ci a traité la maison de Savoie m'a fait appréhender que Pinérol ne fût qu'un commencement de ses desseins. Il est vrai que l'exemplo du Montferrat m'a

DOCUMENTS 121

fait douter, avec tous les plus sages, que le Piémont ne suivit la même fortune. Il est vrai que j'ai eru que la France, après avoir vu feu S.A.R. mourir pour ses intérêts, se pouvait contenter que V. A. R., les sontint dans la seule défensive, et que le Roi l'obbligerait grandement s'il voulait donner antant de repos à sa régence que les espagnols lui en offraient. Il est vrei que j'al soutenu que puisque la maison de Savoie tennit le comté d'Ast, le marquisat de Cève, et plusieurs antres belles terres, des tibéralités de la maison d'Autriche, et avait maintenant l'honneur d'être des princes du sang d'Espagne, capable de succèder à toutes ses couronnes, qu'elle était obbligée de se maintenir en telle facon auprès de deux Rois, quo les intérêts de l'un ne lui fissent point perdre le devoir qu'elle a à l'autre. Mais qui sait mieux que V. A. R. que tous ces sentimens sont ceux de son mari de glorieuse mémoire, de sorte qu'on ne peut me rendre criminel pour eux sans condamner les dernières intentions do ce sage prince, si ee n'est peut-être un crime de n'avoir pas été dans les mêmes sentiments que les ministres du Roi, ee qu'on fait passer dans la gazette pour être convaincu d'être aliéné de la Franco; mais quel crime y a-t-il de diro librement son opinion dans le conseil d'un souverain, quand on v est appelé? Ne devrais-ie pas plustôt être condumné d'avoir trahi la confiance que feu S. A. R. avait en mon intégrité si je n'avais fidélement témoigné les sentimens que l'expérience et la nécessité do ses affaires lui avaient donné, puisqu'il n'y avait personne après de V. A. R. qui en ent tant de connaissance que moi ? Mais hors d'avoir dit à V. A. R. et à son conseil, quand i'en ai eu commandement, et qu'un long étude et le cabinet des dues Charles Emmanuel et Victor Amé m'avait appris en vingt ans de confiance particulière, y a-t-il personne an monde qui me puisse véritablement opposer d'en avoir jamais traité ni de vive voix ni par éerit avec aucun étranger ou personne qui fût dehors de l'État? Que si j'ai proposé quelquo expédient pour donner la paix à V. A. R. et à ses États, ce a été toujours par des movens qui peuvaient rendre V. A. fort considérable sans porter aucun dommage à la France ni lui susciter aucun ennemi comme on se plaignait de l'abbé Scoglia qu'on accusait d'avoir fait entrer l'Anglais dans la France et conjuré contre le principal ministre du Roi, et toutefois S. M. et monsieur le cardinal, après en avoir fait des grandes plaintes, se contentèrent de l'exeuse que fit feu S. A. R. de ne ponyoir faire aucune démonstration contre lui ni contre ses biens si Sa Sainteté ne lui donnait des juges, pnisqu' il était écelésiastique, comment être done qu'il pourrait trouver mauvais que V. A. R. suive l'exemplo de son mari remettant aux députés du Saint Siège la connaissance des plaintes qu'ils font d'un religieux qui n'est point leur sujet, et qui n'est pas même accusé d'avoir attenté chose aucune contre la couronne de France, ni contre la personno d'aucun des ministres du Roi ? Cette réponse est si juste et fondée en un exemple de si grande autorité auprès de V. A. R. qu'il n'y a point d'apparence qu'on la puisse prendre en manyaise part, particulièrement après qu'elle a donné cette satisfaction au Rol que de m'avoir privé non seulement de l'honneur de sa présence, mais encore des consolations que ma profession me pouvait donner dans une des maisons religieuses de mon ordre, qui sont dans les États de V. A. R., et qu'est ce qu'ils peuvent craindre ou prétendre d'un pauvre religienx qui ne respire autre chose que de finir ses ionrs dans le repos de sa cellule? Si on avait remarqué en ma vie passée quelque ambition de parvenir à quelque chose de plus grand, si on m'avait vu passionne pour les intérêts de mes parens, si je m'étais ingéré dans les négoces sans y avoir été appelé ou plustôt forcé par les remonstrances du bienheureux de Sales (1), et par le commandement exprès de ceux à qui je dois toute obeissauce, on pourrait présumer que je serais dans la recherche des moyens de m'en approcher; mais pourquoi voudrais-je ambitionner un emploi avec tant de contrariétés, du quel i'ai táché de m'exenser dans les plus grands faveurs. Je prends V. A. R. et monsieur Mazarini pour témoins, des le commencement de l'année 1632, après être de retour de France, ne sis-je tout mon possible pour me retirer de la cour, et aller faire mon séjour à Rome dans la seule poursuito de mes études et de ma vocation? J'ni trop appris depuis à connaître le monde pour vouloir aimer les inquiétudes de ses affaires. Je loue Dieu tous les jours de bon cocur de m'en avoir délivré, et le supplie très humblement de ne nermettre point que V. A. R. ni autre prince croyo que je lui puisse rendre autre service que par mes prières, Qu'est-ce donc après cette résolution qui puisse obbliger les ministres du Roi à sue vouloir maltraiter pour des vaines appréhensions, et néanmoins je vois tous mes parents alarmés des nouvelles qui viennent de Piémont, qu'on est passé des prières aux ménaces si V. A. R. ne s'abandonne à tout ce que la passion fait désirer à mes ennemis? J'invoue que comme je ue doute point d'être cause par mon malbeur que V. A. R. soit assez souvent importunée, aussi ne puis me persuader d'avoir aucune qualité de laquelle on puisse faire un intérêt d'État si considerable qu' il mérite de faire perdre à V. A. R. les tendresses d'affection que le Roi son frère a pour elle.

Il est al bon et al juste qu'il l'en aimera mème et estimera d'avantage quand il verar qu'optes avoir readu toute sort de respects à ses prirèse en m'édigmant de sa pressence elle se promet qu'il ne vouden point forcre au conscience, officience sur siputation et abattre le couer de fous les plus fidels serviteurs par la craine d'un semblable traitement. Les satisfactions d'un si grand foi ne dependent pas de si peu de chose que moi. Il sait que V. A. R. a perdu tout ce qu'elle avait du plus cher en ce monde pour son service, il mait qu'elle peuvait vivre en repos dans sue heureus régence si les intérêts de S. M. ne l'enseant obbligée à refuser la suspension que les espagnels lui offraires, il sait que de les pourée heu conscience de service de ses fâtst et la perte d'une partie d'oux pour servir aux diversions que les reposes fait en l'attel pour délouvene le querre de ses confisie. Il sait qu'es tout cest V. A. n'à nitre iniérêt ni capérance que d'ûre sinée d'un al bon fêtre. Ce sout ses saithactions que S. M. estime s'es minée d'un al bon fêtre. Ce sout ses saithactions que S. M. estime s'es minée d'un al bon fêtre. Ce sout ses saithactions que S. M. estime s'est

<sup>(1)</sup> San Francesco di Sales, vescovo di Ginevra.

centielles et non pas la perte d'uu pauvre religieux qui ne l'a jamais offensé et l'a bien souvent servi. Et qui pourrait jamais croire qu'aprés tant d'effects de bonne volonté que V, A, R. rend coutinuellement à la France elle eut si peu de crédit apprès du Roi son frère qu'elle ne pui obtenir le pardon du plus criminel homme du monde? Quoi douc de laisser en paix un religieux qui a eu l'honneur d'être si long temps son confesseur et que son mari lui a laissé pour le plus instruit de ses intentions et des intérêts de sa maisou. Qu'on dise ce qu' on voudra je ne croirai iamais qu'un si faible suiet lui puisse faire perdre l'amitié d'un Roi si juste et d'un si bon frère et besucoup moins que son intention soit d'en venir aux menaces? En effet de quoi veut on qu'il memce V. A. R.? Peut être de lui rayir ses états si elle ne permet qu'on ravisse la vie à un de ses plus fidels serviteurs? Ah! que cette pensée offense si directement la justice d'un si grand Roi et la prudence de son conseil, que ce serait un crime de la recevoir, et quel avautage aurait la France de nécessiter V. A. R. à se letter dans un parti contraire pour faire perdre au Roi les avantages qu'il tire du Piémont pour la couscrvation de Casal. Mais peut être que la Majesté déniera sa protection à V. A. R. si elle n'abbandonera la mienne ? Cela pourrait être en un Roi qui n'aimerait point V. A. ou si la Frauec faisait la guerre eu Italio pour les avantages d'autrui et non pour les siens : elle a trop d'intérêt à la diversion d'Italie pour l'abandoner. Plut à Dien que Sa Maiesté se fut contentée d'y voir une suspension, V. A. R. serait en paix et en bonne main avec les princes ses beaux frères.

Je conclue donc que comme il n' y a point d'apparence dans ces ménaces aussi y en a-t-il de très graudes que le Roi doive demeurer satisfait des respects que V. A. R. lui a rendu pour mon regard, et qu'il prendra en bonue part les excuses qu'elle lui fera de ue pouvoir accorder davantage que fit son mari en semblable, voir beaucoup plus pressante occasiou remettant au pape le jugement, si tant est qu'on protende que j'aie failli. Après tout je prendrai l'hardiessa do la ressouveuir de ce qu'elle même a souvent témoigné de n'avoir inmais cu de plus grande cousolation du ciel que daus la confiance qu'il lui a plu prendre en ma fidélité. Je la supplie donc très humblement de rappeller la mémoiro de ce temps là et de bieu examiner si Dien anna pour agréable qu'elle se prive d'une personne qu'il avait choisi pour instrument (quoique très indigne) de ses graces, et qui peut être encore un jour lui pourrait être utile. Au moins suis je assuré qu'elle ne s'est jamais repentie d'avoir éconté ce que Dieu m'inspirait pour son service. Plaise à sa divine bonté de lui ouvrir le coeur et lui donner les sentiments qui seront les meilleurs pour son bien et pour la prospérité. Je lui demande très humble pardon d'un si lougdivertissement, et lui fais revérence,

An châtean de Montmeillan 6 mars 1639.

De V. A. R.

Très humble, très obéissant et très fidel serviteur et sujet P. Nexos.

#### LXVIII.

Lettera di Cristina al principe Tommaso. (Di Torino 16 marso 1621). Archiel del regno, lettere di Cristina.

Monsieur mon feère. J'ai trop de comaissence de votre hon nuturel pour douter des suramentes que vous me donnez de la sinemit de vos infentions par le marquis lippolito Fuluvesin, et pour ne me persuader pas que les principal motif de votre vouge en India e dé le déri que vous veze en de contribuer au bien et au repos de cet Étal. Ces aussi une de mes plus grandes consolution que l'aprènen que j'ai que rous y trasilleres conjointement avec moi pour faire notire des conjointemes plus feveralles à ce que vives décriere, et que je sonabile autanti que vous, pour vous et que travelle de la que vive destruct de la conjointe de la conjo

De Turin, ce 16 mars 1639.

Monsieur men frère

Votre très affectionée soeur Charattenne.

#### LXIX.

Scrittura del governatore di Vercelli Vasques Coronado. (Vercelli 20 merzo 4629).

Bal MS, citato presso gli prehivi camerali.

La proposicion do laver la guerra con Monferrato y dejar el Piemonte en paz siendo M. II. colegada con el Rey de Francis, con ficultad de dar a los franceses passage vitualis y gente de a più y de cavallo nonque sean en poco numero, y que M. R. usará de prudencia tanto para impedir sus fines, no aprouccha S. E.

de principes enemigos y el principe confederado en la Francia que tiene de por medio el Piemonte.

Que la intención de S. M. y de S. E. no es do syudar ni asistir a los sentores principes reminal y Thomas con ha armas centra M. I. provenado deposarsa de su tutela y gobierno supersto que la Mag. del emperador o tribunal competente a de lagars e quien todos que mon se la declarado S. M. con dicos principes por o caso que dichos principes, particularmente el principe Thomas quisicase serrir a S. M., a que, como lo ha acho en Flandras no se puede rebazer su questo que sta en a proteción si blam resta corpa alcuno. E quando M. Le se spartar de francese S. E. lo promote ne a numbre de S. M. que non solo son barb ridad con los principes pasa cualcada para a instarta y la fediadrá de la francese camado en la calacteria y mustament la guerra con pro-prios gaztos sin cotta aliquas del duesque puplion no de S. A. R.

Que M. R. mire bieu en no dar placas a franceses lo qual jamas serà de sa prudencia proque darselas seria tolal riuna pase que se vede cheramenta que los franceses quieren tener estados en Italia para no detara los jamas y S. N. no lo quiere, mas presto teme medios de hazer restituir è que tienen los franceses en Italia. Que M. R. pues y considere bien esto punto y se quiere sobre coto fundamento passar sidentas la negovienien que embie persona a S. E. cen cartas de credito y los papelos sast como es de costumbre en tales casos, pranque con yqual ageriada se pende conseçuir el fin habiendos servido S. E. el narquas de Leganes de embiente el presente papel con orden de sisjurar quel que conties la fincienien de S. M. y de S. E. y de entregarlo el señor Ascanio Cipel, paraque to embie a M. M. de Savoi.

Vercelli, li 20 de marzo 1639.

VASQUES CORONADO.

#### LXX.

Lettera del principe Tommaso al contè Birago di Vische.
(Chirano 28 marso 1629).

Archiel del remo, lettere principi.

Moto unguiño nostro caristino. Vedendo noi che l'esclusione nostra dulla tutela de nostri nipoli antistini o dagli stali paterni non opera a beneficia di essi come fa supposte quando ci contentassimo l'una di risonare indictro di Geneva a Bona e il Pallo di fermario i Finden anzichi per la nostra losbonazza ne sono seguita utioni molto pregiudicia il sersitio di questa como e al bien publico con leghe intempetto e hano data materia di nova guerra et quel che più importa che oltre la perdite ria fatte si unono contecno de la macchine alla inicire nopressone dell'amtica libertà de' principi di questa casa ot alla totale usurpatione et rouina degli stati ch' ella possiedo non potendo perciò mancaro all'affetto et all'obbligo nestro dol saegue o della coscienza ci siamo portati qua per assistere con ogni nostro sforzo et eon l'istessa uita alla nostra difesa et alla conservatione del dominio por tanti secoli continuato nei serenissimi antecessori nostri sotto l'autorità dell'imperio da eui dipendono. Sono i nostri fini accompagnati in questo da manifestissima ragione o da tanta sineerità d'animo e'haueranno in favor loro l'aiuto di Dio e del mondo poiche non l'auidità di governare gli stati nè l'ambitione del comando ci ha spinti a questa risolutiono ma il sentimento che ci tocca del seruitio di S. A. R., dell'oppressione della sua libertà, doi patimenti dei sudditi e dello turbolenzo eho alliggono questi stati. S'aggiunge alla buona dispositiono nostra l'autorità dell'Imperatore nostro signore il quale ci comanda di adoperarci affinche quelli stati restino come conviensi sotto l'autorità del sacro romane imperio el gouernati conforme alla dispositione delle leggi imperiali, promettendo l'ajuto et l'assistenza dello sue potentissime forze et particolarmente ancora ei aflida la reale benignità di S. M. Cattolica che offerisce e muove le armi sue invittissime a favor nostro et ad esclusione de'nemici di S. M. Cesarca. Oode se bene noi speriamo di superar col negotio le difficoltà eho si opporranno alla quieto dei popoli ot alla restituzione in intero di questa corona, potremo ancora in coso di bisogno difenderci o proseguire le nostro ragioni e la nostra libertà col uigore dell'armi. Abbiamo dunque volnto particolarmento informaral di quanto passa accioche voi corrispondendo all'obbligo dello vostre qualità et alla confidenza nostra nsiate della prudenza che vi si conviene avvertendovi intanto di non rieevero in eolosta piazza soldatesca forastiera di qualsivoglia natione senza nostro espresso ordine per quanto ni è caro di compiacerei che così richiede il seruitio di S. R. A. Nel rimanente assieurateui ehe vi potete da noi promettero ogni effetto di gratitudine o di buona volontà e preghiamo Dio ebo lungamente ui conserui.

Da Chivasso li 28 di marzo 1639.

Da Cilivesso ii 20 di iiiai 20 1000.

F. TOMMASO,

## LXXI.

Lettera di M. R. al marchese di San Maurizio.
(Tocino 30 mano 1039).

Archivi dei regno, Francio, lettere ministri, mazzo 27.

l'ets eller bien uni et f'el conseiller d'étal. Monsieur le cardinal de la Vialette nous ayaul fait savoir qu'il louvail dégrècher un souvrier ne France nous vous faissus etetle lettre pour vous dire le mauvais état de nos affaires qui empire tons le jours, et qui nous réduit à une demirer extremible si le France ne se résoud à un effort extraordinaire et à divertir plusid quelque armée qu'éte aura destité ailleurs pour nous en secourir ein; peu d'heners sprès que nous vous cétures dépétels un contrire lo 27 de ce восинкаті 123

mois sur les advis certains que uous avions que le prince Thomas avant surpris Chivas voulail venir attaquer cette ville et se prévaloir de l'éloignement de nos troupes pour s'en rendre le maître nous pourvûmes à la surcté de la personne de S. A. R. monsieur mon fils, l'acheminant en Savoie, et nous primes résolution de demeurer ici pour animer les babitans à une généreuse défeuse leur faisant voir que nous voulions périr avec eux pour maintenir l'autorité de leur souverain, et conserver la liberté, et si bien que nous nous trouvions sans troupes et dépourvue de toute assistance, nous donnimes dans la ville tous les ordres nécessaires pour la garantir d'une surprise, et distribuaucs la garde de diverses portes aux principanx eavaliers qui étaient près de nous et tandis que nons faisions tons ces préparatifs ponr recevoir les ennemis, l'epée à la main, monsieur le cardinal de la Valette est arrivé avec le marquis Ville et de Pianesse qui nous ont amenées les troupes qui étaient aux Langues avec une extraordinaire diligence eu suite de ce que nous leur en écrivimes par un gentilhomme exprès. Le dit sieur cardinal pen avaut que de partir de devant le château du Cengio cut uno belle occasion de signaler son courage en une furieuse mélée qui se passat entre notre armée et celle des ennemis durent einq heures. Les nôtres voulant secourir la place commencèrent à attaquer un petit fortin et le gagnèrent, de là il se reportèrent en attaquer un autre qui était le meilleur et qui leur pouvait douner commodité de secourir la place et de faire courir grand risque à l'armée des enuemis. Notre infanterie y allat la tête baissée et avait délà fait des merveilles quand un gros de la cavalerie des ennemis venant donuer sur la gauebe de notre infanterie chargeat avec tant de résolution la cavalerie de S. M. que soutenait la dite infanterie que lui faisant làcher le pied elle se renversa sur notre infanterie qui avait déjà bien avancé la conquête du fort. Cet accident changea de face au combat et au lieu qu'on tenait quasi pour essuré de seconrir la place et de mettre en ronte les enuemis, ou se vit en quelque appréhension si monsieur le cardinal ne fut survenn pour soutenir le combat avec denv bataillons de notre infanterie. Nons vons disons la vérité de ce succès que le dit sieur cardinal de la Valette même a advoué librement, toutesfois vous n'en devrez pas parler comme cela, pnisque il ue servirait à rien et pourrait mécontenter le dit sieur cardinal. Or notre armée pour se porter ici à notre secours a quitté celui du château de Cengio qui no saurait plus guère résister et de la sorte laisse toutes les Langues à la discretion des ennemis qui pourraient conrir et faire contribuer une grande étenduc de pays savoir jusque à Fossan, Savilian, Cherasque et Alba qui serout les seules places qui briderout leurs courses et nons vous laissons penser de combieu nos revenus eu resteront diminués, puisque ces quartiers là sont les meilleurs endroits du Piémont. D'ailleurs le prince Thomas s'étant emparé de Chivas, est maître de tout le Canaveis, et nous étant maintenant en uécessité de joiudre tout ce qu'il y a des forces pour la sureté de cette ville, nous laissons par conséquent déconvertes les autres places et exposées à un évident danger, et si nous ne recevrons pas promptement quelques troupes de France pour rompre le cours des progrès

des ennemis, nous pourrons dire qu'en moins de trois ou quatre jours nous ayons presque perdu tout lo Piémont et sacrifié l'État pour le service de la France, sans qu'il nous reste le moven de le pouvoir plus faire à l'advenir. Nous vous laissons juger par ce discours, des affaires do par deca et des diligences qu'il faut que la France fasse pour éviter notre entreprise. Il faut aussi considérer que nous voilà presque privée de tous nos revenus, et qu'à moins de désespèrer tout à fait ces peuples ruinés par les guerres, nous ne saurions plus rien tirer d'eux, en quoi il fant que nous nous ménagions encore adjoinctement en cette conjoncture pour éviter des sédictions et des autres inconveniens qui scraient sans reméde en l'état où nous sommes. Or si S. M. sc resolvait à nous assister puissamment de troupes, et pe se disnosait nussi à nous accroître ses libéralités. nous confessons librement de n'avoir plus nueune ressource, et d'avoir soutenu le poids de la guerre tandis que nous avons pu, mais qu'il ne nous reste plus que la volonté. Cetto matièro est si claire qu'ello n'a pas bésoin de plus grande explication, et si pressante que vous saurez aussi complever votre diligence, sans que nous vons y pressions par uno plus longue lettro, et sur ce nous prions Dicu de vous avoir en sa sainte garde.

De Turin ce 30 mars 1639.

Autografo unito alla lettera. Il faut presser ces deux points de Weimar et du comte d'Harcourt, car il est débarqué à Menton auprès do Nice trois milles napolitains qui nous font appréhender beaucoup des choses de ce coté là, et certes vous pouvez juger de l'état où nous nous trouvons depourvue de toute assistance sans consolation se peut dire, puisque cello qui mérite qui est mon cher fils et mes filles, si j'ai voulu conserver leur personne il a fallu m'en priver pour les envoyer en un lieu où jo n'ai point peur de coujure et où les esprits ne sont point parlagés. La fidélito de la Savoio et leur affection m'assurent des grands perils, mais si j'ai voulu conserver cette place il n'a point fallu marchander là dessus et bazarder l'un pour l'autre. Je me suis montrée bonne mère et n'ai point fait de tort en montrant mon courage du lieu dont je tiens ma naissance. l'espère que c'est bien maintenant qu'il faut quo le Roi mette le tout pour le tout comme il m'a promis, puisque moi je l'ai mis pour son servico si j'ayais voulu m'accorder, et ne manquerai jamais à mes paroles, que l'on so fio done maintenant après en avoir yn les effets. Cependant jo ne peux plus supporter de cette facon, il faut que S. M. permette quelque accomodement, car des forces on en a tonjours promis, mais elles ne sont jamais venues assez pour faire ectle guerre offensive qui est cela qui m'a fait perdre les États. Enfin ils ne pouvent plus prétendre d'avantage de moi, mais moi d'eux , puisqu' il faut qu' ils m'aident et me fassent avoir mos places par la force ou par une suspension particulière ou généralo. Il n'y a plus do milieu, parlez bardinient avec monsieur lo cardinal et au Roj mon frère, car je ne puis ni demeurer comme celà pour ma réputation, ni ie ne veux pas finir de nie perdre.

DOCUMENTS 12

#### LXXII.

# Lettera della stessa a Don Felice di Savoia. (Di Torino 24 aprile 1639). Archivi del repno, lettere di Cristina.

Mon frère. Le Piquet, valet do pied de S. A. R., qui va le servir, vous dira l'état de la bonne saaté où je me trouve; je suis fachée qu'il ne soit capablo de vous diro antre, mais co jonr sera assez de consolation do savoir que je suis en bonne santé, Dien merci, non obstant tant de tribulations et les visites des cannonades et des bombes qui favorisent assez le château, car on les tire toutes sur ce lieu, mais par grâce de Dieu, elles n'ont fait mal à personne, et j'espère qu' elles n'en feront point, et que Dieu favorisera à la fin la justice de notre cause. Nous sommes tous pleins de coursge, et dans la volonté de servir bien S. A. R. monsieur mon cher fils. Dieu nous en fasse la grâce; je vous recommande d'avoir bien soin d'eux. Vous aurez eu plus particulièrement de mes nouvelles par d'autres qui n'ont point portés de mes lettres pour la presse que j'avais et los occupations, mais ce sont des personnes quo vous connaissez et qui ont assez de crédit pour être ernes par bouche. Vons ferez prier Dieu pour moi, pour suppléér à ce que jo n'ai point le loisir de faire, pour donner ordro anx affaires présentes. Je n'ai point en auenne de vos lettres, que celle quo m'a apporté ec porteur qui m'a été de grando consolation do savoir l'état do la bonne santé de mes chers enfans. Continuez à m'en donner des bonnes senioment de leur personne, car, quand bien il serait prisc, jo no crois pas que monsieur le marquis de Leganes ne soit assez civil, n'y ayant autre, qui no mo le fasse bien savoir, paisqu'il est si courtois envers les dames il ne le sera pas moins envers moi. Vous les enverrez le plus sûrement que vons pourrez, mais en cas de mauvais reneontre, vous ne me metterez rien qui ne se puisso voir, afin que l'aie cette consolation de savoir des nouvelles de mes chers enfans que l'aimo mienx quo moi même. Je leurs avais envoyé mon portrait, mais lo prince Thomas l'a pris et a retenu les lettres que je vous écrivais : c'est lo même de poste de Rivoles qui les fit prendre. La Loge est avec eux, ce n'est pas celni qui n'écrit ces lettres. Enfin n'étant cette lettra en assuré, je ne pnis vous dire autro sinon que l'ai assez de courage ponr exposer ma vie ponr le service de mon fils, et que j'espèro que si Dien nons favorise, tonerait peu quo tout sera glorienx pour nons. Jo le prie qu'il nous en fasse la grace, et assurez vous que je suis et serais toujours,

> Votre bonne soeur Conestienne.

Faites mes recommandations à la marquise Ville, madame de Brandis et marquis Palavesin, et que je repose bien sur eux do leurs soins à servir mes enfans.

De Turin ce 24 avril 1639 à 22 beurcs.

Sтоль решь Rессига — Восумента

## LXXIII.

Altra di M. R. al marchese Guido Villa.
(Torine 20 aprile 1439).

Archivi S. Marzano.

MOLTO ILL, SIGNORE.

Illo com mio guato particulare veniuto quanto V. S. mi ha sevitue con ia cua ultima ridunco alto studo tianulti în cles si rituva S. A. R., mio figito amalistimo: Ella la regione di confinamani apesso si fatte nauve perchè realmente altre consolitatio più non mi retation in questo mondo. Albin danque cura di seriverni aposo sicenne son sicura ella Piu della persona dimi ofigito non averdo in intatto per la sieurza di la presi città o per la consolitione delmini sudditi voluto sparmiare la mia propria persona mettendo in cuidente periodo. Iddio per sua anata grazia ha esuadito in questo particolare le mie sante intenioni, spere anco dalla sua divana botta de hora fara illustrattuo per il restatue, almeno nil consoli rin me stensa nel aspere che io non abba laveida indicati opera alema con annichevola efeccondennoto, ma con satili i primi di interconprete la negoziazione, Dio ci metta la rea sante mano et conservi intanto V. Sp. Terion, il 50 d'arpoile 1803.

Alli comodi di V. S. molto Illus.

La Duchessa di Savoia

## LXXIV.

Altra di M. R. a D. Felice
(Torino 1º maggio 1689).

Archici del regno, loro citato.

Mon frier. L'ouveye la Donna Marguerici de Savois (1) suprès de ma filte : vous nurze soin qu'elle sui traifée comme était Donna Mathide suprès des Infantes. Elle eut désiré que j'eusse fait quelque déclaration pour Don Gabriel (2) et . . . . mais c'est assez . . . Il me semble qu'ébant estimée par dessus les autres, et ne nouvant pas feur donne les suite d'une title déclaration, que l'ou en fasse toute l'estime qu'il se pourra, et tenir Effaire en freque, que l'on consaisse que l'on fiet différence d'élle aux autres. S. Colombe m'a dit beuucoup de choses que j'ai été bien aise de savoir ; je fersia le lattre sotamble pour ce qui traite la réposse de S. A. p.

(4) Figlia naturale di Carlo Emanuele I e di Margherita di Rossiglione marchesa di Riva, che aposò poi nel 1615 Francesco Filippo d'Este marchese di Lauco. (2) Fratèle di D. Margherita, nato nel 1639 e morto il 2 giugno del 1695.

131

j'ai vos livros que vons aviez envoyés pour le prince Thomas et prince cardinal, mais les occupations que j'ai en ne m'ont pas donné le loisir de les voir, et si vous saviez combien j'ai des différentes affaires sur les bras, je dis de tonte sorte, et de cabinet et d'autres, et rien vaille avoir compassion d'un esprit tourmenté comme le mien, cependant je fais bien courage, mais je n'ai que si peu de personnes qui agissent, sur moi que l'on ne fait pas ce qui fait besoin, et nulle chose passe sans dispute. C'est ce qui me fait désirer extremement le marquis d'Agliè auprès de moi et S. Thomas et les altends avee impatienee. Ceux qui ont servi bien sans aueune dissimulation sont les marquis Villa, Pianezza, Boba, Lullin, Doliani, comte Arduin, Verrue, Monti, je dis des principaux, et des autres il y en a une quantité, tous les français qui nous servent, et j'avouerais bien géneralement des ministres, Bens (t) par dessus tous, les deux Cauda (2), président Ferraris (3), le Mouroux (4) et le chancelier (5). Ceux là étaient dehors et nour cela je n'en parle noint, mais nour me suivre. Tous les autres ont la bonne volonté des autres domestiques comme Tarin, le Chanbe, le Fontanella, le controleur Bianco, l'Amico, le Baronis (6), le général des finances sont les seuls qui m'ont prété de l'argent, mais leur esprit était bien souspendu, et si je devais partir de Turin, les derniers me quittaient, J'ai trouvé beauconp plus de courtoisie aux étrangers qui me voisinent. qu'aux piemontais car il ne m'ont voulu prêter un seul sou, et Senantes m'avait offert des milliards des pistoles, lesquels il n'avait pas, mais il les trouverait de leurs amis français. Le Teniet ne m'a vouln prêter un sou que je ne lui aie fait des promesses en mon nom propre, et privé n'y a non pas seulement prêté dix mille livres qui me pria de lui payer 500 milles, que lui dois pour service de S. A. R. Je n'ai pas même qui m'aye prété sur un peu de pierreries que j'avais iei. Enfin toutes les disgrâces étaient mieux, mais pourvu que je serve mon cher fils j'aurais donné mon sang, tout mon bien que j'avais, l'argent que m'avait prêté le marquis de Bernez du vivant de feu S. A. R. monseignenr et encore un peu que l'avais mis ensemble, car l'ai tout donné nour le service de mon fils. Saint Colombe est le porteur de celle ei je lui vais representant mieux le tout. Je veux vous priez Dieu . . . . si j'aurais sa lettre à mon retour pour S. Brenex avec justification de ces discours impertinents qu'il tient . . . s'il a continué en faire il faut l'arrêter car en ces occasions il ne faut point de séditieux, et le marquis de Bagnase pour quelque discours tenu le jour du combat nous l'avons envoyé demeurer à Génes jusqu'à ce qu'il se soit justifié. En ees occasions il faut agir ouvertement, mon trop de bonté

<sup>(1)</sup> Presidente Amedeo Benso, devoto alla causa di M. R. cui segni in Savoia, dova mori il 1.º maggio 1640.

<sup>(2)</sup> Cioè Lelio Cauda d'Asti, presidente di Finanze morto a Susa nel 1629 e Giovanni Pranceseo Cauda conte di Casciette primo presidente della Camera. (3) Gio. Giacouo Ferraris conte di Genela primo presidente della Camera dei Conti-

<sup>(6)</sup> Carlo Filippo Mororzo conte di Roburent e d-lla Rocca de Baldi primo presidente del Senato di Pirmonte, ed infine gran cancelliere.

<sup>(5)</sup> Intende Gian Gincomo Pistina conte della Costa gran cancelliere.

<sup>(6)</sup> Totti auditori della Camera.

m'a fait mal. Ce n'est pas que je veuille devenir méchante, mais je laisseral courir plus facilement la justice que la grace d'orenavant. Pour les femmes il iui va trop de peine à les contenter toutes, il faut faire ce qui est raisonable et les laisser erier. Je suis très satisfaite des bonnes intentions des penpies et de la nobjesse, car ma seule consolation en tant d'adversités est que mon fils soit avec de bons sujets. Pour jes officiers la plus part s'en vont sans mon congé, et le p'en suis pas bien aisée car il y en a une quantité qui sont parents de ceux des princes, et je n'aime pas ces gens là aunrès de mon fils, ni de ma fille. Le président Montolivet s'en est alié, il vous porte une lettre pour faire arrêter un certain homme de delà mais ini ne sait pas ce qui perto. Je ini ai dit de vons parler toyebant la maison de S. A. R. et ses seconts, de la reduire an plus petit nombre et prendre et faire une élection des plus fidéles, et qui ent le moins tenir on qui solent leurs parents et ficentier le reste, qui retourne ici car pour ies étrangers il m'en fait point de bisoin. Ves gens pourront servir à semblabes occasion. Celles ik sont plus apparentes et pour ecla cette sorte de gens il en faut ténir. S. Thomas m'a dit beaucoup des discours de Grenoble, et d'ilemeri maintenant je erois que cela n'est pas à apprehender, toutesfois je me remets pour cela à votre bonne conduite et à votre prudence. Nes affaires ne vont pas bien : Dieu me fasse la grâce de me faire avoir autant de ferce comme j'ai de courage, nous tenons notre dessein, Je me perte bien nar grâce de Dien : l'ai vu votre iettre en vous vous réjoulssez de notre liberté, du colé il est bien, ma si je peu demourer encore quinze jours avant que de suivre leur résolution il va être mieux pour l'état, car il ne nous pourra pas faire tant de mal, et nous pourront conserver Turin et pas perdre Villeneuve, Nous continuons les traités par la voie de Messerati avec partécipation de l'ambassadent, car le nonce est si partial des espagnels qu'au lien de venir à conclusion il détruit tontes les affaires pour les vouloir avantager. Pour eux je ne crois pas pourtent que de tous ces traités ils en réussissent grande chose, car jeurs prêtentions sont tron deraissonnables et tron contraires au service de S. A. R. men fils pour que je vouille concerter queique je sonhaite grandement un accomodement, pour me tirer de l'embarras eu je me trouve, et vivre avee plus de quiéte, et la denner aussi anx peuples, j' y travaillerai tant que je pourrai, et pour moi je ne retarderai jamais un accemedement. Je crois qu'après co petit discours je pais bien remettre le reste au porteur, Je vis assurée que je ne vous puis expliquer la confiance que j'ai en vous et combien je vous nime. Le temps et jes effects que jo vous en veux donner vous le feront mieux conmitre et que je suis bien véritablement. De Turin le premier de mai 1639.

> Votre bonné sœur Conestance,

l'ai appris avec joie extrême la santé de mon cher fils. Je prie Dieu qu'il le comblo plus de beubeur que n'en jouit sa mère, et ses sœures aussi.

ADCEMENTS 133

## LXXV.

Biglietto in cifra dell'infante Maria di Savola al principe cardinale Maurizio. (Di Torino li 22 maggio 1629).

Bibliotecq di S. M., carte Messerati, N. 23.

Hanerà V. A. intesi i rispetti che mi hanno costretta all'osservanza di eosì lungo silentio, e voglio sperare ch'ella con la singolarissima sua prudenza si sarà compiaciuta di renderseno soddisfatta come d'effetto cagionato da para accessità, non ho però mancato di sernirla spiritualmente e temporalmente in ogni opportuna occasione massime con le continuo orationi et con l'accenner al principo Tommaso uicino tutto quello che mi è parso a proposito et si è potuto penetrare dalla volontà e disegni di M. R. e francesi affinchè si possa procedere nel progresso con maggior sicurezza, I francesi hanno fatto correr voco di volcr uscir in campagna più di diccimila fanti e due mila cavalli hauendo già fatto apparecebio di barche assai per far ponti, carri, munitioni, fatto condurre in piazza castello quattordiei bellissimi cannoni, fatto venir la cavalleria per dar mostra et in un ponte quella che di passeggio doveva soccorrer Casale, Trino e ripigliar tatto se risoluta a fermarsi e gouernar Torino o Carmognola dobitando forse che essendo una volta o Moncalieri le sia permesso il regresso come in effetto si dovrebbe fare. Si dice per certo che il Re di Francia habbi scritto a M. R. che in ogni modo vuol la pace con V. A. et principe Tommaso et in generale piaccia a S. D. M. che così sia per beneficio e quiete di tutto il cristianesimo. Quando però si debba concludere qualche accordo V. A. et il principo Tommaso usino della solita somma loro prudenza per assieurarsi in modo else l'arte non possa inventare nuovo cause di recedere. Da quello si può comprendere M. R. ha già poca volontà di partire da Torino perebè comincia toccar con mano che i francesi la uogliono mandar in Savoia per restar loro padroni assolutamente dello piazzo che restano. Oltre che neaneo in Savoia si potrebbe assicurare e perciò in caso di necessità andrebbe più volontieri a Nizza, Li giorni passati venne un certo Arpino elto mandò dirmi per Cristina ehe V. A. desiderava qualche nuova, come non lo conosco nè so se mi debba fidare, così facilmente risposi che esso gli accennasse quanto sapevo, pojehè in questa conginutura è necessario trattar con molta riserva con tutti per non incontrar disgusti e pericoli. I francesi con la città e cittadella spranno tremila soldati : presento che si tratti d'accordo ma che M. R. non voglia che V. A. nè il principe Tommaso entrino in Torino et che resti il stato diviso: non so come V. A. nò il principe Tommaso sii per approuarlo per molti rispetti di gran consideratione che rimette alla loro prudentissima ponderazione. Vorrei tenere in concetto il Monetti di buono e fedele servitore di V. A., ma le continue o segrete negotiationi che ha col marchese d'Agitè et conto Filippo mi danno sospetto. L'infanto Catterim ed lo labbismo restito pera grande delle sus indispositione, non si pigli tanto a corre gli accisioni del mondo ma si constit en S. D. N. quale opportunamente le concederà più cumulate le sus gratie con la quiete a lni et alli stati. Qua si fi correr voce che tra voi et il principe Tommano sia chi semini qualche zizzanio, in però eredo che sia artificio appendo benisione lo A. N. V., quanto sia necessarie l'uniono per i pregressi che si bramano, e qui per fine ambedue le beciamo affetto samente.

Torino li 22 maggio 1639.

L' INFANTE MARIA.

## LXXVI.

Lettera del conte Filippo Sanmartino d'Agliè al marchese di S. Maurizio. (Torino, 28 marcie 1639).

Archivi del regno, Francia, lettere ministri, mazzo 41.

ILL, RT ECC. SIG. MIO OSS.

Ecco alla fine dove vanno a terminare le nostre infelicità da elle venne nello Stato il ser, principe Tommaso che fu alli ventisette di marzo che sopraprese Chivasso; egli con ogni libertà animato dalla nostra debolezza ha proseguito felicemente le sue vittorie e con tuttochè il spagnuoli non siino mai stati più forti di diccimlla fanti e di quattro mila cavalli et ora di seimila de'primi e tre mila dei secondi da quel tempo in qua non è mai stato possibile mettere insieme tanta gente che bastasse, non dico a resisterali ma ad animare la fincebezza dei sudditi quali ner timore di perdere i beni e la vita non hanno potuto sostenere Il eoraggio e la fede come haveyano nell'animo. In due mesi dunque si sono perdute dieci piazze, nè oecorre dire else sia stata una risoluzione d'abitanti come vogliono questi signori francesi, poiebe la maggior parte sono cadute o per stratagemma del nemico o per violenza dell'armi nemiche alla quale non banno potuto resistere i postri per non haper forze sufficienti ed abbattuti anche di speranza mentre hanno veduto eosì poco calore nel passaggio delle truppe et in quei soccorsi che dovevano essere proporzionati alle nostre miserie: nel tempo cho l'inimico era sotto Moncalvo si dubitava talmente di Casale che questi signori francesi vollero in tutte le maniere levare da Trino 1500 fanti dei loro ebe eola s'erano mandati. Do qui è seguito che inanimatosi l'inimico di questo indebilimento di presidio si sii portato all'espugnazione di quella piazza la quale dopo quindici giorni d'assedio con iterati assalti generali è stata espugnata et presa d'assalto mettendo il tutto a fuoco e alla rapina, eosa la quale ha depressi totalmente uli animi, alterati di maraviglia che si felicemente sii riuscito all'inimico una tal impresa e nella disperazione havendo visto a cadere la miglior piazza di Piemonte al eospetto, si può dire, della nostra armata, la quale non ha saputo mei trovar il modo d'uscire e rimedio qual era si-

curissimo essendo cosa certa che l'inimico disperava di poler prendere la detta piazza, epperò non ha voluto mai far circonvallazione alcuna, anzi avendo inteso che si stava per parlire aveva di già levati otto pezzi d'artiglieria e fatti condurre a Vercelli. Iddio in pena dei nostri peccati vuole che ogni volta che si dovrebbe attendere a far la guerra per vincere e superare l'inimieo ue vengano dalla Francia fatte proposizioni così strane che impiegando il miglior tempo più proprio alla guerra che al negozio ne cavi l'inimico il suo profitto con danno irreparabile di questi Stati e della ripotazione della Francia. E perso Trino pensi V. E. come può star Casale : Santhià non ha più pane che per otto gierni e non vi è speranza di soccorrerio e lutto questo perchè sono venuti deboli i soccorsi de'quali tanti ne arrivano quanti se ne ritornano indietro. Non si è mai voluto permettere la sospensione particolare in Italia ne l'aggiustamento con i cognati e poi per ultima miseria con quel numero di gente che si ha non si è voluto mni combaltere l'inimico ma hensì M. R. mentre gli hanno chiamate le piazze in luogo di soccorrerle. Ora siamo in punto di rimettergli qualche piazza: veda V. E. dove ei abbia condotti la necessilà mentre in luogo di trovare aiuto e pietà si trova oppressione ed ingiuria inaudita nelle carte dei tempi passati, lo per me giuro che ho l'animo così afflitto che non ho testa nè animo d'applicarmi a cosa alcuna polchè vedendo il nostro caso così disperato e deplorabile non so cosa più possa valere fatica, penna, consiglio, mentre una fatalità ci conduce al precipizio. V. E. condoni alla qualità de tempi la mia fiacchezza nel scrivere mentre con ogni affetto le bacio le mani.

Da Torino, 28 maggio 1639.

Dev. Umil. Serv. D. Filippo S. M. d'Aglie.

# LXXVII.

Lettera autografa di Cristina al figliuolo.
(Di Terino 17 giugno 1639).

Archiei S. Marzano.

Mon cher fils. Je précends que celle lettre vous soil rendue le jour de voire naissance afin que sur ce papier vous vayez dépoints les somisités que mon éspril élère au ciel pour voire prospérilé, et je vous prometie de que reront continuents, et je prie Dire qu'il n'accompagne pas seulements, et je prie Dire qu'il n'accompagne pas seulements voire vic de longue suite d'unnées et de prospérilé, mais encere des dans de sa bénéfilies nour votre dans, dis qu'el los sit aussible que ce corpora où Dieu Pl logé pour sa gioire. Ce sont des soniaist de mère passionnée que Dieu m'assistem puisque je n'il autre hut que votre service, auquellure que Dieu m'assistem puisque je n'il autre hut que votre service, auquel que le vous promets de percire platich livi que d'un montére qui pejeu de montére une jeux de lous et pour nues actions que je suis, mon cher fils.

Votre hien honne et tre

Votre bien bonne et très affectionnée mère Gabestienne,

# LXXVIII.

Lettera della stessa al marchese Villa.

(Di Torino 14 luglio 1679). Archivi S. Marzano.

MOLTO ILLUSTRE SIGNORE.

Mell'assuguatione del catello di Bene hanno il valere è la predanza di V. E. corrisposto pienamente alla mia aspettazione e lasciano obbligata la mia volosità verso la persona di lei a cui rosta ora d'impiaggarii presso il signor durc di Longavilla asciedele prina d'ogni altra con si disposaga all'attacco d'inces, tanto più facile in questa congiuntare quante è più all'attacco d'inces, tanto più facile in questa congiuntare quante è più importante e necessario per aprirsi ia strada di Nizza et all'acquista del rimannete del Premote sottitutio dila nostra sustorii.

L'armat è potente, l'assempio di Beno fresco e poò lindurra i pid sodinati a daporro i spiriti di ribidicino per ridursi all'obbedienza et quistrià del supremo o legitimo signore, perdechè sarcibbe stato sommamente necessare il essigno ordinato tanto presimento a V. S. e di amerchese di l'anesza dele io non posso comprondere como non si sa essguito ab in questo duvura pertirente alcuna consideratione in ilcurreire altra conssignito ne une somma di la companio del productione del principarie altra consignito in escenzione. Il cambine che desidererebbe il profetto di Ceru si può fare di clonac cas donno a con per resittazione del principa sissore non praticata e che non si dere introdurre per molti rispetti che V. S. sa benissiono, montre pergo il Signore che in conservi.

Da Torino li 14 di luglio 1639.

# LXXIX.

Lettera di M. R. ai generati della sua armata. (Di Toriso 19 luglio 1619). Archiel del regno, buogo citoto.

Vous verez par la telte qui éreit Don Cario Operie an comie Philippe (1), et celle que hi dérit le comis, equi ove di fine pour couronne ses actions. J'upprouve de lui faire la grise qu'il désire à lui, ses adérents, et de lui conserver son régiment pour mettre silieures ou en pages, de mettre un gouvernour sujet de S. A. Il. mon fits, et la gursiage de ses troupes pours qu'il mos alomo ce que demenere dans la piace à distretion. Ceré ménn je l'écris à moniseur le cardinat de la Valette et à monsieur la deue de Lonqueville, mais canune cets à D. Cario Opertu à qui l'ou viest adressé, jo lui si fait la réponse silie qu'il traite cette s'ifière. Cependant je ligue à propos quoi Tramée de monsieur le sigue à propos quoi Tramée de monsieur de Longueville

(1) D'Agiit.

s'avance: ceci e'est la presente, car le même Corvo vous faira sans daule les mêmes propositions comme il vous verra approcher, et les accepterez en la facou susdite, et pareeque peut être il craindra de remettre les autres à notre discrétion qu'il peut châtier selon leurs forfaits, yous pourrez assurer que l'on ne les châtjera pas en la vie, mais pourtaut ne le promettra pas, mais qu'ils se remettent à ma bouté. Si le Balbian y était, certes celui là je ne sais ce que en ferais : c'est pour quoi sur celui il faut y aller plus reieng; pour gouverneur vous y metterez aussi tôt le comte Maurice Scaglia, et des troupes de S. A. R. nous y enverrous tout son régiment, et procurerez d'être à Cavour, si le prince cardinal est dedans il sera bieu difficilo qu'il s'eu retire : si les deux armées s'avançaient, comme il faudrait qui fissent car ils preuderont tous les postes vars Ast, vers Suse et Ceve. Ce sont les trois ehemins qu'il peut faire; je ue suis plus d'avis de penser au bien de qui me veut du mal, et je erois que la sureté de sa personne serait celle de l'état, vous en parlerez à ces messieurs en cette conformité. Je crois que cela facilitera l'affaire de Ceva, car voyant Còni que se rendera, je ne erois pas que l'autre ne fasse le même. Il faut vous avertir qu'il est venu trois mille hommes de ces cotés là de Final. Je ne sais pas si il y a encore des barques, mais les galères y sout arrivées: cela vous le pourrez savoir mieux de là. Le marquis de Leganes est arrivé en Ast aveo huit mille hommes de pied et deux on trois mille ehevaux: il est bien que vous sachiez tout ceci, mais ces messieurs vont si circonspects à toutes leurs actions que je me remets à ce que vous jugerez do ce que leur faut dire. Dieu veuille bénir ce commencement, pour moi se crois que le Corvo la remettra si le prince cardinal en part, et s'il demeure, seront deux coups assurés tout ensemble mais un peu plus longs. Je erois même qu'il serait à se traiter pour vous remettre la personne du dit priuce, eu ce cas là ce particulier seul faites le traiter des français, mais pour le reste en conformité de ce que j'écris ci-dessus de mettre le gouverneur et la garnison, cela est un grand point pour tous et très important, car ces messieurs, à ee que je doute, out quelque peusée là dessus, mais, s'il plait à Dieu, l'affaire sera pour nous. Il faut donc faire avaneer aussitôt le duc de Longueville, et al monsieur la cardinal voudra faire le mort je le juge à propos, mais que le premier s'achemine. Done. . . . prenez à vous autres la conduite de cette affaire, et à cousellier et à prier ces messieurs les généraux de les présenter en cette conformité, et j'espère que le due de Longueville sera pour les postes, des passages vous verrez de les bien informer, et leurs donner de bounes guides. Du reste il n'est point de besoiu de vous auimer où il va du service si important de S. A. R. mon fils, car vous avez bien incontré votre courage et votre valeur. Ceci est un coup de partie, Dieu le conduise, el soit votre guide en cette action. Pour moi vous nouvez bien juger avec satisfaction je suis de vos personnes et qu'il ne se prendera jamais d'occasion où comme elles se sont taut signalés par leurs actions que je ue les signale par dessus, vous en estime, et que je no yous montre la différence que je fais de vos personnes à celle des autres 88 STORIA DELLA REGGENZA

en vous faisant connaître tant quelque jour auprès de mon fils que maintenant à tout le monde le gré que je sens de vos services et combieu je suis.

De Turin ce 19 julliet 1639.

Votre bien affectionnée amie Christierne.

#### XXXX.

Lettera del principe Tommaso a D. Felice di Savoia.

(Di Torino 6 agosto 1629).

Archiei dei Remo, lettere principi.

MOLTO ILL. SIGNOR FRATELLO.

Alli 27 di luglio pigliassimo questa città per assalto et per gratia di Dio con tanta felicità cho si obbligò M. R. a ritirarsi in fretta nella cittadella. Il rispetto che si deve alla sua persona ci mosse ad offerirle che ogni volta si compiacesse levarsi da quei pericoli che gli sarebbero date le scorte necessarie per uscirne con sicurezza. Vi sta tuttavia, se bene si tenga per certo che in breve se ne deve passar i monti come facilmente ne baurà seritto a V. S. Non v' ha dubbio che acquistando noi la cittadella i francesi non solo procureranno di impadronirsi di Monmigliano, ma eziandio di S. A. R. senza condonar a qualunque artificio. Si raccordi V. S. quante volte gli he scritte d'invigilar all'une et all'altre accidente, rappresentandole i danni che ne potevano seguire, Sa V. S. l'obbligo che tiene alla conservatione della casa et come si deve portare in questi frangenti; nondimeno, per non ommeltere cosa alcuna di quelle che convengono ad un legittimo contutore per servitio et beneficio di S. A. R., m'è parso doverle rappresentare che ora si tratta assolutamente di assicurare il stato et la persona dell'A. S. R. contro li mali disegni delle forze de' nemici, et che perciò il destreggiare quando è tempo di operare non è massima di persona considerata. Veda dunque di prevenire quei mali evenimenti che portano la rovina totale di questa real casa, altrimenti il signor principe cardinale ed io haveremo causa pur troppo giustificata di dolerci, con nostro disgusto, di V. S., a cui pertanto auguro da Dio buon consiglio et salute.

Di Torino li 6 agosto 1689.

Di V. S. molto illustre

Buon fratello Tonneso.

PS. Madama si è poi ritirata a Susa con pensiero di passare in Savoia.

BOCCHENTI 139

## LXXXL

# Lettera di Madama Reale al marchese Villa. (Di Sum 15 agosto 1629).

Archivi de' marchesi di S. Morzano.

MOLTO BLUSTRE SIGNORE.

Mi sono molto grati i sensi di V. S. contennti nella sua delli 13 corrente, e trovo che ella discorre ottimamente circa la necessità d'un buon accomodamento da me desiderato e per il quale sarò sempre disposta di contribuire tutto ciò che dipenderà da me. Fra molti discorsi che qui ci ha tenuto il signor di Miromonie, ci ha detto che il Vasques gli haveva significato che d'ordine del marchese di Leganes bayeva rimostrato al principe Tommaso che ci doveva maggior rispetto et usar cortesia alle nostre dame perchè eravamo principessa di gran nascita, e che quando por questo rispetto non l'avesse volnto fare, che si doveva ricordare che noi eravanio sorella della sua regina. Di più ci ha espresso che il medesimo Vasques, in nome del marchese di Leganes, aveva soggiunto altri termini affettuosi con molte offerto di cortesia, le quali meritano che si faccia qualche compimento per parte nostra al suddetto signor marchese per mezzo del signor Vasques, e però V. S., di consenso col signor cardinale della Valletta, lo concerterà col signor di Miromenie pregandolo, o di volerlo fare in nome nostro o, se gli gusterà più, che V. S. compisca; in qual caso ella dovrà far conoscere al signor Vasques che siccome i termini del signor marchese di Leganes ci hanno molto obbligata, cho così gli corrisponderemo in ogni occasione che si possa presentare di dimostrargli con effetti la nostra volontà e la stima che facciamo della sua qualità e merito, nel che rimettendomi alla prudenza di V.S. le prego dal Signore ogni felicità.

Da Susa li 15 di agosto 1639. Ai conni di V. S. Illustrissima.

La Duchessa di Savoia Cerestanne,

#### LXXXII.

Lettera del padre Monod a Madama Reale.
(Del Castello di Monsaeglisno 6 settembre 1629).

Archiei del regno, Sioria della R. Casa, mazzo 9.

MADAME ROYALE.

l'andis que tout le monde se réjonit en ce pays de l'honneur qu'il espère d'y voir bienété V. A. R. il n'y a que moi seut qui ale sujet de plaindre un mauvaite fortense qui me poursuivil jusqu'à ce point que son arrivie me deive confiner dans un chitacu où jamais on n'a fui détenir personne que les plus criminels. C'est ce que monsieur Capold (I) m'est venn dire ce matin de la part de S. E. par ordre de V. A. R. me

(1) Conte Centorie Cagnela governatore di Monmegliano,

voulant persuader qu'il n'y avait point de différence entre Miolans et Monmeillan et ce avec des termes qui sont bien éloignés des bontés dont V. A. R. a toujours usé en mon endroit, ce qui m'a obbligé à lui répondre que j'étais si assuré des grâces de V. A. R. et de mon innocence que quand elle serait informée de l'extrème tort qu'on me faisait en ceci. elle ne permetterait point que je fusse traité de la sorte, attendu mêmement qu'avant été mis ici par son commandement et par la dispense de monsieur le Nonce avec clause et réserve expresse que personne ne pnisso ontreprendre d'user d'aucune jurisdiction sur moi, i'ai cette confignes qu'elle agreers que je demeure dans les ordres qu'elle m'a fait donner. desquels je me na puis départir sans encourir les nensures. Outre que V. A. R. peut être bien certaine que jo po puis donner aucune sorte d'ombrage à la Franco vivant retiré comma je fais sans mo méler des choses du monde depuis que je suis ici. Mais oh Dieu! qu' ai-jo fait pour être traité avec tant de rigueur et d'infamie? Est-il possible que ca eœur royal qui s'est ouvert si longs temps à moi svee tant de confiance, et qui a trouvé tant de fidelité dans le misa, ne se laisse point toucher à la compassion d'un si fidel serviteur sans vouloir au moins le remettre entre les mains do ses juges compétens pour le châtier s'il a failli ? Als! que je snis bien maihenreux qu'nn lieu de recevoir par sa venue la consolation de pouvoir être délivré d'ici pour aller vivre avec mes frères dans le collége de Chamberi on traite de me jetter dans un lieu où on a coutume de ne mettre que les rébelles. Faudra-t-il donc que toute la Savoie et tant de provinces où j'ai l'honneur d'avoir fait connsitre mon nom en servant avec tant de zèlo V. A. R., me voient maintenant le seul qui ne puisse fléchir par mes continuels travaux les bontés de V. A. B.? sera-t-il dit que la meilleure princesse du monde n'ait des rigueurs que pour son confessent qui a consommé ses meilleurs années à son service avec tant de passion qu' il n' y a créature nu monde qui le puisse accuser véritablement de la moindro faute que ce solt? Je ne crois pas que le bon Jésus m'oublie, tant que de ne denner quelque sentiment à V. A. R. pour mon innocence et pour la perte de la liborté que je souffre sans autre occasion que l'extrême violence de mes ennemis qui pourraient bien considérer que mon éloignement n'a pas brancoup avancé ni donné du credit à leurs affaires ni à ceux de V. A. R. à la quelle je demande très humble pardon, si je n'aj pu obéir anx commandemens qu'on me fait de sa part. sans lui faire ces très humbles rémonstrances et la supplier de répondre aux importunités qu'on lui fera pour mon fait, qu'elle me fera donner des juges sur ce qu'on m'apposera, lesquels viennent pour me tirer d'ici ayec les autorités nécessaires. Je sais qu'ayec cette réponse elle se peut défaire de toutes ces importunités, et témoigner la royale compassion qu'elle a de l'innocence de celui qui est

Au château de Monméillan 6 septembre 1639.

De V. A. R.

Très humble, très obéissant et très fidel serviteur et sujet Panna Nomp, BOCUMENTS \$41

## LXXXIII.

Altra dello stesso a M. R. (Di Monnegliano 2 settembre 1639).

#### MADARE ROYALE.

Je suis dans une si grande cenfusion qu'on m'a fait savoir de la part de V. A. R. que je devais être conduit à Miolans, que je ne m'en puis donner aneun repos insque à co que j'aie impétré de sa bonté de n'être traité si honteusement sans en avoir donné auena suiet, et bien que bier son excellence me fit assurer qu'il enverrait promptement à V. A. R. la lettro que je lui écrivais sur cette occasion, j'ai cru neanmoins do me devoir prévaloir de cette eccasion pour renouveller les très hambles prières que je lui fais de ne permettre point qu'on fasse ce tort à l'innocence d'un qui a eu l'honneur d'être si long temps son confesseur, qu'elle trouvait bon d'appeller son confident que d'être mis au nombre des rébelles, des assassins et faux monnayeurs qu'on à coutume de faire garder en ce lieu là, où d'ailleurs il serait fort mal assuré contre les violences étrangères qui le menacent. Ah ! Madame, qu' ai-ie fait pour voir votre coeur si changé en mon endroit ? est-il possible qu'après des confiances si extrêmes et des assurances si grandes qu'elle m'a donné de sa protection, elle puisse souffrir de me voir en si misérable état qu'il faille qu'elle ne puisse aborder où je suis sans me faire ressentir les effects de ses rigueurs, tandis que tous les autres se réjoulront de sa venue. De quel oeil son cher Victor Amé verra-t-il du ciel caux qui me lieront pour me conduire par force (car de consentement je n'y en puis apporter aucun sans offenser ma conscience) duts les prisons des plus grands voleurs! Donnerait-il en conseil à V. A. R. lui qui était bien aise que le recusse ses plus importantes affaires, et qui à l'article de la mort voulait déposer ses dernières volontés dans mes orcilles! si ecux qui m'ont éloigné de sa présence avaient depuis fort avantagé ses affaires il y aurait quelque apparence qu'ils porsuivissent d'achever ma ruine, attribuant à ma présence le retardement de son bonheur mais si depuis mes disgrâces V. A. R. a vu tous ses états aller de mal en pis, poprquoi veulent ils que je fasso la pénitence d'un mal auquel tout le monde sait que je n'ai aucune part? Il faut que je prenne encore cette liberté de la ressonvenir que par deux fois les étrangers m'ont privé de l'honneur de son service, la première quand elle changea de confesseur et puis après la mort de fen son mari, et s'il lui plait de rappeler en sa mémoire les confusions dans la maison de Savoie qui suivirent ma première disgrâce et les troubles d'esprit et autres malheurs qui donnerent alors tant de peine à V. A. R., elle aura sujet de reconnaître en cette sceonde les effects de la Divine Providence qui attache bien souvent ses consolations au ministère des moindres personnes pour de considerations qui ne sont connues qu'à son oeil divin. Je ne parlerais point de la sorte si d'un côté je n'étais assuré d'avoir été ehoisi de la main d'un saint ; j'entends le bienheureux de Sales pour être mis à son service, et si elle même ne m'avait dit assez souvent qu'elle n'avait jamais reçu des consolations plus seusibles ni vecu avec plus de tranquillité d'esprit, que quand elle a eu une entière confiance en ce que Dieu daignait mettre en ma bouche pour le bien de son àme. Jo ue dis point eeci pour la couvier à me rappeller auprès de soi, mes pensées ne visent qu'à finir mes jonrs en repos, mais pour lui mettre en considération que Dieu ponrrait bien s'irriter davantage si elle permettait qu'on usa de plus graude violence en mon endroit. Je sais bien qu'on dira à V. A. R. que te dessein de m'envoyer à Miolans n'est que pour peu de temps, et qu'on couvre cela du prétexte de la bienséance popr ne douner de la jalousie à la France durant son passage, mais quel ombrage peut donner un homme qui vit retiré dans nue méchante chambre qui n'a jamais demandé de faire la révérence à S. A. R. en tant de temps qu'elle a été iei, quoique tout le monde soit étonné que je sois privé de cet honneur après avoir servi avee tant de réputation sa mère, son père et son aïeul plus de viugts ans. Tout le moude ne sait-il pas que son excellence we me voit point, ni n'a aucune communication avec moi, pourquoi, done eraindra-t-on que je voie V. A. R. eu si pen de temps qu'on dit qu'elle s'arrêtera iei? Ce n'est pas que ie n'en recoive une extrème mortification sachant que mes discours pe lui ont iamais été désavantageux, mais cette mortification ne peut égaler l'infamie que m'apporterait d'être traduit dans Miolans. C'est pourquoi je conjure V. A. R. par toutes les heurenses confiances qu'elle a eu en ma fidélité de pensor plustôt à un honorable élargissement de ma liberté que d'adjonter un surcroi si honteux aux déplaisirs qui me vont continnellement poursuivant. Le bor Jésus lui inspire ce que le me dois promettre de sa justice et bonté. Je lui fais très humble révérence.

A Monmeillan 7 septembre 1639.

De V. A. R.

Très humble, très obéissant et très fidel serviteur et sujet Pienne Monon.

# LXXXIV.

Lettera del principe Tommaso a D. Felice di Savoia.
(Da Torino 5 settembre 1625).

Archivi del regno, lettere del p. Tomusan.

MOLTO ILLESTRE SIGNOR FRATELLO.

Più volle ho serillo a V. S. e l'ho progata di havre eura particolara della persona di S.A. R., e da Monnegliano ho saputo che non solo non ha volulo vedere le mie lettere, ma le ha mandate chiuse a M. R. e fatti incarcerare molti delli pedoui che le portravano. Ilo isenzolo il silentio di V. S. et il suo procedere solto pretesto che questa forse fosse arte per

DOCUMENTS 143

non insospetitivi o per tener maggior empo di servire con frutto a chi l'edibligia la nacisi sua e la un face fe. Fo semper gamolo la sima che in feri della sua persona con presupposto di traria appresso di me e procarsate inguigati ca potassero renderla sempre più considerabile. Hora che V. S. non ignora come il signor principe cardinale mol fratible et de sismo dichiartal dell'impersiore e dia maggiartati di Piemonte et di Nizza legitimi intori di S. A. R. et amministratori dei soni stati and esclusione di M. R., no come deve pigliare la non misure e devo penare che dopo bavera il Re di Prancia violentata M. R. a rimettrici le pizza restatui non si nonce che per assicrare Momengiano e la persona di S. A. R. Si inemantina M. R. a cotical volla forse V. S. di non calciera statici i calcier vini, et al recorde dia, quantinange gamoli sinno to offerte dei francesi, sono rari i premii cla si ricersona a costo della forsi revusibile.

Rese il signor di Brandis , legato con vincolo di ricompense immaginarie, Monmegliano; con quella piazza perdette l'honore et lo mercedi. V. S. in eui non può cadere il minimo di quei pensieri, può segnalarsi in quest'occasione o dar testimonio perpetno d'incorrotta fede, et poichè prevedendo lei da niolto tempo sì funesto accidente, ha munito Monmegliano di tutto il necessario, è questo argomento sicuro che lo vuote conservare con la persona di S. A. R. dai tentativi de' suoi nemiei. Onde, siccome il huca principio devo incoronare il fine, così per la confidenza grande c'habbiamo nel puro zelo di lei, ci promettiamo ebe non vacillerà nella risolutione. Può essere che il Re di Francia obbligasse M. R. a mettere un governatore et a nutare gli officiali in Monmegliano per introdurvi altri soggetti a sua dispositione, ovvero, sotto pretesto di visitare i figliuoli, lasciarvi gente del medesimo concerto o ritirarne S. A. R. per tasciarlo preda di chi la stima maggioro che l'acquisto d'un regno tutto. V. S. in tal caso non notendo con vive ragioni divertire quei tali disegni, tenga il duca nella piazzo, non dia ingresso a nessuno, et vi si metta lei per il comando come appunto fece il signor de Jacob ne' suoi tempi che da quel luogo dava gli ordini at restante della Savoia. Et quando si venisse a questo estremo può V. S. esser sieura che noi senza dubbio la disenderemo e manterremo come si conviene. Sarà da tutti lodata questa generosa attione, sarà stimata la sua prudenza e da tutti pregiato il suo valore. V. S. dunque non manchi a sè stessa nè alla propria obbligatione nè all'amor singolare che le portiamo nè agli amici suoi che sono considerati nella persona di lei, et ci avvisi di quanto occorrerà per poteria secondare e somministrare i consigli et li ainti che le saranno necessarii. Dio intanto conservi V. S. et le conceda quelle consolationi che le desidero

maggiori.

Da Torino ti 5 di settembre 1639.

Di V. S. molto illustre.

Buon fratello

Tonnaso.

# LXXXVI (1).

Lettera del marchese di S. Maurizio a M. R. (De Chalon 11 settembre 1639).

Archivi del regno, Francia, lettere ministri.

# MADAME ROYALE.

Monsieur le marquis de S. Germain m'a dépêché un courrier de Lion avec les lettres de V. A. R. qui est arrivé ce matin sur ce lieu, et tout à temps pour me donner commodité de voir monsieur le cardinal avant son départ de cette ville, mais un pen en hâte, parcequ'il avait à voir le Roi ovant que partir pour prendre le devant du chemin de Lion par terre, et S. M. le faira demain par can. J'ai eu grand loisir pour parler au dit seigneur cardinal de tout ce que V. A. R. me commandait par ses lettres du 29 du passé et du premier de celui-ci depuis Saluees : l'ai maintenant traité des choses principales et qui regardent son service plus pressaot, et de quoi elle me chargeait plus particulièrement : le reste je le déhiterai aussitôt après l'arrivée de Lion, car auparavant je ne verrai pas monsieur le eardinal, mais pour rendro compte plus exact à V. A. R. de unes négociations depuis que l'ai abordé la cour, l'en fairai un récit plus succint que le pourrai, pour m'accomoder au peu de loisir que j'ai; après avoir reçu les commandements do V. A. R. par ses lettres du 15 du mois passé ensuite du conseil qu'elle avait reçu de monsieur le due de Longueville, de prévenir les demandes que l'on lui devait faire des places que lui restaient en Piémoot, je conclus avec monsieur Lamave un traité que le ferai avec lui ponr me dégager de Paris à la faveur d'uno terre que ma femme a en France qui m'a donné crédit vers le dit sieur Lamaye. Je me mis soudain en chemin, et sur l'assurance que m'avaient donné messieurs de Chavigni et de la Barde que le Roi sans s'arrêter affait droit à Lvon, je m'v acheminais aussi en tant de diligence que j'ai mis tout mon attirail sur les dents. En chemin j'ai apris que S. M. avait fait quelque seione à Langres et venoit à petites journées, je changais de chemin et pris la main gauche nour aborder la conr. Ce détour m'a fait perdra l'occasion d'y voir monsieur Mondin, lo quel en était parti deux jonrs auparavant, le Roi s'étant un pen trouvé mal à son arrivée en cette ville d'un peu de dissenterie, mais de peu d'heures et d'un seul axoles de fièvre, y a fait séjour insqu'à cette heure. Je vis monsieur le cardinal le quel me fit un peu de reproche d'avoir tardé à faire savoir les intentions de V. A. R. de se remettre à ses conseils et aux volontés du Roi pour toutes les places qui lui restaient en Piémont. Je fus bieu aise qu'il connut les bonnes intentions de V. A. R. et que la fante m'eu tomba dessus :

<sup>(1)</sup> Si emmette il documento LXXXV per casere la ripetizione del documento LXXXIV, e così alla pagina 545, in nota della parte prima, iavece di documento N.LXXXV, teggi vedi il documento N.LXXXIV.

DOCUMENTS

il y demours un peu d'opinion que l'eusse voulu lisisse faire est office à paquéquires auss meiler de la remission des places aux français, comme qui ce soi l'intérêt de V. A. R. fut il hors de contestation et il demours fort authité des ces bonnes volontés. Il pris la lettre que j'avais pour le foi et la sieme et me fit le discours de la déplehe de monieur Mondin; il apprevan les récolutions de V. A. R. du vayage de Nice è condince que clief su bien ausurée d'être retirée dans le châtean uon suirement pour vix avoir sus un affinet.

Lo demire point est la continuation de la guerre, le quel je traitais à son ordre dans les deraitires réponse que j'ui ca sujourd'hui, concernant la uégolision d'accomodement avec messiturs les princes ardinal et Thomas, mousieur le cardinal n'a assuré que tant avec eux, qu'avreel pespagnols le Roi ne d'siriai rien tant qu'un accomodement de V. A. R. avec eux, purvue qu'els y trouvs se súréels e que S. M. y coopierne de tout son pouvair, et de faire lui premier la restitution des places qu'il a entre les maiss; le moins de sirierd que l'on puisse prender quo les espagnols en fassent autant : her s' N. A. R. a quelques propositions là dessus soit avec es um, ou avec les autres, elles seront bian repues et l'on les faciliters, mais l'on ue désire pas que cela se sache afin que ses enomes se s'eve prévieule.

Pour le voyage de Nice si V. A. R. a des assurances qu'elle soit recue dans le château, le Roi l'approuve at lui donne le comte d'Alaix pour servir et accompagner V. A. R. avec les troupes qui seront nécessaires. V. A. R. sera très hien vue et caressée de S. M. honorée et servie de monsieur le cardinal, et tout ce qui sera avec elle, mais auparavant l'ou desire qu'elle exécute tout ce qui est allé propeser monsieur Mondin, afin one le Roi ne recoive pas un affront s'étant avancé jusqu'à Lion pour remédier aux affaires de Piemont que sur sa moustache le reste des places qu'elle a, se révolte encore, et afin de donner plus d'occasiou à messieurs ses heaux frères et aux espagnols de penser à leurs affaires. Quand je vis l'autre fois monsieur le cardinal, it eroyait que la rémission de Cayour avait été faite, mais une dépeche de monsieur le cardinal de la Vallette qu'il eut hier l'a fort altéré sur ce sujet ; je lui en ai voulu parler en la facon que V. A. R. m'a commandé, mais tout ce que i'ai gagné a été de faire voir qu'il n'y avait point d'aueune mauvaise volonté de V. A. R., mais continuation de désobéissance de ses sujets. C'est ce qui t'à fait plus attacher à l'effectuation de ce qu'est allé proposer monsieur Mondin. J'ai voulu sur ce sujet alléguer que V. A. R. pourrait avoir rencoutré monsieur Mondin de deca la montagne, et par conséquaut elle ne pourrait pas y porter sa personne comme il scrait peut être uécessaire pour la dite exécution, et comme mousieur le cardinal croit que je résiste à semblables choses, ils est altéré centre moi et pour conclusion m'a dit que V. A. R. pourrait en la façon que lui avait envoyé deca au Piémont après en passant en Savoie pour ce qui regardait ces provinces, et après avoir vu S. M. aller pourvoir, sans faire semblant de rien. aux affaires de Nice avec les assistances do S. M. l'on attend donc qu' auparavant que venir voir le Roi, V. A. R. lui fasse remedire Cavour, Arilliane et Susa, si même pour ce sujet die devait repasser les monts en cas qu'elle cut dessin dans la Savoie qu'elle pourvoit sux affières de Savoie, et ai V. A. R. on fair furie ja centais que le Roi usuisid vie en rétournes à brais sans la voir et certes je connais qu'il nont isi tous grande charge de se debrarses des affières de Primont ai veux que trop tard vouit de se debrarses et des faibres de Primont ai veux que trop tard vouit compte la V. A. R. de ca que la faibre de depuis Line. Le readell compte la V. A. R. de ca que la propendira de son aeroires et du reche de ser commonication.

Az reste elle ne doit entrer en aucune apprehension de son entreue svee le Roi et monsieur le cardinal, elle "y recera qu'honneur et c-resses, un peu de plaintes du Roi d'avoir pris méfance de S. M., l'on ne tai parlené d'auseme chose qui lui pinsie deplaire; évet se que j'apprehendais et que j'ai eu très partieulier soin de éstaireir: l'on ne dieire que de rétablir V. A. R., ou la mettre en quelque repo, soit par négociation ou autrement, et l'on ne faira point de difficulté pour ce utjet de se porter à toutes les ouvertures qui se fairont et à la restituion des places. V. A. R., a' lai plait éerira une lette, hquelle écrite, je dépéche en hite ce courrier lequet est ci en centuison pour le départ, et une je vais coucher à mon . . . . qui est à trois lleux d'iei pour partir demain mail. De fâts très hunde révêrance à V. A. R.

A Châlon ce 11 septembre 1639.

De V. A. R.

Très humble, très obéissant et très fidel sujet et serviteur Ceasb.

# LXXXVII.

Lettera del principe Tommaso al conte Boetto.

(Di Torino 20 settembre 1639).

Archivi del regno, lettere del principe Tommaso.

It Principe Tormaso di Savoia legittino contetore di S. A. R.

Moto magnifico nostro carissimo. Vi sersisi sotto li tredici del corrente come vedere dal duplicato che u aqui giunto, en iresta toso a duri che la qualità che io porto impressa nel sangue mi rende altrettanto servitore divottsimo di S. M. quanto mi onora di esserle umilissimo perante. Quaste conditioni mi legano con nodo violontario et indissolnibile ai suo real servitio, ma non possono consunitire disesere legato di lacei che mi pirriti, on anti prospono consunitire disesere legato di lacei che mi pirriti di qualita libertà che iddio concesse al mio mascimento. Ne davo credere che l'iminim cetta di S. M. abbili queste pretessimoi contro pi rincipi che le l'innim cetta di S. M. abbili queste pretessimoi contro pi rincipi che sono litti del suo maspae. Quando i fossi nato sno vassallo potrei meritare la libertà della generosti del suo annio per li servigi che ho resi in Fandero.

DOCUMENTS 147

et in Italia alla sua eorena. Tanto manca che ella inchini a ridurmi a soggettione di vassalaggio per istati che non si muovono dalla sua corona.

Devo dunque persuadermi che il conte duca (1) nella lettera che mi serive s'intenda di capitular meco come s'è fatte in Alessandria col signor principe eardinale, et io ci offriamo prontissimi in conformità delle nostre instruttioni e con sieurezza che la M. S. vorrà che dal sno eanto si adempisca la promessa eh'ella ed i suoi ministri ci banno tante volte replicato. cioè che non voleva S. M. un palmo di terreno in questi stati, e che ci sarebbo restituito ogni eosa senza pretensione aleuna di risarcimento di spese, poichè queste non meno si fanne per suo reale servitio che per conservazione di gnesti stati i quali servono per antemurale difesa e sollievo di quello di Milano, vedendosi per esperienza che questo rimane allegerito e sgravato dono ch'abbiamo con l'aiuto de' penoli postri divoti e partiali introdotto l'armi di S. M. nel Piemonte siceliè non eccede che il signor conte duca metti queste assistenze che s'impiegano per il real servitio a corte tanto sensibile e duro che debbano per iscambio toglierei la libertà che Iddio ei ha dato e ehe S. M. deve sostenere per punto di riparazione nei principi che le appartengono come noi.

In questa conformità dunque partarete al conte duca dimostrandogli che non possiono nel dobbiamo piegra ad altra risolutione salva a quella che ci farà servire a S. M. per obbligo di affetto e della divotione che le conserveremo sempre, pregnadolo ad abbracciare in questi termini la protettione del nonti interessi. Vi mandanon ancora qui chissis a la serilitare camzaita nell'instruttione nontra insistendo per essa che rimostriate elò che già vi sibilino commesso.

Qui si va continuando nell'osservanza della sospensione d'armi e si proeura di rimediare a qualebe accidenti che notrebbero interromperla.

II Re di Francia è venulo a Lione e si dire che verrà a Gresoble. Madama ha passot i monti es i trova a Cambert per andaro a vedere. Diesci che sia stata summessa nel castello di Momingliane, ma solamente con le sue dane. È eredòble che tenterano di sovrependere co en acti o con la forza quella pizza. N'abbiano nondimeno prevento i disegni con ogni nigliere modo a moi pessibile. Instante di noverco e consigio di questi ministri di S. M. anzi di lovo medestini si tratta l'aggiustamento con Modama: Estattiva con posa sperana di buon esich. Il signo prinsipe-ardinale nio fratello sta di l'ango a Nizza, essendogli molto conferente l'aria della città di quel castello. Cia e quanto di ecocrere deli per ora caricandori di fare prostamente risposta, acciocchè soppiamo come governarel ante l'arbotano presente, l'ob vi essareri.

Torino li 20 settembre 1639.

F. TORRASO.

(4) S' intende l'Olivares, ministro favorito di Filippo IV.

#### LXXXVIII.

Memoria sottoscritta dal Re di Francia, in cui propone a M. R. di rimettere nelle sue mani gli stati che ancor le rimanevano, per tenerli solamente in deposito.

(Grenoble 23 settembre 1639).

Archiel del regno, inventario del trattati dicersi.

En l'état où sont tes affaires de Madame la Duebesse de Savoie il faut qu'elle se sauve ou par elle même, ou par ses eanemis, ou par le Roi. Si elle le peut par elle mêma S. M. sera ravie qu'elle en sit le moyen et la prie en donner connaissance.

Si elle pranse pouvoir trouver hon salut en se confinat en ses frères, auss lui domer un le closseil le floi y consentira ai elle en veut prender la bazard. Mais si ella estime ne pouvoir sortir de ses affaires que par son autorité, il ne la peut tirer du mauvais dat auquel elle est que par l'un de ces trois moyens, on par un trailé d'écerch, par la gerre, ou par le dépté des états qui lui restent, lesquels elle ne saurait conserver par elle même.

En l'état que sont les affaires, tout accord est impossible avec les espagnots, parcequ'ils font la guerre avec trop d'avantage, le Piémont les favorisant à cause de l'union des princes de Savoie avec eux.

Il n'est pas ples aisé de s'accorder avec les princes, parcequ'ils n'en ont pas la volonté, et que quand ils l'auraient, ils désirent des conditions qui ne s'accordent pas avec la sécurité de Madame.

Il est impossible aussi d'espérer de grands progrès par la guerre, pour le manvais état auquel sont, tant le Piémont que les places que Madame a déposées.

Ainsi il faut recourir au troisième moyen, qui donnera granda fieilid, a nn accord en ee qui apparement il ramenera les princes à raison, ensuito de quoi la guerro sera aisée à soutenir contre les espagnols, s'ils no voulent rendre en vertu d'un traité ce qu'ils posséderont dans le Pièmont, le Roi faisant le núme de tout ee qui uis aura été déponé.

Ce remède est celui qui a été pratiqué si beureusement par l'aieul de monsieur de Savoie, qu'il obtint par ee moyen le retablissement de sas états perdus.

L'événement en est d'autant moins à eraindre, qu'il est hors d'apparence qu'un grand Roi peut vonloir dépouiller sa soeur et son neven d'un état qu'il a rendu au due son père, l'ayant conquis par les armes.

Cependant si Madame le criait pour s'acconader à la fiblesse de son sérée Sa majed-demeure d'accord que ce dépot ai lepla d'uppareace que d'éfect, pourva qu'il en sit autant que le bien de ses nafires le requiere. Elle estime en ce cas comme en tout sutre que le sieur dan Felix doit deneuerre gouverneur général de la Savola, elle peute suassi que le marquis de S. Germini doit commander dans Montmeillan, mais qu'il faut composer la garinois de gass qui s'estet attifées audit arreptu de S. GerDOCUMENTS 149

main gouvernent, de suisses et de français qui soient an Roi. Elle estime ensulte que le seigneur don Felix doit avoir une guernison dans Chamberl pour tenir le senat et la ville en leur devoir, qu'en tous les châteaux qui peuvent assurer le pays, il doit y avoir des français, et que à l'entrée de la vallée d'Aoste il faut entretenir deux mille hommes effectifs en deux régiments, dont l'un soit au Roi, et l'autre à Madame par un marechal de camp de son altesse qui sâche hien défendre l'entrée de la Savoie. Si Madame ne se résoud à l'éxécution de ce que dessus , le Roi prévoyant sans y ponyoir apporter remède sa perte assurée, celle de la Savoie et du due son fils tout ensemble, désire qu'en le dispensant d'entreprendre sa défense elle pourvoie à sa sûreté par autre voie et qu'elle trouve ben qu'il fasse connaître à touto le chrétienté ce qu'il a fait pour ello et les manyais conseils qu'elle a voulu prendre; déclarant qu'il l'a laissée en sa conduite, parcequ'elle n'en veut pas suivre nne meilleure, et qu'elle aime mienx se perdre par sa tête que se sauver par le conseil et la puissance d'un frère qui l'aime tendrement.

Fait à Grénoble ee 28 septembre 1639.

Louis.

Bouthillier.

PS. Je donnerai à ma soeur tontes les assurances qu'elle peut désirer de lui restituer ee qu'elle aura déposé entre mes mains.

Louis.

# LXXXIX.

Lettera dell'abate della Montà a D. Felice.
(Di Greschle 5 ottobre 1629).

Archivi del regno, lettere particolari.

ILL. 87 Ecc., Sig., Er Sig., PRON. Col.

Finalments si è accordata la cetta et hancado M. R. mandato da S. M. per licentiaria parce alla corde et a questi ministri sonovenicaza di roppo estandato Il lasciaria partire con manifesto dispusto e pubblicamente mai sodifistata, periatto S. M. venne egil da M. R. e. con modifostato, pientato S. M. venne egil da M. R. e. con modi complimenti estendossegli offerto per assisterla in tutte le sue disgrate si terminò la visita con indebito e recipreza solitatimo. Doppo la quale M. R. e. se nadò sublo dal signor cardinale col quale trateoustai un'ora e mazzo passavoso proteste e giuramentili da miestita e di corripposadeza sineera, il piaramenti e le ingrime dell' una e dall'ultra parte erano chàmata in testinosio della fecci, e finalmente monosiera di Schalinggia fin dato vente estendossi della fecci, e finalmente monosiera di Schalinggia fin dato vente estendossi della fecci, e finalmente monosiera di Schalinggia fin dato vente a M. R. di volergiti vivera servitore di affetto non mai più veduco. Di questi riminore quanto tatta in corte ne godiese fin facile di effectiva del dividuale segonnatare ripigliando ciascomo di nel l'alligrezza smortin, e deponendo qual ramamicro che dalla dispressione il divento monosità cascomo di nel l'alligrezza smortin, e deponendo qual ramamicro che dalla dispressione il divento una cito asserva.

Infine tutte le controversie de' disgusti si terminarono nel concerto di mescolare la guarnigione di Monmegliano consecebè la metà dei soldati debbano essere francesi ma del soldo di M. R. a eui tocca liberamente e indipendentemente l'elleggerli senza distintione di posto o di luogo particolare in detto castello, e ciò ad esclusione della pretenzione già avuta che si donessero alloggiare nel dongione, trattanto M. R. ha eletto i Loreni come quelli che si suppongono affetionati al marchese di S. Germano e fra questi i due d'Uxales per manco offender i sauoiardi de'quali però resta l'altra metà del presidio. Oltre a questo se gli è accordato un ginramento particolare in virtù di eui resta la piazza a M. R. quando anebe (il che non piaceia a Dio) oceorresse qualche accidente a S. A. R. e con queste soddisfattissimo è rimasto il signor cardinale, e la corte nostra ripiglia migliori concetti de' fitti nostri con qualche speranza di buon successo. Terminate dunque queste contese temo ebo potrebbesi far venire S. A. R. a visitare S. M. il che per quanto al presente è desiderato dai ministri afine che il mondo si chiarisci che di loro non si è dubitato anzi M. R. auer alla loro intenzione del tutto confidato, se con tale occasione sia V. E. per venirci. V. E. ragioni per l'una o per l'altra parte per la negativa v'è solo il dubbio di lasciar la Savoia in questi tempi di commotione abbandonata della presenza ed antorità di V. E. che solo in qualebe forma di speranza contiene li animi loro. Na dall'altro canto che convenienza sarebbe il lasciar venir S. A. R. senza ebo V. E. lo aecompagnasse? e ebe più bella occasione di confermare il buon concetto ehe si ha del suo merito che il giungermi dopo le contese superate, gran colpe pur stimo alli interessi di V. E. tanto più ehe non potendo esser lungo il soggiorno non devonsi tanto apprendere le occasioni di rotture o di mali incontri. Solo di nuovo nell'animo mi si aggira il tumulto della Savoia quando con S. A. R. si vedesse anche tolta V. E., ma il far percorrere promesse di presto ritorno e l'assicurargli da ogni pericolo, non sarebbe pieciol rimedio a tanto male. Ho restituito it brevetto dell' abbatia di Ham et in suo loogo ne riceverò uno di S. Ellena in Rennes di Bretagna che fu del sig, eardinal della Valletta, affittata, per quanto mi banno posto in nota, tredici mila lire. Buon pro al padre abbate. Dovevamo partire hoggi, ma dopo la riconciliatione seguita volle S. M. et S. E. banchettara e festinare M. R., et il giorno della partenza si vocifera sabbato. Partendo di qua S. M. dicono vada a Lione da dove non si muouerà che passate tutte le trappe destinate per il Piemonte. La V. E. potrebbe andare a riverire caso che ciò non si facesse qua, Innanzi di partire concertarò tutto questo con S. E. et col signor conte Filippo, et a V. E. vivo il più devoto servitore che babbia in tutto il mondo.

Grenoble 4 di ottobre 1639.

Umil. Dev. Serv. Obb. L' Abatte bella Montà.

#### XC.

Lettera del conte Filippo d'Agliè all'abate Mondino.

(Di Monneglino 43 oltobre 4639).

Archivi del renno, lettere particolari.

ILL, Sio. ET Sio. Paon. Cel, me

Deve V. S. pensare ron qual sentimento io mi sii partito da costi misurandolo dal discorso qual mi fece S. E. in sua presenza, veramente se i colpi antiveduti assai men dolgono per il contrario quelli così Impensati può credere qual dolore m' abhi apportato l'hauer io coltivato nn affetto incomparabile verso la Francia per lo spazio di tanti anni, l'haner riverito il nome di S. E. applaudito alla sua immensa virtù, l' baner sempre promesso appresso M. R. si ch'ella s'unisse intieramente seco, l'haner ambito la sua buona gratia l'honore di essere stimato sua creatura, hauer corso i disastri, i saccheggi, gli odii de' principi e del popolo come divoto della Francia et che poscia in un ponto simo restate delnse le mie speranze senza fondamento, sono cose le quali non destano in me spirilo d'avversione ma beusì ne abbattono gnell'animo, quel cuore ch'ebbi sempre di serviro hora benebè mi trovo oppresso con qualche grave male che uon ha lontano il suo fondamento dal travaglio dell'animo con l'andata del signor generale Gonteri (t) ho voluto ad ogni modo render quest' ultimo afficio alla mia misera fortana con l'accennar a V. S. questo ragionevole sentimento. La prego intanto di contentarsi motiuar a S. E. che se la casa nostra non può esser sienra della protettione di S. M. et sua, io mi veggo risoluto a prender quel partito else fu sempre di mio genio di lasciar la corte priuo d'ambitione, togliendo di fastidio i miel fratelli, amiei e parenti quali ponno hen temere le mie rouine, ma non già aspettar avvantaggio alcuno dalla mia fortuna, et sollevando me stesso da quell'immaginario credito quale benebè impotente mi rende sempre responsale d'ogni attione quale si faccia in questa corte non deue rammentar il tenor della mia vita, nè quelle attioni quali ho sempre fatto in seruitio di cotesta corona et particolarmente dopo la morte del duca Vittorio Amedeo, non mi sarà ben lecito con bona gratia di S. V. il dire che se talora si misurano più le parole ed i momenti che il profondo degli animi, e degli affetti e della servità degli anni intieri, vagliami questa libertà di scrivere per sollevare il mio tormento partecipandole ad un amico d'ogni confidenza come V. S. per oltre mentre studierò sempre mal più il modo di rendermi più meritevole della bnona gratia di S. E. da quello non habbi saputo fare per il passato da V. S. che saprà con la sua hontà cooperare qualche cosa a beneficio della casa nostra, le bacio affettuosamente le mani.

Da Monmegliano 13 ottobre 1689.

Aff. servitore

D. Fillero d'Aglik.

(1) Aimone Genteri conte di S. Allono, generale delle poste ed ammiraglio del Po-

# XCI.

Lettera del principe Tommaso al conte Boetto suo agente a Madrid.
(7 novembre 1639).

Archivi del regno, lettere del p. Tommano, mazzo 6.

Non abbiamo altra nnova del vostro arrivo alla corte che quella che venne già con lettera del Ricardi al signor principe cardinale mio fratello, onde potete immaginarvi con quanto desiderio stiamo aspettando le vostre e quanto ci siano in questa congiuntura de tempi necessarie. Oni da ministri di S. M. si va continuando nei rigori che già si praticavano alla vostra partenza e pare che qui si miri più alla nostra rovina che al servitio della M. S. perchè i pregiudizii ebe apportò la sospeosione di armi non furono meno sensibili al real servigio cho agli interessi nostri. L'esperienza ha fatto conoscere che lo ragioni addotte da noi ebbero fondamenti sodi et inconvincibili. Si è dato tempo a'nemici di rinforzarsi in Italia, si sono perdute le occasioni di continuare felicemente gli incominciati progressi, e quel che è peggio habbiamo noi comprato caro quello che potenamo ucndere a prezzo rigoroso concedendo il nostro invece di pretendere l'altrui. Intanto non essendo la Francia divertita da questa parte ha potuto invigorire i suoi collegati nella Germania e ridurre a difesa le forze austriache che erano apparecchiate all'offesa. In quel paese anticipa il freddo e termina la campagna prima che in questo, perlocchè i francesi col mezzo della sospensione hauno invigorito le operazioni loro da quella parte et adesso accostandosi l'inverno potranno valersi delle medesime forze per agire in questa. Ora noi vedendo approssimarsi il fine della sudetta sospensione habbiamo più volte sollecitato il signor marchese di prevenire et avanzarsi in Chieri avvisandolo dei disegni de'nemici che erano da portarsi in quella città e di là o passare al soccorso di Casale o di stringere questa piazza con l'assedio. Che perciò egli preoccupando Chieri impedisce l'uno e l'altro effetto mai non è stato possibile che D. Giovanni de Garay habbia consentito alle dimostrationi benehè evidenti di questa necessità.

Venne qua il signor D. Francesco de Molo cel quale si trattò e di gierra e di sopensione e di peca. Di i rappresentali che a convenità fa la guarra potentienente in questo autonno ci impadroniri di alcone di queste piazze, il che si petera ficiliente di etterere con le intelligenze che vi abbiamo e cun l'ammere del studdit, e ono questo venitamo al appurecchiarri per l'offenzira a questo primavera puebba do con questo praeze avvensiona per l'ordenira a questo primavera puebba do con questo parte avvensiona. Del considerato a questo primavera proble del con questo primavera problema del casale, ovvero non volcodesi il signor marches risolver a questo em neglio pesares alla poce che constituera una guerra languida e lesta. Approvà il signor D. Francesco il nostro senso e si cavicò di rappressento al signor marches.

Pendente la sospensione furono proposti partiti d'aggiustamento con Madama ed essendo il Re di Francia venuto a Grenoble mandò un passaporto DOCUMENTS 158

per il commendator Patror et un altro per il conte Messerati mottrando inciliazione al trattato. Vi studi i conte Messerati di pratelepiszione e concerto del ministri di S. M. e perchè era imminente il termino della frequa puri di concerto il oro proposa e Pinercio una prorega di otto giorni tra questa città e la cittadella per dar tempo al negotio. I ministri di Francia vi consentienno cun conditione per h'oro non devensi nei adedto tempo unier in campagna e ch'essi potessero hance il passaggio libero di qua dal Po per introdurer musitioni sulle cittadella. Quanto sila prima non ei parre conveniente che noi fossimo legati di userio in campagna e li francia rela il necolo di attacera le nostre piazze. Quanto il une eccolo situaziono che si diverse sinve nei termini della prima sospensione che reclingera soccorso a da questo modo di trattare e negitterande civi finere di signi di addornametrar continuacioni le nostre intazza al signor marchese di avanzarie di occorone a città di civile ma città città con consensa che prote modo di trattare al signor marchese di avanzarie di coccorone a città di chiera.

Nel medesimo tempo il nuntio propose un'altra sospensione di dieci giorni per concertaria poi sino alla primavera, il signor marchese di Leganes mi dimandò sopra di essa il mio parere et io risposi che il meglio era di operare et avanzarsi, ma che non volendo egli o non potendo agire, io giudicava per indifferente lo stare otiosi et il rinovare la sospensione, Allegò egli maocamento di gente e molte difficoltà, si avanzò nondimeno in Asti e poi a Villafranea però con molta lentezza perchè la gente tardò a seguitarlo per qualche gioroi. Intanto spirò la sospensione e subito i francesi si portarono a Chieri. Mostrò allora il marchese risolutione di risentirsi e di combattere, chiamò di nuovo il nostro parere, gli risposimo che poichè la tardanza hauena dato campo al nemieo di preoccupar Chieri celi fosse contento almeno di avanzarsi a Riva ovvero a Santena e Villastellone perchè da quei luoghi egli li avrebbe impedito il soccorso dei viveri da Carmagnola e si sarebbe dato la mano con noi. Chieri non ha aeque, nè farine, nè sale, e quivi in breve potevasi il nemico ridurre in estrema angustia. Non lo consenti D. Giovanni di Garav contradicendo al solito le risoluzioni migliori e si portò in Arignano dove hazendo provato i medesimi patimenti dell'armata francese in Chieri è stato costretto di appligliarsi alla nostra proposta ritirandosi a Santena, Villastellone e Poirino, e frattanto i francesi hanno da Chieri soccorso Casale per non esser noi stati ereduti a tempo. Insomma è certissimo che le passioni et animosità private con mio grandissimo sentimento preungliono al servitio di S. M. et io mi trovo con le mani legate forzato a dipendere dai capricci altrui. Le cose non possono sortir buon effetto per questa condotta e se non si mntano massime, poco mi gioverà il zelo e l'immntabile mia costanza nel servitio di S. M. e mi rinscirà inutile quella poca isperienza che ho appreso nell'armi.

Qni mi trovo maltrattato da ministri, vengono costi pretesi vassatlaggi e soggettioni indegne eli mio nascimento, dell'onore, c' ho d'esser impresso di colesto regio sangue et incompatibili con la ragione. Non può essere che nella regia mente di S. M. cadano queste bassezze, lo diret libera-

mente al signor conte duce et alla Maesti nua, perchè io mi ridurrei prima a quisi-riogni astremità che a progiculiera sa limi ariputatione. Vivo prima a quisi-riogni astremità che a progiculiera sa limi ariputatione. Vivo prima qui si progiculi a progiculiera si la marca di consultati a progiculiera si la ridua di progiculi a consultati a c

Ho veduto la scrittura ch'egli fece in Roma; si può questa ridurre alle conditioni mie et eccomi apparecchiato a stipularla non meno che a servire a S. M. sino all'ultimo spirito e forse eon maggior avvantaggio ch'ella non rieeve da altri. Questo basti senza pretendere da me l'impossibile e prevagii la grandezza dell'animo di S. M. alle passioni et ai livori che accompagnano questa propositione. Non maneano regni e scettri alia potenza et all' ornamento della sua eorona. Io non posso assoggietargli questi stati in qualità di tntoro nè lo devo per quella speranza ehe mi tocca di successione. Replico dunque che per la prosperità di questi affari è necessario che vi si metta miglior ordine. Habbiamo qui circa 3000 cavalli e a milie fanti che il signor marchese ha promesso di pagare e trattargli come i suoi dandogli le mesate; tuttavin sono sempre a spese nostre e dello stato, ehe oppresso da tre armate eioè daila francese, dalla nostra e dalla spagnuola non può più respirare, anzi ci è convenulo a noi di pagarglieli del nostro il soccorso ordinario alla gente di S. M. che si trova qua in Torino. Vedele com' è possibile di resistere a queste spese con lo stato indebolito et esausto. L'esperienza dimostra elle se hauessima forze proprie unite a quelle di S. M. già sarebbero i francesi caeciati d'Italia e l'armi della M. S. portale nella Francia, ma vedendosi che qui si mettono i presidii et i governatori e si fanno gli ordini a nome di S. M., si vale Madama et i francesi dell' occasione rimostrando che i nostri fini sono di dare questi stati alli spagnuoli e spogliare il dnea pupillo. Quindi è che si difficultano le imprese e che la Francia conserva peranco le adherenze, ma compiacendosi la M. S. di darci il modo di poter operare da noi stessi non solo verrà ad assicurarsi con l'antemurale di questi stati quanto ella possiede in Italia, ma insieme opererà una gran diversione alle armi di Germania, siechè in poco tempo si farà arbitra della guerra e della pace riducendo i suoi nemici a prender la legge dalla sua antorità.

Vi mandiamo qui ginnta la copia della capitulatione che in sovra di questo concertata in Alessandria acciochè in conformità di essa e delle vostre istrutioni facciate che si mandino que' ordini precisi e sovra l'osservanza di essa o sovra le assistenze che ci dovranno esser date.

Non può essere che non ci habbite scritto e forte anco ci havvete spedito il Brogin, intuitrà egli non compare ne tampoco la vostra lettera. La congiuntora è importantissima e queste ci fa trato più dabitare di qualche strano e malitiono accidente. Leunteré d'apprensione, sa la sipermetta di verirence sessendo cer mail incorri farete intenza che le si permetta di verirence essendo cer mail in ottori divorsi assisti lango, c [Di vi rosservi, conservi, conservi conserva conserva conserva con con conserva con co

<sup>2</sup> povembre 1639.

BOCUMENTI 188

### XCII.

Lettera del principe Tommaso al cardinal Maurizio.
(Torino 27 disembre 1639).

Archivi del regno, tutele e reggenze.

SER. SIG. FRATELLO DSS.º

e lettere di V. A. delli venti mi capitano qui oggi nel medesimo tempo elle monsignor nunzio, il commendator Pasero et il Baronis sono di ritorno da Rivoli dove col presidente Lacourt et con monsieur di Argencon banno trattato di pace et di guerra. Quanto alla pace seben Laconrt desideri et procuri di facilitare li mezzi, nondimeno monsienr d'Argencon vi mantiene le solite difficoltà, cioè di non volere che li spagnuoli vi consentissero (che non è verisimile) s'egli si contenterebbe di restituire e demolire Casale, siechè si vede che la pace quanto a'francesi si propone sotto condizioni talmente difficili che inducono espressa la negativa. E perebò il presidente Lacourt inclinava che si facilitasse qualche temperamento, monsieur d'Argençon disse alla libera ebe non vi era in questo l'autorità del Re et che bisognava prima spedire in Francia per essa. Onde si uenne a trattare della sospensione generale in Italia et particolare quanto a questa città e cittadella. Suppose monsignor d'Argencon avanti ogni cosa che il suo Re haveva due fini. l'uno di conservar questi stati a S. A. B. e l'altro di mantenersi in facoltà di proseguire la guerra e che assicurati l'uno e l'altro si poteva nel rimanente sperare da loro ogni huona corrispondenza. Propose allora il Pasero la sospensione in termini che ritenendosi li francesi le fortezze principali lasciassero il rimanente dello Stato. L'approvò il presidente Lacourt et non le rieusò Argencon, solo pretese qualche terra per l'alloggio della cavalleria che sarebbe restata in Piemonte. Ma il conte di Frossasco disse allora et che sarà di Madama. Si rispose resterà alla disposizione di lei tatta la Savoia oltrechè a auo conto rimane ciò che terranno li francesi nel Piemonte. Di questo però non rimase soddisfatto il suddetto conte, et il Baronis propose che si facesse deposito della città et della cittadella in mano di svizzeri li quali prestassero ginramento di tener l'una e l'altra a nome di S. A. R. Non spiacque la proposta ai francesi nè a monsignor nunzio, e fa ricercato il Pasero di dire aovra d'essa i suoi sentimenti. Si seusò egli adducendo ebe non aveva sentito parlare di tal eosa da me et che dovendo farsi la sospensione sino alla primavera spirava il tempo prima che si fosse potuto effettuare il deposito et che se forse intendevano che il deposito si prolangasse più avanti ch'egli lo stimava in tal caso pregiudiziale a noi, perchè venissimo a metter in dubbio quello c'abbiamo di certo in mano et a privarci della facoltà di espugnare la cittadella et di quei avvantaggi che potremo conseguire avendo forze proprie alla prossima campagna ebe sarà di poter presidiare le piazze con gente nostra. Il che ci farà eredere l'acquisto della citladella. Con tutto ciò più a questo che a qualsivoglia altro partito s'appigliano li francesi.

Si trattò anco di metter governatori e presidio confidenti nella città e nella cittadella, cioè che Madama vi mettesse della sua gente con un governatore confidente a noi che avressimo fatto il simile della città et ricevuto eziandio in questa per governatore il marchese d'Agliè, ma non fu accettato il partito d'Argencon.

Fra il presidente Laccurt et monsienr d'Argencon non vi passa molto intelligenza temendo questo che l'altro noglia levarli la negotiatione: si lascia intendere che ha qualche cosa in petto per facilitare il consenso che li spagnuoli si ritenghino Vercelli, eppereiò coll'occasione di rispondere al punto del deposito nel senso sopra espresso rimando il Baronis per intendere più particolarmente il negozio. Il presidente Lacourt trattenne poi lungamente il Pasero a parte: si duolse delle contraddizioni d'Argençon aoggiugnendo che sperava miglior congiuntura e maggior autorità per un buon aggiustamento. Trattò e propose mezzi per tirarne dal partito loro et s'andò corrispondendo nei generali et esser meglio e più lodevole di trovar modo che non sottoponesse questi stati a nnova gnerra. Parleremo dell'aggiustamento con Madama nel quale s'allegarono la ragione et l'esempio per la parte nostra. Quanto alla ragione che era assai dichiarata da S. M. Cesarea e da questi magistrati. Quanto all'esempio che s'osservasse quello di madama Yolant et s'adussero le ragioni che lo devono persuadere, ma si conobbe che questo poco rileva per la somma delle cose quando la Francia non agginsti ciò che più importa che è la restituzione delle piazze oltrechè pure Madama non abbi facoltà di trattare eccetto in quanto gli viene concessa et limitata dalla Francia.

Torino li 27 dicembre 1639. Affez, fratello e ser. F. TONNASO. XCIII.

# Lettera di M. R. al marchese Villa.

(Di Ciamberi 2 febbraio 4640). Archiel S. Marzono.

# MOLTO ILLUSTRE SIGNORE.

Siamo avvisati da buon loco che il principe Tommaso disegni di trasmetter un nervo di gente per la val d'Aosta ed il piccolo S. Bernardo per coglicrei qua all'improvviso. V. S. starà con l'occhio aperto e manderà persona in volta per iscoprire se ai mettera qualche gente insieme. Dal che si pnò argomentare che miri il sudetto principe Tommaso all'effettuazione di quest'impresa; la qualità dell'avviso è per se tanto importante che io stimarei soverchio di raecomandarglielo con maggior premura mentre da questa parte darò eli ordini convenienti per assicurarmi da sì fatto tentativo. Con gnesta occasione accuserò la ricevuta delle sue delli 13, 15, 20, 29 del passato, in risposta delle quali le dirò che si sono dati gli ordini per le recrue della cavalleria come hauerà intesa. Ho veduto parimenti il accusents 157

anccesso dell'impresa di Busca Droncro e terra di Revello col mezzo della quale si potranno altargaro gli alloggiamenti delle truppe ben è vero che all'avvenire converrà essere ritenuto a non fare alcuna novità per non intorbidare (questo si deve intendere solamente per il particolare di Cuneo che è in mano del principe cardinale col qualo sono assai bene incamminate le negotiationi: per il rimanente V. S. procuri poi di pigliare I suoi avvantaggi done notrà. Il che sia detto in confidenza) con i principi cognati per la trattazione de quali sendo comparso qua il patrimoniale Monetti abbiamo ancora nol spedito l'abbato d'Agliè alla volta di Nizza per vodero se si potrà stabilire qualche agginstamento. Di che V. S. sarà più particolarmente avvisela a suo tempo. Intanto il motivo di V. S. intorno alla nostra andata in Sasa ci paro poco aggiustato alla nostra riputazione e sicurezza, mentre dal nuntio non sono venute quelle risposte che aspettavamo sopra le aue lettere precedenti in ordine alle quali si atava da noi aspettando ch'egli avesse proposto qualche luogo con le debite e dovute aicurezze non desiderando noi altro che di riuedere il Piemonte per ingannare con la nostra presenza i buoni sudditi e per procurer loro più da vicino qualche sollievo alle loro miserie. Nel resto vedo anche quanto V. S. ne accenna intorno alla sollevatione seguita in Torino la quale potrebbe partorire qualche buon effetto quando s'avessero delle truppe tanto che bastasse per sostenere ed annoggiare le risolutioni di coloro che volcatieri si sottrarrebbero dal mal trattamento che ricevono in quella città nella quale sempre che ai potessero introdurre qualche pratiche d'intelligenze, farei sborsare tutto il danaro necessario per questo effetto. E aspettando le nuove di V. S. eirea quel di più che sarà succeduto dopo le ultime sue, prego il Signore che la persona di lei lungamente conservi.

Da Chiamberi li 2 di febbraio 1640. Ai comandi di V. S. molto illustre.

La Duchessa di Savoia Curestienne.

# XCIV.

Lettera di M. Reale al principe cardinal Maurizio.

(Da Chamberi 24 febbraio 1640).

Archiel del renno, lettere di Cristina.

Mensieur mon frère. L'ai reçu votre latire un réponse do celle que le vous sérvits par l'abble d'Aglie, è je lui si donné charge de rechet de vous rendre celle-ci afin que vous ayez pu consultre que la deroière résolution que ju pries de facilité les articles qui pervent empéter l'extière raino et désolution de l'état, vous doit animer à faire de votre l'extière raino et désolution de l'état, vous doit animer à faire de votre cett, es à que vous persuadent toutes les rainous de monde. Ni cru vérir tablement qu'aprés avoir oui l'abble d'Aglië et considéré que jeun rendais complaisante de qui est de votre attifaction et de celle que vous avez désirés pour le prime Thomas vous ne vous serier peut être vouls arrêter désirés pour le prime Thomas vous ne vous serier peut être vouls arrêter de ses nelles missent bien un tende on de ses nelles missent bien un donné de l'estat qui no vous peuvent pas donner plus d'assurance de ma bonne volonté en votre enforti que vous en derez prendre en l'aismece de la chose que je vous si accordé, sur la eroyance que sou sculement vous anriez passé en ovtre particulle les articles ans acuance remis, mais que par les mêmes considérations que vous y comaissiez, vous suriez pu disposer le prince Plomas à faire le meme, et ace as qu'il continue de difficulté visor viore l'épitime sujet de ne devoir pas suivre sa révilence. C'est done maintenant que plattends de remibbles révisolons de votre prodence, car sinsi ciles corresponderon à ma sincérité, justiféront la vûre et gagnerout mon siferétion qui est totte celle que vous la pouvez attuedre de moi et me remetant à ce que de plus l'abbé d'Agilè vous dire de ma part, je vous prie de me croire parfaitement.

De Chambéri ce 24 fevrier 1640.

Monsieur mon frère,

Votre affectionnée soeur Canestienne,

# XCV.

Altra di M. R. allo stesso.
(Di Ciamberi 29 aprile 1640).
Archiel del regno, luogo citato.

Monsieur mon frère, l'ai recu la lettre par le patrimonial Monetti qu'il m'a remise de votre part, où le vois taut de bonne volonté vers moi one je dois croire one vons en ferez conunitre les effects dans la suite de ces négotiations sur les dernières résolutions qui tonchent à nous apprendre. Je veux eroire que de votre eoté vous apporterez tous vos soins et que yous ferez connaître que les difficultés que y peuvent naître n'étant pas vennes de vous ni de moi que vous y saurez bien apporter le remède pour nous établir dans l'union où la volonté u'a jamais été. Si par les accidents d'une manyaise intelligence on n'eo anya pas une de cœur ni d'affeetion, unissons done uos lutérels, et comme les miens n'out autre but que le service de S. A. R. mousieur mon fils je crois que les votre, devant être semblables il n'y aura rien qui vous eo pourra empêcher puisque c'est votre propre bien, à quoi je vous convie, et que je désire autant que vons même m'assurant on en avant une parfaite connaissance, vous ne laisserez passer les conjonetures sans venir à quelque bonne conclusion. Je vous promets que de mon côté j'ai aprété tout ce que j'ai pn et n'aie point regardé à diminuer mon autorité pour venir à un si bon effect et en vons en dounant an si cher gage vons counaisserez que j'ai préféré votre personne et votre amitié à toutes les conronnes, et tous les jours vous en recevrez des preuves plus certaines par cette nuion que je désire inséparable d'avec vous, afin que par ce lien étroit de parentele vous inglez que dans la sincérité de mes actions, j'ai toujours été bien veritablement. De Chambery ce 29 avril 1640.

Votre très affectionnée soeur Carastianne.

# XCVII (1).

Istruzione data al generale d'Harcourt (2) nell'occasione dell'assedio di Torino. (Parigi 31 maggio 1640).

Archiel del regno, tutele e reggenze, mazzo 4.

MEMOIRE À M. LE CONTE D'HARCOURT GÉNÉRAL DE L'ARMÉE DU ROI EN ITALIE.

Le Roi esperant par la diligence, le zéle et le conrage du dit seigneur comte et de tous ceux qui servent avec lui, qu'il sera aussi heureux peur prendre Turin qu'il a été à sauver Casal, a estimé à propos de lui faire savoir sur ce sujet les choses qui s'ensuivent.

La première, est de rejetter promptement tontes les propositions de truitiés épérieux que pourrai faire le prince Thomas junqu'à ce que le Roi soit premièrement maître de Turin. La seconde est, que si monsieur le conte d'Ilarcourt espère de pouvoir prender Turin et la personne du prince Thomas sans re pouvoir étre empéché, qui que Turine du Reiourne fortune de se perdre, il doit préférer telle prise à toute autre proposition quot puisse faire.

La troisime est, que si le dis ségueur comte voyait divers accidents qui le poissent miemer de raine on inconvenient notable, en ce cui l'peut entre ne composition, mais qualque composition qu'on puisse faire il ne faut point recevir celles par lecquelles on pourrait exclure les strate du Roi d'être dans Turin ou limiter sa paissane, Quelques instances que paisse faire monaivre le prince Thomas sur ce sujei, il est aixé de le comfondre par l'exemple du precédé des espaçons avec lui qui ne repoivent point de condition dans les places qu'ils ont priess avec les armes de leur maître, quolque le prince Thomas y soil en personne et ait quelques fois plas de part qu'eux.

S'il dit qu'il est maître aboute dans Turin, on lui repondre qu'il ne l'a pas pris tout seul, et que non seulement il y au un cerp puissant d'espagnols, mais qu'en outre les dépôches priess justifient qu'ils vouleront avoir une parie, è en a une tot act e que le Boi hit ne Primons t'était que pour Madame et pour monsieur le dae son fils c'est le molas qu'il persiste avoir l'honneur qui est dui, e dont il se se priversit pour rien du monde. On donne particulièrement cet ordre houseleur le comte d'îlsrecurr pare qu'il est à éraindre que comme le priese l'honne se voyant pressé disirren cette condition de son coté, Madame du sien seruit bien aise qu'il n'et que les troupes à elle dans Turia es qu'il fuit c'hies aboolament pour se garantir de parells inconvenients à ceux qui sont arrivées par le passé. Le dit sieur conte not doit pas demograer maintenant

<sup>(1)</sup> R documento spagnuolo N. XCVI si è annullato per essere inintelligibile.
(3) Enrico di Loreos, conte d'Harcourt, viscitore a Cessie ed a Torino nel 1640.

à personne avoir Pordre ci dessus mais lorray" on fera telle propositio, il diri qu'il n'es peut ouir de parcille nature sans ordre exprés da fin et poursuivra toujours son siège sans perdre un moment, disant qu'il se rendrait coupable s'il en usuit anternent, et quologue se paises dire il exécutera l'ordre présent. Si fe dit prince Thomas propose de se vouleir unit à la France ca rendraita Turin, fe dit sièur comte d'illuscont repodra qu'il a charge de l'assurer de tous les favorables traitemes qu'il peut aitemend de Sa d'ujesté en cas qu'il as vealue cultireaut toure de son cost, mais qu'il a ne peut discontinuer d'une heure le sièque qu'il a charge de l'assurer de tous les favorables traitemes qu'il peut situation de Sa d'ujesté en cas qu'il as vealue cultireaute tourne de son cost, mais qu'il a ne peut discontinuer d'une heure le sièque qu'il a la réduliné de la place lequit eux cau suissifié suivi et un farçonale mes apersonne ce qui doit entendre su ces que sa dife personne as noit point prise si à la ville de Turin.

La découverle que le dit sieur conte d'Ilarcourt a falte de ce qui se passeil entre le prince Thomas et le marquis de League juitifés et dis-irement l'indédité du dit sieur prince Thomas qu'on est contrait de pre-ééer rec le niais qu'il est pour c'dessus. Madaine la duchesse deser roc le niais qu'il est pour c'dessus. Madaine la duchesse des rec le li niais qu'il est pour c'dessus. Madaine la duchesse de prince de rec'hanne, que qu'ol S. M. a jugé propos de faire savoir andit sieur conte qu'elle estime cet adris préjudiciable aux officires savoir andit sieur conte qu'elle estime cet adris préjudiciable aux officires savoir andit sieur conte qu'elle estime cet adris préjudiciable aux officires savoir andit sieur conte qu'elle estime cet adris préjudiciable aux officires savoir andit sieur conte qu'elle estime cet adris préjudiciable aux officires savoir avoir savoir sur les présents de la part du de Madime et à no service vu qu'elle est marquis villa et l'aineza capables de cette raison si no voir outil avent un sectionent contraire.

En um mot la fioi désirie qu'on tire tout le profit qui se pontra de la violeire de Casal et de l'avantage qu'il plaira à Dies de lui donner de la prise de Turin et portiant qu'on n'oublie ries de se qui se pourra pour avoir la prenone du prince Thomas et la dise ville et en ca qu'on ne le paisse pas, avoir la ville absolument en sa paissance, étant très raisonnable la reçeir apprès de la boatst du flo vie les princes et les grandes dépenses qu'il aura faites paur la retirer des mains de son ennemi, et Madame doit étre sauvrie que le fici robulleir rice de ceq u'els pourra desirer pour son contentement et pour la grantir de ceux qui la veullest opprimer.

#### XCVIII.

Lettera del conte Boetto al Messerati. (Medrid 27 maggio 1640). Biblioteca di S. M., carte Messerati.

#### ILL. Signon mio oss.

Con le lettere ehe gli haverà consignato il Gambetta da me espressamente spedito benchè non useito con le galere dai mari se non li 29 aprile e in altra scritta col corriere di monsignor nunzio passato, baverà

16

V. S. III. veduto in qual misero stato mi ritrovi per la poes mis fortuna si la tescene col questo della sercessismis agisora principeas mai signama, la quale più che mai vivendo meco con le solite forme mi riduce allo-stremo di disperatione, non saprodo più che dire no fare sinchano presentatione, moi saprodo più che dire no fare sinchano presentatione, moi saprodo più che dire no fare sinchano presentatione, moi saprodo più che dire di caso.

Detta serenissima vuole in ogni maniera partirsi la terza festa che sarà li 29 di questo, senza aspettare altre risolutioni di S. A. osservando di haver ordine di così fare dal serenissimo principe, e se bene S. M. et il signor conte duca gli habbiaco verbalmente rappresentata la convenienza d'aspettare le risposte sopra il capo principale della conventione, oltre l'avere da ministri fatto rappresentare gli inconvenienti che possono risultare da questa uscita dalla corte contro il gusto di detta S. M., vaole et intende partir come sopre, lasciando tutto il bagoglio qua con la maggior parte delle donne et servitú, incamminandosi con tre sole carrozze sue proprie ct un carro con le cose inescusabili. Io ho procurato di farle toccar con mano che sarà arrestata o qui nella corte o poco discosto a tre o quattro giornate, havendone havuto Inme da' miei confidenti, ma invece di provare queste mie ragioni si inasprisce invece d'avvantaggio, iocolpandomi di traditore, d'assassino, et con i più infami titoli che si possino dar ad huomo vivente, oltre il negar poi d'havermi trattato in detto modo et pubblicando che sono mie inventioni, onde perchè non solo io nou sono creduto, ma che mi rendo sospettissimo con dirle ciò che le conviene; è forza che lo stringa te spalle e sia spettatore di simili rappresentationi che sono ludibrio della corte et favola di tutti li ministri, de' principi che qui si trovano. L'odio che questa signora mi porta è giunto a tal segno che, se bene lo dissimula qualche volta, io so di certo ch'ella ha giurata et votata a Dio la mia total rovina nella riputatione che più mi pesa; onde, considerandola con il dovuto fondamento, sia ella qui nella corte a fuori di essa in Spagna, ovvero già figurandoni che si trovi in Piemonte. in ogni parte mi trovo insidiato per dar in seoglio, poichè se qui si ferma e che io sia tenuto a comunicargli gli affari, come che contradice alle massime a me concesse, non veggo come si possa far cosa buona, et in ogni caso non haverei maggior obbligo che di farlo in voce; ma se pur se ne va et che resti segnestrata, come si teme, a 30 leghe dalla corte, sarò il tormentato a tutte ore con corriere et con lettere per S. M. et signor cente duca, et oltre che esse non conterranno se non minaccia et bravate, come qui si è fatto, sarò sempre in obbligatione di esibirle e di accompagnarle in voce, come anche dovrò rispondere a detta signora si partecipandole i negotii d'Italia, che sopra i capi da lei commessimi, Sia danque giudice in qual stato mi dovrò ritrovare combattuto dalla necessità che pretende non volerglielo tacere, S'ella pure riceve questa consolatione d'essere in Piemonte, quali saranno le lagrime che spargerà per ottenere la mia distrutione et quale è la forza di esse con chi l'ama et la deve amore, havendomi protestato di non voler lasciar nulla d'intentato per conseguire questo effetto.

Signor mio, jo non intendo nè vogilo pormi fa l'incudine ci il martello, et meglio assai alimerè di fare cedendo a tanta disgrazio, giustificando prima d'aver ben servito, et indi ritirandomi io solo dall'attual servitò di S. A. come la rivoltamente la signora principeasa dichierato pretendere che io faccio, ma da quattongue funzione militare ci altra che mi possi obbligare di accertario, petenda escrere che rol tempo si compiacre di obbligare di accertario, petenda escrere che rol tempo si compiacre di control per consideratione della control per soldidatia d'averni discreditato in questa corte e procuratione l'interest posi servicassia principia.

## XCIX.

Lettera del principe cardinale all'abate d'Aglic.
(Di Nizza 13 giugno 1610).

Archivi del regno, tutele e reggenze.

Jal. E Mag. Rev. Nostro Car.

Veggo dalla vostra lettera del dieci e da quello serivete anco al cavaliere S. Martino l'ordine ch'avete da M. R. di ritirarvi in Savoia e le sunpositioni che perciò si adducono e più abbondantemente i sentimenti che si banno di procurare d'addossarini ensi la colna del proluczo del nostro accomodamento come dei mali ehe a questo potranno suecedere. Rispondo che il vostro trattenimento costà è stato indirizzato alla commodità dell'aggiustamento, chi vi chiama lo interdice, lo non ne dò occasione col non volervi qui presente, poichè questo è punto già agginstato et ammesso, nè deve ora servir di pretesto, essendo per mia parte tanto giustificato. Nella sostanza del trattato non sono mai state commesse le mie risolutioni all'incertezza dell'altrui volontà ma sibbene alla certezza d'un fine stabile ed ordinato al ben pubblico non at commodo privato, mentre con raginni irrefragabili et accettate da tutti i potentati e da M. R. medesima, ho inteso et intendo di non disunirmi dal signor principe Tommaso min fratello e di procurare un aggiustamento di tutta la casa unita: niuno m'insegna a stabilire nella disunione la pace, che ciò non sarchbe accomodamento ma causa infallibile di nuove rotture e di pessime conseguenze, nè gli ntili promessimi mi ci possono indurre, perchè non devo riconoscere gli necrescimenti delle mie fortune uell'acquistar a me stesso l'altrai, ma il conservare alla mia cosa il proprio,

Ma come si procura di attribuire a mia colpa il prolunga e difficulti decomodamento, mentro nel procurario, sollectiario e ficiliario a più ardenti polarvano essere il simoli del non desderio, as più efficieri imezzi e lo ropera che ri bo interposi. Non è nai stato mio pensiere di orgettare le rose passate, ma la vodra lettera me ne dà on troppo riva occesione. Sa bene M. Il, i anoi ministri e consiglieri, e più di tutti quelli della votate casa, che erno più degi altri obbligati a cooperare alla sinceridi del mio fine, quali diligenze io abbia fatte dopo la morte del signor duer Vittorio Anecho mio Iratella, del si sia ticislo, per poter essere ammesso.

DOCUMENTS 163

nello stalo, acció si evitavero tanti mali cho sono successi o sureceleramo; as tuto il mondo, se ance one derimento gravismo edollo giuto ragioni che mi si devono e della riputatione propria e con periodo della tessa valta lo lacatión mezzo a elanon intentato per questo fina, ni sono meno noti i termini che da tutti (e da chi manco il dovera) sono sati usuti verso la mia persona. Ero io altora libero e il mio solo ingreso nello atta levava alli spagnanoli tutti i dobbi e le gelorie, ni ni aveva ancora atteretta la necessità de hon pubblico e il mandista ingiutizia dei rivervo a riverrora a cli potera sollevaria, e pure nella medismia libertà non solo non a spottati inviti per star unio con M. R. e provvedere alla conservazione del 'tati, ma n'offersi non invitato, anti discenziato, ribornal, fero dell'attenta, deventali, supplica, che pio, ma en ricarnia à tunna per dei contravazione del 'tati, ma n'offersi non invitato, anti discenziato, ribornal, soluta necessità di riververe a più violenti rimedi fi al fetto della miasonita necessità di riververe a più violenti rimedi fi a fetto della miana punta pasigna.

Ha voluto Dio, protettore del giusto, elle le eose si siano ridotte nei presenti termini, eon dopo aver fatto conoscere in qual modo so conservare quelle piazze a S. A. R. che senza l'armi straniere ho acquistato e se si è introdotto il trattato d'accomodamento chi più di me l'ha promosso? Li ministri del papa, M. R., voi medesimo l'avete più volte detto et in vostra coseienza conosciuto. lo ho superate tutte le difficoltà et appianate le pretensioni, non già con disavvantaggio di M. R., come voi supponete, ma si bene con danno e detrimento grandissimo dei giusti titoli e ragioni del signor principe Tommaso e mle, perebè ei spogliamo volontariamente di quello ebe è nostro per giustizia, ot attualmente possediamo, per darlo a M. R., antenonendo la quiete dello stato et il levar il pretesto dell'armi al governo comodo et avvantaggio nostro eol spogliarei del titolo di tutore per darlo a lei sola, che vuol dire ogni cosa. E che ciò sia vero in tanti altri easi di tutele suecessi nella casa nostra niuno del sangue ha mai avuti maggiori nè più evidenti ragioni di quello abbiamo noi, eppure nei governi pupillari niuno mai del sangue ha dato maggior autorità alla madre del pupillo di anello diamo noi.

Il proporre il ripiego dei deputati per l'esceuzione dei capitoli per avanzar tempo e rimettere ad essi le cose controverse aceiò senza dilazione si potesse effettuare l'accomodamento e per mia intenzione, e tutti questi saranno segni che da mo derivino le lunghezzo e lo difficolità.

quelli allungano, impedisenno e difficultano per parte dei qual is proibinea all'audiore Moetti la strata e niegu un passporto per poter venire a nitrovarrai a Nizza a darni sottain dei sentimenti del principe Tommaso in questo negatos escili passi con essi disdiberaro. Quelli difficultano da intimano al medecimo Monetti di non passaro neaneo in Savoia se in qualunque modo non riporta i capitoli dell'encomodamento seguiti da nei, è questo a stimu un ottino modo di negosiare. È venuto il Pazzele, à vero, mu questi vioce di Savoia, e mi didei soti sentimento di qualta corte, quali loi inteo anche da vai, non mi riporta i sensi del signor principe Tomanso escindita il Monetti cei quali devo misurare i moi deliberazioni. E certo parrebbe al mondo na nouva masiera d'aggiustar volontariamente un secordo se mentre l'arma di Francia con quelle di N. Re, tetti di i suoi utiliciali tengono vinto il signor principe Tommaso mio fatello in Torino e pretendono lo stringero a viva forza a questico-endonanento, se aneora con la mia sottoerizione del capitoli d'avvantaggio l'astringessi in aneora con la mia sottoerizione del capitoli d'avvantaggio l'astringessi in necessità d'abbandonarmi, et in versità che piuttotto d'abbandonare io hai in questo state elegerer di mettre in compromesso la visa.

Dunque in tempo e conjuntura che riexcoso tauto diveral i futti dalle parale, che ad più vio del negozio, aut nell'atto di mandari deputati per l'execuzione e sottoscrivere i capitali, Farmi di M.R. mi assediano in Torino un fraticibo e des sorales, i famo da lei e si pubblicano in tampo ordini rigorosissimi contro la medesima min riputazione e giustiria, di-charando ribelli quelli che qui e legullane, et attualmente si mandano a fur rappresaglio del loro bral, in me si riversa la colpu del profunghi, degli impedimente i dificioli dell'economidmento. Suppisa pure che siam nall principi liberi, come tali el portermo nion tali morte, e Dio non mancarà di protogregar le cause e giustizia nostra.

Tatto questo dico per quello spetta all'accomodamento nostro con M. R. percbè per quello spetta alla corona di Francia, lo non muto quei medesimi sentimenti col quali feci rispondere sin dalla prima volta al barone d'Allemagna et a voi medesimo.

Se tutte le sopradette coxe possion pluttototo scenare che accrescre la mia votosta d'era l'excenodamento lasele considerario a chiungen sia, e pure uni concludo che sicocone niuno prime di me la previsto, predicto, a protestato i presenta fostur mial della cesa sontra, e di questi porreri residiti e stati, cesò ora più che mai resto dispostissimo all'accombantato et a procentra, destro i cremiali glà presentile, datti i mezzi condunctato et a procentra, destro i cremiali glà presentile, datti i mezzi condunctato et a procentra, destro i cremiali glà presentile, datti cavaliere S. Martino che vi ricorderà la presente, e Nosire Signora vi conservi.

Da Nizza·li 13 gingno 1640.

M. CARDINALE DI SAVOIA.

C.

Articoli accordati ai principi per la resa di Torino.

(Torino 20 settembre 1640).

Milioteca di S. M., carie Messerati.

Šì à convenuto: 1. Che il serentsimo principe Tommaso di Savoia rimetta la città di Torino a S. M. Cattolica nelle mani del signor conte d'Arcourt, luogoienente generale in Italia per la M. S., la quale vuol ristabilire in detta piazza la reggenza di M. R. nella sovranità di S. A. R. suo figliacolo.

- 2. La delta remissione si farà alli 22 del corrente mese di settembre, mentre però siano pronti i cariaggi che si domandano al settimo capo, al quale effatto si daranno ostaggi dall'una e dall'altra parte e cossarsano sin adesso tutti gli atti di ostilità.
- 3. Gii ostaggi resteramo presso del serenissimo principe sin a tanto cle su un persona e la gende di guerra di qualstroglia nazione sia arrivata alli laoghi infrascritti salvamento e che si siano ridotta in sicure le robe dei zoldati e di quelli che los seguiramo, e gii ostaggi dell'A. S. resteramo presso li signori francesi sino a tanto che gli siano restituiti i cariggi ed altre coso che avramo servito alta contotta delle banggia.
- 4. A tutt quelli che vorranno useire dalla cità con le loro faniglio, armi e baggilia sarà lecito di aggiuri il sercassimo pricapio Tomanose di nadarenee ove megito parenè loro, parebè non vadino nicle piazze les unue dai signori frucassi da M. R., acnati i consenso del brog porrasiori, e potranno perendere la strada che ciazuno vorrà cieggres sexua che loro posa assere presenta datti dicitàre di S. M. Cara na di M. R., sonti porsona con producti della contrata del productiono della contrata del productiono della contrata del con
- 6. La soldatesca setticà con armi e bagagli, nicicei accese, palle in bocca, bandiere spiegate, tamburi battenti e con le munizioni da guerra che potrà poetra celle bandolicre o fiasche. E quanto alla gente di S. M. Cattolica il Re di Spagna, si osserverà ciò cho si contiene nel più di questa caziolazione.
- 6. Le serenissima infanti saranno in libertà di stara o di andare dove più loro piaccia, e se li continuerà il pagamento de' loro appanaggi conforme si trovano assegnati, e le persone e la robe che si lasciaranno nel balzzzo o in oltra parte della città saranno sicure.
- 7. Il signor conte d'Arcourt e li ministri di M. R. faranno dare quel numero maggiore di carri, bestia a harche che si potrà avere per la coadotta delle rohe e bagaglie sudette, le quali nen potandosi in una, si condurranno in più volte.
- 8. A chianque vortà nocire dalla città o solo o con le robe e famigle, and concesso fermine di due meni, come si è delle, per andare docto, per andare della constribuzioni, vagoni e cristici di qualsivogia di constribuzioni, vagoni e cristici di qualsivogia più di quello che lo saranno gli altri citvalini el habitanti in Torino, et havendo bisogno per questo di passporti si concerderà uno gratti.
- 9. Prometta il signor cante d'Arcourt che pendente l'absenza di Madama saranao osservati i privilegi, immunità et correctioni delle città, cittadia et habitanti, il quali gederanno perificamente totto quello che loro sapparticane, cittuli quello che leggeranno di partire da l'oriso son saranao molestati direttamente e indirettamente nella persona, bonere, robbe, faccolia, grani, vini, vittoragite è nello re mobili et immahili sotto qualitativa gia cuasa o pretente citandio par qualunque unione chiavavesero fatto seguencio il partiri dei serencioni prirecipi e suno citoglassi. Dicharmodo prirecipi canto citoglassi. Dicharmodo

che in questo capo s'intenderanno compresi eziandio gli ebrei a' quali et all'università loro saranno osservati i suoi privilegi.

10. Per li feriti et ammalati che non potranno seguitare o che eleggerianno di fermarsi in Torino sarà concesso lo starsene con ogni buon trattamento, e se li concederauno poi i passaporti e i carri necessari quando vorranno partire.

41. Sarano messi in libertà li prigioni ehe sono in mani de' serenissimi principi e che sono stati presi con l'autorità loro, come anco quelli del partito di essi principi e delle loro truppe che sono nelle mani di quelli del Re o di M. R. o similmente presi con l'autorità loro, et il serenissimo principe Tomnaso no notri ritirarea elumo di Torti.

12. La giustizia sarà amministrata sotto il nomo di S. A. R. dalli magistrati al modo solito.

13. Le sertiture degli archivi duonii saranoa sigillate e non si sprienno astoc che facendori l'inventario di esce, e l'archività dopo averle sigilitate asceretari in bona forma che vi sono tatte le scritture che vi erano quando Madman parti dal estello il Torino, e quando in indulii e robbe di patazzo sa ne rinetterà di preseno l'inventario con Tattestazione e di cliatrazione di chi e avrà avuto in ceria nella farra sodetta, ed hor avanti se no rinetterà il carico a chi comanderà Madmao, e le sudette scritture, mobili e robbe resterano in Torino.

14. Sarà elasceno rinecto nel possesso del suoi beni o portà gioire pacificamente a senza impediamento a per hater a regiuni il particio dei renaisimi principi o servito loro con l'armio cel consiglio. Il medesimo s'instandera per quelli che lamos seguito o segunoni particio di la, quale effetto bisognando, si darà ordine alli governatori e giudici di manteneti e proteggeria nel toro possesso.

15. Non si potrà for dispiacero ni inferire molestie civili o criminiti a chi si acia chi albia segnitato come sopra il partito dei serezioni principi o per haver eseguito gli ordini loro e perchè molti soldati dell'una sono protti al serziolo dell'atta parta, non sarà premessa ad abuno di cercaro o rigigliare li suoi e ciò per selviare la contissione che potrebbe masere allora che le truppe cueirano dalla cili. di, et per quello che facera la promessa della redituzione dei beni e di non molestare criminalmente ni di-vituento quelli che atvarano servizio e serviziano il paritico contariori spettivamente non al'intendi che abbia luogo salvo sino al tempo che si corredudo a roma l'agginatamento con albatusa. Quelli mondimene che si ridolevama di abbare la Torino o deutro le terre che sono al governo come acade quelli che seguiramo il alpatio coltico controli della come acade quelli che seguiramo il alpatio dei controli appropria pedramo quel beni che tengono nel luoghi che sono al governo della servizioni principi gedramo quel beni che tengono nel luoghi che sono al governo della servizioni substitui principi sudetti.

46. Non sară fatta violenza ne fatta rapresaglia dentro le ehiese, conventi, monasteri cd altri luoghi sneri tanto per li beni che gli appartengono quanto per quelli che vi saranno introdotti non solo da cittadini ahidanti e stranieri, ma ancora da quelli che serviranno i serenissimi.

DOCUMENTS principi, e che gli laveranno introdotti come sopra avanti o appresso la

partenza loro.

17. Tutta la gente di guerra di S. M. Cattolica il Re di Spagna che si ritrova in Torino, cioè generali, mastri di campo, colonnelli e tutti gli altri ufliciali maggiori e minori, così di cavalleria come d'infanteria, con tutti ti cavalli che avranno tanto per cavalcare quanto per condurre a mano e con ogni sorte d'armi, e quelli d'infanteria con armi, bandiere spiegate, palle in bocca, miccie accese e con le munizioni che potranno portare e con loro cavalli e tutto il bagaglio tanto d'infanteria che di cavalleria con servitori di tutti e di qualsivoglia nazione, avranno da passare il Po sonra il ponte di pietra pasto dove finisce il borgo di Po, et havendo passato detto poute volgendosi a mano sinistra et arrivando alli molini delle catene entreranno nello stradone di Chieri che passa per le Tavernette continuando il loro viaggio sino a Chieri, e dove s' incontraranno per strada con l'esercito di S. M. Cattolica il Re di Spagna governato dall'eccellentissimo signor marchese di Leganes, promettendo il signor conte d'Arcourt di non molestare nè permettere che dalle truppe dell'esercito di S. M. Cristianissima e da quelle di M. R. sia molestata delta gente di S. M. Cattolica comandata dal signor marchese di Leganes,

18. Restando anche obbligato il signor conte d'Arcourt di dar prontamente a detta soldatesca così d'infanteria come di cavalleria quella parte di bagaggio, cioè carri, muli da soma e ravalli da sella che sarà necessaria per detta genie a dichiarazione delli generali sudditi di S. M. Cattolica quel bazaggio dovrà servire a detta gente sinchè arrivi a Villanova d'Asti, il tutto senza spesa e costo di Sua Maestà Cattolica o di sua armata.

19. Nel medesimo tempo sarà permesso alla suddetta gente di S. M. Cattolica di cavar fuori di Torino li due cannoni e li due mortai che servono per tirar le bombe che si ritrovano in detta città di Torino, proprii di S. M. Cattolica con munizioni di polvere, palle e bombe per tirar vinti tiri per ciaseliedun pezzo e mortaro, e condurre il tutto a Villanova d'Asti passando il Po per il ponte di Monealieri distante tro miglia da Torino e facendo il cammino di Trufarello sino ad arrivare per cammin diritto ad esso luogo di Villanova d'Asti restando parimente obbligato il detto signor conte d'Arcourt di somministrare o dare prontamente gli attellaggi, cariaggi, cavalli ed ogni altro adrezzo e comodità necessaria per condur detti cannoni e mortai e loro munizioni come soura sino al detto luego di Villanova d'Asti, il tutto gratis e senza spesa di S. M. Cattolica, et di più sarà teauto detto signor conte d'Arcourt di far convogliare li detti cannoni e mortai di numero di soldatesea bastante di custodirli sino all'intiera consegna da farsi per essa soldatesca al governatore di Villanova d'Asti tutto fra il termine di due giorni.

20. Sarà parimente obbligato detto signor conte d'Arcourt a far convogliare per il medesimo cammino ed alla medesima soldatesca quella parte di bagaggio dell'infanteria e cavalleria che non potesse passare per la collina a semplice dichiarazione di detti generali et ufficiali di S. M. Caltolica insieme con obbligo di far consegnare detto bagaggio al sudetto governatore di Villanova d'Asti nella conformità suddetta.

21. Che similmente sia obbligate il detto signor conte d'Arroret di der prostanente sig ul'incili, di detti generti di S. N. Caltolies a cò depositati, totte le barrès che potranno puntire per imbarcer in esse tutti giu difficiali soldati infermi o feriti codi d'industria come di cavalleri di S. M. Cattolies che si ritevano dentro Terino, e manesado qualche quantità di barrès, ais persenso si signor marches di Legace di madorit de Valenzo o da Verrus su per il Po per imbarcer la parte di dettu geste che reteranno. Per qual ulificiali e soldati infermi, per harche promotte si signor costa d'Arroret di deri litero passorto per Chivasso s'Casia e e accione consultatione del reteranto del composito del consultatione del consul

29. Che alle olto compagnie di Grisoni che sono dentro Torino in serviçio del Re Catolloco si permetti Puscire con l'Altra gatole et unirsi en l'armata di S. M. Catolica per il cammino et nella forma contenuta ed nepo 17 secua he possano essere moiestali e inguesti sotto qualitivoglia pretesto anocroche in altri tempi habbino servito il Re Gristanissimo.
28. Che ritrovamodori fra le truppo del Re Catolico dentro Torino sollo

chti függlit de quelle del Re Cristinissino si Isecino passure con gli altri.

28. Per osservaza delle quali coss si dirazino gli cottaggi di qualità et
posto uyusle da una parte e dall'altra fernandosi quelli di S. M. Cattolice
in Torino e quelli del Re Cristinissimis conderendosi si Villanouri A'sti
sino all'indiero adempianento di quanto sopra, il qual reguito si ribasaranno
dandogli reripenemente il passupori e convogli necessiri e gli ossiggi
di S. M. Cattolica si liberaranno allora quando li caringgi et i convogli
di di si intori l'ancessi saranno rettutti i ribronali al Torino.

Torino li 20 settembre 1640.

HENRY DE LORBAINE CONTE D'HARCOURT,

#### Articoli segreti.

1. Estendo rátio ecordino che non si altecherano le piazze treute da. S. M. e da M. R. emmeno quelle che sono tentes delli signori principi di Savoia fino a tanto che non si abbi suputo se S. M. avvia accettate e rifitatta le propositioni del signor principi. Tomano e di toli giorni appresso dopo a avvia fatto sapere alli signori principi di Savoia la risposta di S. M. e che si abbi lilbero commercio dentro la detta piazza, è stato convenuto che sará dichierato particolarmente dello piazze e luaghi che saranto fenul per di R. e Madana come segue.

 Oltre le piazze che ciascheduno ha occupato per S. M. e per Madama, le terre e luoghi qui sotto nominati saranno in loro potere cioà Moncalieri, Villastellone, Pecetto, Cavoretto, Sciolze, Avuglione, Cinsanova, Cimena, Santena, Cambiano, Trufarello, Revigliasco, Baldissero, Montatdo, Marentino, Rivalba, Bussolino, S. Raffaele e Castagneto.

3. Fr. Il tempo como di sopra, non t'albegrari nissuas gente di guerra si dell'uno e dell'ultro partici destruo di Gassion de Chieri ove li lashima proxederanno liberamente di viveri e tutte la ilure commodità che potramo a Torino, e la giuridizione del delto tuogo di Chieri restre alli signori principi di Svoin durante il detto tempo. Le altre piazze di Il dal Po aramon si la disposizione delli signori principi di Svoin dei quosto di rimanente delle piazze e terre del Primente restremano ulla uncelenia disposizione cano i a tatto corectato and mi articoli della sopratione della signori principi di Svoin cano di qualità di mane d'apport dell'anna 1635, certata solo le terre ancie qualità mane d'apport dell'anna 1635, certata solo le terre ancie qualità controlle della propositione della signori principi di Svoin cano Carrò.

4. Delle terre del Canavose, Mazzè e Caluso resteranno alla disposizione delli signori principi di Savoia e Verolengo, Rondizzone, Montanaro, Feletto e Lombardore alla disposizione di Madama, e non alloggerà niun soldato dentro li luoghi dipendenti da beneficii del sig. cardinale di Savoia.

5. Foglizzo, S. Giorgio ed altre terre che sono fra il fiume Orco e Ivrea verso la collina saranno alla disposizione delli signori principi di Savoia, e tutte lo piazze che saranno tra li fiumi Orco e Torino alla disposizione

di Madama, ed il commercio sarà egualmente libero.

6. Inoltre saramo alta disposizione delli signori principi di Savoia le validi di Stan, Grana e Miari solo alle terre di Gastlettic, Canco, Busca via losa le terre di Castlettic, Canco, Busca e Tarralaxes inchistriamente. El in quanto alte terre e longhi che sono dalla parte del Mondovi retterano notali medesima disposizione conforme è atabi occuritàto per la suspensione dell'amo 1500. E sarà accordato a tutti quelli che apportera di conservare e for occurrari i contension elliperacetti articoli et impedire che siano contravensuli in qualsivoglia sorta e maiera da chichesia.

Doto al campo sotto Torino li 21 settembro 1640.

Exerco de Lorenta C. n' Harcoure.

#### CI.

Lettera del principe Tommaso al conte Messerati.

(Da Ivrea 2 ottobre 1640).

Biblioteca di S. M., lattere principi.

IL PRENCIPE TONNASO DI SATOIA ECC.,

Motto magnifieo nostro carissimo. Boggi riceno il doplicato della uostra lettera delli 30 vicino ad Ivrea non sendomi capitato l'originale ebe mi banete inviato a Rivoli. Vedo eò c'hauete negotiato col conte della Sirvela in executione delle mie antecedenti et starò aspettando la risposta ello ui framo in ierdito. Ma istanto non h-cierò di dirui dei ei non so come è argonnenti ci lo tubbin mututo di tuotta dei un'este i sig, cauta della Sirveta qua in Irvea, perelè vi arrivo solo in questo punto et devo arcreapagarate e signore infanti mis correle a Birl'à sicche hon a-cio femuo 
qui di stauna ancora per due o tre, piorni. Vi serissi di venirvene et 
chaureresimo concertatio inicine il lemo della tranula del mututo 
signore sona per male coorerezia onicine il lemo della tranula del mututo 
sona per male coorerezia onicine il lariccuta di questa dourtei inomininarui con diligenza doue vi aspetiliano all'auunangajo per risponderai 
subble con i usuti resimentati et oni le reconsario fine il necessaria 
subble con i usuti resimentati et oni le reconsario.

Non vi è soggetto alcuno e di doglienza soura il capitolato di non attaccare uicendeuolmente lo piazze tenute da francesi, da Madama et da noi perchè (come ui habbiamo scritto) questo ridonda in un auuautaggio dell'armi di S. M. et non era conveniente c'hauendo io provato in Torino la poca uolontà c'ha avuto il signor marchese di soccorrermi e uedendo continuare il mancamento delle assistenze mi eimentassi ad un nuovo assedio e a qualche fastidioso incontro senza hauer forze da potermi difendere. In quanto io poi l'abbia fatto senza partecipazione de'ministri di S. M., si accordarà al signor marchese et voi ancora che jo serissi più uolte all'auuantaggio che i principi della mia qualità non doverano essere ridotti a termine di capitolazione sovra la semplico resa di una piazza, et che s'egli non ucniva a soccorrermi io avrei dato orecchio ai trattati di aggiustamento. Il signor marchese nello spatio di quattro mesi e mezzo pon si è risoluto come doucua determinatamente al soccorso et ha voluto perdere con le opportunità delle occasioni quella piazza; io non so nè noglio sapere a qual fine sicelià non deue aleuno maravigliarsi ebe io habbia osseruato la mia parola tanto più c'ho procurato di farlo con aquantaggio del servitio di S. M. oltreche il tutto si è fatto intendere a quegli ufficiali della M. S. che eraoo in Torino; assai liberamente gli istessi francesi banno detto cogli ufficiali di S. M. che andarono al Valentino per capitolare la resa, cioè al marchese Serra et a D. Martino Massica in pubblico et ad alta uoce, che erano pronti di restituire le piazze occupate dopo la morte del signor duca Vittorio Amedeo et che l'haurebbero fatto sin allora senza mandar in Franciu purchè gli suagnuoli ne facessero altre:tanto et a noi hanno promesso sicurezze tali sovra di questo elle non è lecito di dubitarni, basta solo ehe si risolui il signor marchese dal suo canto che si troveranno i mezzi tanto sicuri per l'executiono che non accaderà temere di artificio o d'ingauno. A questo non mi sono indotto per lieue cagione di disgusto come forse crede il signor conte della Sirvela ma per le attioni aperte e manifesto moltiplicate in mio pregiudicio et di questa casa per non dire a danno di S. M. Ma fatto uedere il signor marchese a'suoi templ che non si è tanto complaciuto nell'acquisto quanto nella perdita di Torino come voi sapete benissimo più d'ogni altro. Si è lamentato souente che ui teneua un grosso presidio senza alcun ntile di S. M. et pretendena la cittadinanza nel modo che sapete nè hauendola ottenuta la mostrato il poco gusto che noi tenessimo la città et ei ha ridotti al termine che siamo, Non

DOCUMENTI

lascieremo per questo di seruire alla M. S. sino all'ultimo spirilo, persuodendoci però ch' ella non debba approuare questo modo di procedere et che ui applicherà l'opportunità del rimedio.

Se il signor conte baverà in questo qualche ripiego o comando di S. M. sarà molto a tempo et io lo sentirò con la solita divotione mia verso il real servizio, altrimenti non deue dispiacere che io mi ponga in stato di poter con qualcho sicurezza aspettare gli ordini della M. S. o per aggiustamento di pace o per far bene la guerra, perocchè in questa maniera si cammina per certo alla rovina di questi stati et della nostra casa, ma credete che ne patiranno anco all'ingrosso gli interessi della corona di Spogna, La prova ha fatto conoscere quanto uaglia l'amore di questi popoli verso i suoi principi. Non è bene di conuertirlo in odio dell'armi spagnuole, ma si devono mantenere nella speranza e' hanno concepito di essere sollevati et non perdergli cogli aggravii dell'oppressione. Doueuano proporsi i temperamenti et agginstarsi gli interessi delle assistenze del comando dell'armi, del gouerno prima che lasciar cadere Torino, una voi sapete che nell'istesso punto che tutto era apparecebiato per il soccorso, il signor marchese in luogo di auanzarsi coll'esercito ci fece quella proposta intempestiva di souraprendere la cittadella con le condizioni già pretese, cioè che restasse nelle sue mani et pur è ucro che queste attioni sono contrarie alla capitolazione d'Alessandria et alla giusta et benigoa mente di S. M. ripugnano al suo servitio, scoprono i fini de' suoi ministri interessati et finalmente, sotto apparenza d'aiuto, occupaco lo stato di un duca pupillo, nè possiamo noi come tutori et come interessati nella successione consentirui giammai. Mentre dunque si attende all'incaminamento di qualche buon negotio per sodisfatione comune, io deuo osservare il capitolo di Torino et procurar di mettere nella maggior sicurezza che sia possibile questa città d'Ivrea, che è la chiave della valle d'Aosta, della provincia di Biella, che sarà stanza delle serenissime infanti et perchè si ritroua ancora in questo castello il capitano Gallerati con una compagnia che è circa quaranta uomini, direte al signor marchese che si compiaccia di ritirarla per non dar occasione ai francesi di tentare qualche nouità : ella non può fare colpa alcuna ma solamente dare pretesto di contrauucntione od attacco, et a me non metto a conto d'esser posto a questo cimento, ne farete dunque l'istanza che si conuiene.

Non posso approuser la fortificazione d'Asia soura il disegne che me ne mandate, et le necessito che si sia sour il luego per un'entre et conscere tutte le parti, nè si può vreir a questo nè far demolitica e il cuesa salva con partecipitation et consenno del sique principe caratinale cui ne darparte. Kon permetteta un'i intento che ne le dia principio anzi biognando protestre ezimbio in incritto dell'u obtenza che si usa, del toric che ci vien tatto et d'ogni danno che il diese pupille et noi fossimo per patrine Non ei chano saltorez, surgano l'humbir de la piuripione, eccupiani il pares, non ei soccorrono negli assedii et come passiman noi contentarei di questi agraruit. Se vogicione presidio in Adi lo mantenedichino a spessi loro sena mettero in disperazione i popoli el particolarmente relesti riltadini el qualle terre con prefensione di cuserne, ili forzgaj, di loso-ci degli ausantaggi cho estorquiscono gli ulliciali. Constinuato perciò le avatre oppositioni el non permettico che si faccia cumpartimento alcuno del forraggi, sich osi sili quantiere, el parlas allamente dichierandogli che se consinueranno in questi sibasi ci faranno fare dalle ri-olutioni alle quali non hausamo orima nessalo.

Alls mas exulloria c'ho in Torino et in cotetti contorni ho mandato evoluie este si tritir nie ni para persposito di mandata in Villanous exeudo insulte, quasi dichitat et hisopnosa di rinestera; hen ni mensujelos et estabblate consenito en diministria. Apprenso che l'anadore Novoli sia in Villanous per rinestera illi disordia che ni scriuste, una li presidenti al Villanous per rinestera illi disordia che ni scriuste, una li presidenti che con a Disordi (1) con attri mistriari cousiene che stano prevoso di mente ci così batta che ui siano persono per ne-eguire gli ordini che ui si mandata di mandat

Da Ivrea li 2 ottobre 1640.

È giunto qua l'Eurogeista mandato dal prosidente Lone con una menorira de considere una parte dei cepi rela und ci estrette nella nostra, e particobrarcate la pretensione che ui è del funggio et detta legna di cotecto presidio e olta quale rispondiano cone sopra. Vi mandiano copia dell'articolo che contiene il compartimento delle terre che devono restare ali dispositione sonori et dell'anesce conforme al quale i potranno recobre i contributioni per il presidii, e, perchè il medicino Evangetista representa, escrebe cole el il. De l'annuat dovint altri chimane la milità in cetcha città, ne dicinno che questo non ai più fare osenda le milità necessarie con per la qualità dei tempi. Servizione al medicino che il compartimenti dei grani non sono a uso carico et che non debba ingerirere. Recordativa priscidorname di potre in qua i specie di Spapara.

FRANCESCO TOMMASO.

Neth capitolatione della resa di Terino resta compresa la liberatione di utti il prigioni da una parte e dall'attra. Farete però instanza si signor marchese per la liberatione di quedli che egli ha et che sono nello Stato di Milano, come il signori di Boglio e gli attri acciò si adeaspirea puotualmente.

<sup>(</sup>I) Decio Leone primo presidente della camera e Teodoro Binelli presidente e generale delle finanze, ambidue reguaci del partito de'priocipi coi quali si ritirarono dopo la resi di Torino.

DOCUMENTS 173

#### CH.

Lettera di Madama Reale al suo figliuolo Carlo Emanuele II.

(Torino 20 novembr 1610).

Archivi del regno, lettere di Cristina.

Mon cher fils. Comme mon contentement ne peut être parfait éloigné de vous, je soulage ma peine en vous écrivant, et pensant vous donner curiosité à la lire je vous invite à la prendro vitement, et si vous la lirez, vous entendrez avec plaisir la rélation de mon arrivée dans Turin où j'ai été reçue avec applaudissement de lous les peuples, et de grands honneurs et respects que m'a rendu monsieur le comte d'Harcourt de ceux qu'ils ont rendu à la personne du Roi, tellement mon cher fils que j'ai rétabli votre autorité dans Turin, et j'éspère par la même force que j'ai servi, la continuation de la protection de Sa Majesté qui nons remettra où maintenant elle n'est pas réconnue. C'est ce que je souhaite et j'emploirai tous mes soins atin de vous voir bien tôt dans votre prêmiere autorité. Où j'espererai que les prières que tous les gens de bien y contribuereront et celles que le présente particulierement les jours de Notre Dame qui fat montrée afin de demander les consolations au ciel qui ne pouvent venir de la terre. Je l'ai priée plus pour vous que pour moi ear je vous aime plus que moi même et commo doit faire celle qui est votre bonne et affectionnée mère

CHRESTIENNE.

#### CIII.

Risposta alla lettera scritta dal marchese di Leganes al principe Tommaso. (3 dicembre 1610). Bibliotra di S. M., conte Messerati.

iblioteca di S. M., carte Messerati.

# ECCRLLENTISSING SIGNORS.

Non vi ha dubbio che dal di che giundi in Italia per succificar la vita, al comune serzicio di S. M. et della casa mà mi promettie che PE. V. tanto per secondore le giunde intentioni della N. S. quanto per secondore le giunde intentioni della N. S. quanto per secritare il il di lei favore surco di une hauserello contribuito tatte la fatiche e le forze possibili, nh credel diversa l'intentione sun tattoche o la pervenità del dettino o la possimenti del consigli babbi virsiti i successa che in conseguenza di quello siemmanto supettai che perciò la libertà di apisi-garni V. E. i sono sensi la tatto devotta a lui quanto prefitia da me.

Al primo capo V. E. rappresentandomi le grandi apese e impegni dell'armi di S. M. per portarmi nella min casa paterna, la confidenza che mi ha aempre rimostrato pretende d'imprimermi l'obbligatione che lo di non receiver dal seruitio di que'lla cerona e di non introdurre trattato alcumo con francasi seara consontimento e solditi della M. S. A questo rispondo dunque e' lausendo io comprato per suo real servitio tante occasioni
d'incontrar la morte, et col prezzo del mio nanque le visitorie cine si sono
viate in Fiandra, condidato nelle sue mani la moglie et i figil, l'Insueri li
sultaria al chiror del fanco introdotto in questi siati i glora dell' rami
spagnuole, l'Insueri i rimenso le più importanti piazze del Pienosto che
servinono d'antenuncia silo stato di Malson cerno softamenti soldi diserezza che richiedenino quevit e maggiori segni di contidenza. E V. Ece seriolo di risporta discorre senzi fontamenta o corce de con diche seriolo di risporta discorre senzi fontamenta o corce dei con i facilmente pastino cancellari dell'animo mio i caratteri del sangne dell'obbiligatione che protesso a S. M.

È ben vero che la necessità imparsta degli accidenti di quest'anno dalla preiscalo che delle sua pero guotton soddistitatori ricvetta, et dia periocio che mi è suarratata e che mi continua m'hanno consigliato d'apric l'ecchio e di presta l'ercechio principiamente alla proposta fattuni di francesi della restituzione delle piazza coma ne la scritto a. S. M. e dia piazza al E. V. et al siguer conta di Sirveta : ni ho fatta peco sini qui pazza al E. V. et ni siguer conta di Sirveta : ni ho fatta peco sini qui intantioni francesi, periori delle intantioni francesi, periori delle situationi francesi, periori della tatta in dissi il probleme della societa di sini di probleme di societa di sini di sini di probleme di sini di sini di probleme di societa di sini di sini di probleme di sini di

Al acondo punto cle V. E. discorre che senza hance capitalista con na abbiate necle piazte enquisata, avait la piaridizione e che alla geneti persistiata da S. M. non se gli è dato cona alcuna, e contrastata estantici la lega, è fera ca les risponda quanto alla guirisdizione des e squesta i fosso stata tolta apparentemenente come è stata soppressa in sostanza dai gonernativi dele piazze non aurebber l'Parri di S. M. autu la dinozione di capopoli e del sudditi c'alamo dato il moto alle imprese, sè bancressimo noi con quel direspilo della repatatione sourie conerce all'acquisto di quedito capa di severaza che harcebbe internacione sortici p'effecto delle internacione della severaza che internacione sortici p'effecto delle internacione della considerata della c

E parché al terzo capo V. E. cum da trutatá con francesi il suspetto maggiore di currer i produngata la remissione della ratificanza, rispondo che le sole difficultà portate da essa cainadio in Fiandra con le altre da conceluiren esda qualità che mi rituro di tutore dei signer dura mi aptore questo ma era nel tempo che la signore principeasa mia passo la decita scrittura i fosquara; son questi en non questi trusti che na bana del ratifica del segmento del productiva del productiva

DOGUNENTI

piazze. Onde o per l'una e per l'altra causa stimai di darne parte al signor principe cardinale mio fratello che per sè stesso et come tutore si è fanto interessato.

Partii signor conte dal quale e dall'E. V. manhai il conte Messeratii no Abessandria on la risporata una scrittara che dicte qui il medesimo signore et con le proposte noutre sexua poter rimettere la rafficienza radetta non essendo ventule le risporte dei signor principe cardinale che la 
poi mandata quali doni si signor conte della littera, et siecone queste si 
rimettono a me serna determizazione della sant voloni circi pianti della 
rimettono a me serna determizazione della sun promisci circi pianti della 
della partera, con la risportione Nixari per hance moni recontentione, 
unterche della risporte gil data per ad sipora principe cardinale si signoconte della littera si veda che prima di passar avanti desidera la medesina risporta della restituzione delle piazzo.

Non mi pare che debba essere cosa nuona a V. E., com'ella mi serive, che io proveguisca la risposta della restituzione delle piazze perehè è stato sempre uno de' più principali fondamenti della negotiatione con le EE, VV, le quali su questo hanno solamente risposto che la minor difficoltà sarà quella dell'autorità, e desiderando ora di sapere se i francesi intendono che la restituzione segua con una pace generale o particolare d'Italia o senza, rispondo, come ho già fatto al signor conte di Sirvela, che i ministri di Francia puramente offeriscono la detta restituzione purchè S. M. facci altrettanto delle piazze che tiene, eredendo fermamente io ehe da questa risolutione n'abbia da dipendere la pace d'Italia, et in conseguenza nna generale, e cusì non notendo io rispondere nettamente ai francesi sopra questa instanza che mi fanno, lo causa di duolermi che questo ritardo mi luseia non men dubbioso che esposto di esser sorpreso da qualche mal cimento, stimando ineltre cho quando trascurassi queste risposte pregindicarei troppo alla mia coscienza et all'obbligo che bo uerso mia casa, sperando che questa proposta nerrà abbracciata dalla benignità di S. M. e dalle LL. EE, come quella cho è auuantaggiosa alla sua real corona ed al sernitio dei principi impastato col suo proprio sangue.

La mia udonih di gettarmi nelle braccia di S. M., cone V. E. mi accenta di Er. è sibat ced ble nemprobata con gli refits, de na irganon si posta desiderare d'auuntaggio da me, onde che io resto confaso che sopra lo supplicationi mie non abbia ia M. S. valou risolatere consa aleuna ia Sugam et semper riferiosi agli cerdini c'haveva dato qui all'EV, delle quil in an havendo io potatto conseguire ab i connadi che nai si errano futti sperare, nè le assistenze convenienzi, pare che dall' EE. VV. mit che dalla bouna outonib diel M. S. diomendino le risolationi.

Che dalla seritura che V. E. mi accenna, e ch'in mandai in Spagna, debba recitare più obbligato che legato dal zelo insuperabite ueros di questo seguirebbe se fonse stata accettata come non fia, perchè se altrimenti fonse, norbibo sato sonorchio il ritatato dell'altra col signor controli Sirvato, nò in pesuai giammai di delimpeganer l'affetto e la diousione dal servizio di S. M. huomodo no no instrata la seritura. No serrò da dal dei risolutioni se non forzato dalla negativa del giusto e dell'onesto, cosa che non potrà mai concepire l'animo mio della incomparabilo bontà della M. S. alla quale ho dato parte di quello che mi è successo et che mi occorre ehe si troui che mi sia stata data molta quantità di danari questo mi par molto strano ebe possa prouenir dall' E. V. elie sa ehe secondo l'intenzione data nella capitolazione d'Alessandria e trattati ehe si fecero colà e pegli altri seguiti con lei da che si promosse il sostegno della caualleria et infanteria ebe è circa due mila cavalli e tre o quattro mila fanti ebe il signor pripeipe cardinale et io abbiamo fatti e sostenuti, sarebbe stata peca per si gran tempo la somnia di seuti quattrocento mila laddove per il contrario del poco danaro che si è ricevuto si è pagata la gente di S. M. che era in Torino, Moncalieri, Chieri o Lanzo con l'aggiunta per questi di altrettanto del nostro sicchè eerto è ehe per la manutenzione della sudetta soldatesca et presidii non habbiamo riceuuto cosa alcuna come ne anco per le assistenze della casa nostra secondo la intenzione che ci era stata data haueodo eome sopra per S. M. speso quel poco ehe el era stato amministrato el consumato nostri argenti e gioio el impiegato il credito di tutti i postri migliori servitori a segno che siamo ridotti a non piccola miseria e rouinato il povero paese dal quale non si può ricauar cosa aleuoa ner sostegno nostro.

Al signor conte di Sirvela lio ultimamente seritto, nella forma della quale mando copia a V. E. o da questa ella conoscerà ebe io non mi sono partito dal proseguire i trattati dipendendo però quosti principalmente dalla già detta risposta della restituzione delle piazze.

Delle modeta cose ha V. E. tanto poca razione di crederni allenata dal territio di S. M. ebe al contrario deue restar persasa ebe dalla protettione di quella et dalla intercessione del signor conto duca ho sempre aspettito effetti rispondenti alla mia zervità et sincertita e uner con certezza di elle incentario con oggi stitulo tutta le occasioni che potramo eserre d'ausuntaggio alla persona di V. E. alla quale prego dal Signor deldio il colino d'orgini fedicità.

#### CIV.

Lettera della Duchessa al cardinale Maurizio.
(Torino 8 dicembre 1640).

Archivi dei regno, lettere di M. R.

Monsieur mon feère. Jüi reçu une leitre des voires par le connie de Mussan, de quoi je vous remercie leis affecteusement. De creis que la plus grande preuve que je vous puisse donner de mon amitié est este d'agrerer vos soins et de la volonté quo j'ai d'être unie plus étroitement par lien de saug lous vos iniferête et les readre tous commus. Je vous avoue que le blen de la maisona le requière et qu'il y a long temps que je vous l'ai protect, il ne tituders authement à moi que echn ne o finsa, en vous l'ai protect, il ne tituders authement à moi que echn ne o finsa, en transporte de la maison de l'entre de la mentant de la consentant de protection de la maison de la maison de la maison de la maison de vous l'ai protection de la maison de la maison de vous l'ai protection de la maison de la maison de vous l'ai protection de la maison de la maison de vous l'aire de la maison de la maison de vous l'aire de la maison de la maison de vous l'aire de la maison de la maison de vous l'aire de la maison de la maison de vous l'aire de la maison de la maison de vous l'aire de la maison de vous l'aire de la maison de vous l'aire de la maison de la maison de vous l'aire de vous les vous les vous le vous l'aire de la maison de vous le la maison de vous l'aire de la maison de vous le la maison de vous l'aire de la maison de vous l'aire de vous l'aire de la maison de vous l'aire de la maison de vous l'aire de vous l'aire de la maison de vous l'aire de vous l'aire de la maison de vous l'aire de vous l'aire de la maison de vous l'aire de vous l'aire de vous l'aire d ENTI

je ne m'éloignerai jamais du raisonnable, il u'y a point de temps à perdre et souvenez vous qu'il faut que le bien de la maison et l'union de celle-ci marchent les premières et laissent les intérêts partieuliers en arrière pour remédier aux maux qui vous ménacent. Je parle en mère vous ne le pouvez trouver mauvais, mon sang y est trop engagé et plût à Dieu que j'eusse été erue ear je n'ai jamais eu autre fin que le bien de la maison. L'on ne pent que louer le soin que vous avez eu de conserver ce que vous avez en entre les mains pour une bonne fin laquelle est en tout où il faut que vous manifestiez vos intentions que je erois toutes bonnes et l'espère que comme elles ont été toutes bonnes, vous en donnerez les preuves entières par notre accomodement, et ne laisserez pas en arrièra ce que doit aller le premièr à eeux qui n'ont autre bût que le bien et l'établissement de l'état. Mon frère je ne vous en puis désirer davantage par lettres, mais je erois que votre prudence vous faira comprendre le reste, et connaître que je vous aime tendrement par la liberté que jo parle et que je ne tiens autre fin que celle que vons me connaissez. Je suis véritablement monsieur mon frère

De Turin ce 8 décembre 1640.

Votre très affectionnée soeur Construesse.

13

### CV.

Lettera di Cristina a D. Felice. (Torino si primi del 1611). Archivi del regno, lettere di Cristina.

Mon frère. Vous sures déjà appris par le sieur Barillet comme avant hier le pésultième de l'annie passée le count Philippe () dann als souper chez le sieur de Montpeazi maitre de comp d'un régiment français y fit arrêté de la part du foil monisser non frère et de la mee à la eila-citle, et senore la nuit même conduit à Pignerol. Soudain après est arrêt, qui fit fait avec un graria appreil d'honnes armés, monsiere le contre d'iltrevart, monsieure Mazzin, Fambassedeur De la Cour et les sieurs du Plessis Parlia vinierat au chitecu suiti parteilment de force, solidata armés qui s'étant sinis des avenors de poetre jusque même à par ette préculion de vooler sauverer et garantir les sussits ministre des seulevations que pouvaient exciter contre cut une action qui surprit junqu'un personnes mêmes le mois aflectionnées en noire endret. Il moss présenterent une lettre de la part de S. M. et nous d'irent; qu'elle avant juget nous pour pour le cet ét sité d'élègreer pour le beine de cet ét att d'élègreer pour quelques personnes mont le lemont de cet ét att d'élègreer pour quelques personnes de la cet s'est d'élègreer pour quelques personnes de la cet s'est d'élègreer pour quelque

(1) Sa il lettore che questo conte Filippo è il D'Agliè. Storia serra Rescriza — Document

temps la personne du comte Filippe, à qui toutes fois on ne ferait aucun mauvais traitement. Vous pouvez croire si cet accident me fût sensible. et si le manquals alors de raisons et de paroles nour exprimer le tort que l'on faissit à ma réputation et à mon autorité d'enlever par force une personne innocente et de sa qualité, et laquelle il toucherait à moi de punir quand elle se trouverait coupable, et non pas à ceux qui n'ont point de jurisdiction sur nos snicts, mais ils me veulaient persuader que S. M. avait du en user de la sorte, puisque nous n'aurions jamais consenti à l'éloignement dudit comte, nous supposant qu'il nous avait demandé congé plusieures fois de se rétirer, et que nous ne lui avions pas voulu accorder que si cette raison n'était pas raisonnable là où nous faisions bien connaître que nous avions raison de n'y pas consentir quand le dit comte nous le demandait de son chef, pour ne laisser su choix d'un serviteur de partir de l'état à sa fantaisie quand le moindre mécontentement lui arrivrait, toutefois si on uous en cut parlé au nom du Roi monsiene mon frère, nous y aurions bien fait une autre considération, ils youlurent adoucir la rigueur de ce procédé par une assurance qu'ils nous donnérent que S. M. ne désirait cet éloignement que pour un peu de temps, et qu'il n'était point mal satisfait de lui ni de sa maison à laquelle S. M. désirait que nous faisions plus de bien que jamais, et que même elle nous en aurait donne les movens, déclarant qu'elle désirait aussi que nous eussions confiance au marquis D'Agliè, et que nous nous servions de ses conseils. Maintenant ils adjoutent à toutes ces belles apparences qu'on verra de donner quelque emploi au comte Filippe hors de l'état ; à la vérité ce tempérament ferait le même offect de l'éloignement qu'on désire et sauverait notro autorité et notre réputation, qu'on ne peut pas nier qu'elles p'avent été blessées par cette manifeste entreprise de jurisdiction au lien où l'on pubbliait d'avoir rétabli notre première autorité. C'est à quei neus avens denné charge à l'abbé Mondin de travailler avec toute sorte de soins, et cependant nous jugeons qu'il sera necessaire que vous donniez part de ce succès aux principaux officiers comme du Senat et de la Chambre, leur faisant entendre que si quelque animosité a pu rendre odieuse la personne du comte Filippe et lui a attiré cet accident , que nous espérons tont en son innocence et en la bonté de S. M. que fermant la bouche à la malice et aux envieux, il fera connaître que ayan toujours été fidel à son prince souverain, cette disgrâce se convertira pinstôt en l'honneur qu'en blame de sa maison. Je remets cette lettre à l'abbé de la Montà lequel étant très particulièrement informé de nos sentimens et de tout ce qui s'est passé eu cette rencontre pourra mieux yous faire recit de toutes choses de vive voix comme je l'en ai chargé, et de vous assurer que je suis entièrement

Mon frère.

Votre bonne soeur

#### CVI.

Lettera del conte Carlo Obertino Solaro di Moretta, ministra a Parigi, a Madama Reale. [Parigi 35 gennio 1641.] Pranio, teltere ministri, mozzo 42.

MADANA REALE.

Non potrei rappresentare a V. A. R. il sentimento che ho avuto dell'accidente occorso uella persona del signor coute Filippo, tanto più seusibile gnanto mi arriva in tempo cho credevo con le lunghe fatiche di quindici mesi d'haner ristabilita la confidenza, essendomi massimo studiato narticolarmente di far conoscere a questi ministri l'ingenuità di questo cauagliero et la passione con la quale egli seruiua V. A. R. et la Francia in un medesimo tempo. Le eonfesso ehe io uiucuo eon l'animo riposato hauendomi il signor di Chavigni assicurato che nel ritorno di V. A. R. a Torino si era dato ordine al signor De la Court di dire allo stesso signor conte ebe uoleudo egli uiuer ben uuito alla Fraueia, il signor cardinale scordandosi le cose passate gli prometteua ogni sorta di buon trattamento come pure significai al sudetto, et bora uedendo eou un aecidento così graue sconvolte tutte le cose, protesto a V. A. R. ch'io nou uaglio ad esplicarle la mia afflitione, non hauendo pure neauco per congiettura potuto sospettare d'una risolutione così strauagaute essendosi questi ministri studiati, per quauto mi hanno detto, d'impedire espressamente che io potessi penetraria, et le prime nouelle che furono portate in casa mia uennero da monsieur Odot il quale lo disse a mensieur Vincent, et due giorui dope mi capitarono duo lettere, una di monsignor Mazzarino nella quale use lo toccaua così alla sfuggita dicendomi che saprei dall'abate Mondino quello ebe era succeduto eirca la persona del signor conte Filippo, et che intenderei dal signor di Chavigni con quanto caloro egli scrivesse al signor cardinale per seruitio di V. A. R. in questa congiuntura. L'altra fu del signor Dou Felice che mi avvisava bauerla iutesa dal signor d'Argençou uel suo passaggio, ma che nou hauendo lettere di V. A. R. uou poteua significarmi le particolarità. È poi finalmeute giunto l'abbate Moudiuo con le lettere dell'A. V. R. et dopo d'hauer lungamente discorso meco fu dal signor cardinale in questa città, ma nou hauendo potuto tratteuerlo molto fu il giorno seguente a riuederlo in Ruel, ma perchè egli scriucua diffusamente sopra la sua negotiatione passarò a discerrere circa quanto ho operato io in execuzione de'comandi di V. A. R. sl col signor di Chavigal come col signor cardinale medesimo et per comiueiar dal primo fui a ritronarlo sopra la lettera di monsignor Mazzarino et lo pregai a dirmi se era vero che si fosse fatta questa prigionia et che nono caso gli bavesse dato il motto, che attione avesse fatto il signor conte Filippo per obbligar S. M. a trascurar tutte le considerationl che si richiedevauo attorno questo fatto. Mi rispose riseutitamente che questo douena essere eseguito un pezzo

fa, ch'egli haueua sempre attrauersati tutti li negotii, eausata la rouina delli Stati el che ora nuovamente haucua procurato d'impedir l'agginstamento del signor principe Tommaso, et portato lo spirito di V. A. R. a risentirsene dopo che era stato fatto con grandissima escandescenza non solo de' ministri ehe lo avevano trattato per impedir la rovina della casa reale ma etiandio de'popoli che aspettauano da questo stabilimento qualche riposo alle scingure loro, che questo inverno egli procurò di far signare a V. A. R. un trattato pregiudiziale a lei medesima senza saputa della Francia, attione che meritava sin d'allora il castigo, come anco per quello ehe feee sapere al signor principe cardinale che lo riferi al padre di Lilla et dallo stesso padre fu giu tificato a S. M. aecennando che ora di nnovo trattasse coo quel prencipe et ehe avesse animo di ritirarsi a Nizza, co-a ehe sarebbe di grandissimo pregiudizio per quello elle ne sarebbe potuto succedere. Cho S. M. auanti tutto queste cose fu iu pensiero di farlo eseguire in Grenoble, si ben non fu giudicato a proposito per esser ne'suoi Stati, lo gli risposi a tutte queste obbiettioni rappresentandoli che uon essendo il conte Filippo suddito di S. M. non hauena da rispondere delle sue attioni avanti il suo tribunale, ehe egli haueua consigliato V. A. R. ebe a lei apparteneua la cegnitione sopra i portamenti del audetto, ma quando pure la Francia si fosse tronata mal aervita da lui, haucuauo isperimentato il zelo di V. A. R. in tante occasioni, che poteuano ben essere sieuri eh' ella haverebbe dato soddisfazione alla Francia anco in questa congiuntura senza ufolar la giurisdizione di S. A. R., ferir l'autorità di V. A. R. et metter in compromesso la sua riputatione. Le raccontai a questo proposito molti discorsi che già si crano fatti in questa città et procurai di persuaderlo a portar l'animo del signor cardinale a rassodar questa cientrice lasciandolo in un aprarente libertà in questo regno. Mi rispose che io ne parlassi al aignor cardinale come ho fatto dono la ricevuta delle lettere di V. A. R., fui però a ritrouarlo in Ruel et comineiai il mio discorso con la ilolcezza non essendovi nello stato della presente fortuna nostra altr' arma che uaglia a colpire uenendomi anco così prescritto da V. A. R. nell'ultima sua. Le dissi adunque ehe V. A. R. riceueua questo trauaglio con il dovuto rispetto perchè le venina dalla mano di S. M., che però ella mi loucua comandato di rappresentar all'E. S. alcuni punti sopra i quali sarebbe contenta di farli il dovuto riflesso, che lo scongiuravo per parte di V. A. medesima a voler hauer riguardo alla sua riputatione ed alla sua ontorità come meglio uedrebbe nella scrittura che li presentai, della quale mando qui inelusa la copia hauendo giudicata di farla sì per dar tempo a farle consideratione, come perche alterandosi alcune nolte nel discorso non lascia esprimere intieramente le cose, passal pol a dirle ehe se S. M. si troua disserulta dal signor conte Filippo, quando fosse stato significato a V. A. R. non vi avrebbe mai acconsentito. Gli replicai che hauendo loro le forze nelle mani non avrebbe potuto negario at in tal caso non si sarebbe offesa l'autorità, indi mi andò toccando diversi punti di quelli che si contengono nella città. Mi rispose liberamente cha non poteuano farlo per ora et cha non sarebbero venuti tanto avanti quando bauessero avuto animo di usarne in questa maniera, ma che poteva ben assicurar V. A. R. per parte sua che non havrebbe ricevuto il conte Filippo aleun dispineere, ma buoni trattameoti nel bosco di Vincrana doue noleumo collecario, et in quanto all'autorità di V. R. A. non solo pretendevana di derrogarii, ma volcuano accresceria, to gli soggiunsi che difficilmente si sarebbe potuto riparare che questo avrebbe dato oceasione ai sudditi di pensare ai casi loro dub tando sempre di riccuer un simil trattamento. Mi guardò atraverso et disse: Quoi, ils ont peur, c'est bien ce que nous roulons. lo ripresi che non era necessario il timore in quelle persone che e:ano apres o V. R. A. che con affetto hanno sempre seruito et seguitato il partito di Francia e che in questa maniera il partito peggiore sarebbe stato il più avvantaggiosa, mentre i ribelli vedeano opressi i fedeli che lo suplicanano di raccordarsi can quanta passione e zelo hauesse sempre V. A. R. seguite le inclinationi della Francia, che sebben imputauano a lei molti disordini nella forma del gouerno, in ogni modo nel punto principale ella non hancua mai trauiato. Il che confeesò anco egli esser uerissimo et io le soggiunsi che questa considoratione t'obbligava a non trattare V. A. R. con tanto rigore concludende che trattaodola in questa maniera si patera dir una principessa perduta. Mi disse: Que voulez vous inferer par la. Et io replical che se non dauano soddisfattione a V A. R. sopra questo fatto, et non si risolucuano con qualche attione rileuante di fur risorgere la riputatione et l'autorità che haucuano abbattuta, poteuano fare più poco capitale del suo governo il quale quando cadesce nelle mani dei principi hauerebbero allora conoscinto la differenza et la stima che doueuano fare della persona di V. A. R. Il signor cardioale dopo haner fatta qualche pausa mi disse le formali parole: Je n'ai autre chose à vous dire sur cette affaire ici sinon que nous voulons avoir soin de la réputation et de l'autorité de Madame laquelle nous voulons faire respecter plus que jamais écrivez la que je suis son serviteur et que je la veux servir poureu que de son coté, elle veuille se bien gouverner, et con queste mi licentiò rimettendoni a quello che di più mi haurebbe detto il signor di Chavigny dopo visto la mia scritura. Et questo è in sostanza il contenuto di tutto quello be potuto operare attarno a que to accidente assicurando V. It. A. che oon me ne potea succedere alcuno più sensibile, onde haverci voluto esser lontano mille miglia parendomi che fosse il buon genio che mi ispirò all'ora ebe con tante istanze dimandai ticenza a V. A. R. di ritornarmene, et hora più ehe mai uiuo can questo desiderio mentre vi concorra la buona gratia dell'A. V. R. mi vergognarei però di abbandonar il suo real servitio io questa contingenza, quando ella giudichi ebe lo vaglia a servirla et senza più le faccio humilissima riverenza.

Di Parigi a 23 gennaio 1661.

Di V. A. R.

Umil. et fedel. vassallo e suddito Garco Obertino di Moretta,

### CVII.

Lettera di monsignor Giulio Mazzarini al p. Tommaso.
(Febbraio 1611).

Tutele, reggenze e luogotenenze generali, mazzo primo d'addizione.

SEBENISSIMO SIGNORE.

lo ho bes servão V. A. e desidero çãi ausualaggi della sua persona e di queste casa con tanta passione con quanta potesse ferb à più devoto del suoi seruitori. Con fondamenti reali rapperento sinceramente S V. A.R. che hen considerata la cosititazione percente delle cosa; gli înteglia elliquali à involta la casa d'Austria con poca speranza di liberarsense così presto, les tatos furificio della Francia, il bene di queste acas, li buoni rattementi che il Re vuol fare all'A. V., li cativi che ha ricevuti da spagnoli, la comonditi di vendecimen quando anche non fosse impegnato nel paralto del Re, ogni una delle dette ragioni dovrebble essere assal forte per farches prendere subblo i it risubitione.

lo m' socieuro che V. A. adempiri postualmente seuza maggiori diazione quanto la pronesso, nè in Franca si è avutu sun sinisua apprezione del contrario essendo coli coune da pertutto nota la professione che cle la sempre fatta di simura la panca più della proprio vita, con questo fondamento ne ho dato continumente sicurezze tali a S. M. et al signor excerdizale due mo in signore che so per qualche accidente la partezza di V. A. che lo baseuno assolutamente assicurata per il principio di quadragenian veniser infracha col pretendo della propositione dei 'paguosi), in correreri rischio di pretende rela gratia di S. M. e di S. E, basendo con l'Utilizio corriree spoidio dopo il mio ritorno di Nizza parlelo con lasta assessemaza del viaggio di V. A. che era impossibile il farto con termini più ecoressiti.

Rimane dunque la mia fortuna esposta a simili accidenti, e quello che sopramodo mi rammarica è che non risulta dalla mia perdita alcun pantaggio nè all'A. V. nè al signor principe cardinalo ne a questa real, casa. Non essendosi V. A. compiaciuta di permettermi che fossi a riuerirla ho pregato d signor conte di Drucat partial servitore dell' A. V. a trasferirsi costi per rappresentarle molte cose in uoce che risguardane il suo seruitio e la necessità precisa cho io ho d'essere incontinente aunisato della risolutione che l'A. V. vorrà prendere intorno al suo viaggio l'adempimento dell'altre cose che ha promesse a S. M. Mi è conuenuto pregare Madama per la missione del detto signore al quale supplico V. A. di dare Intiera fede in quanto le rappresenterà per mia parte. Ilo trattenuto ancora il signor auditore Monetti sopra queste materic affinchè si contenti ancor lui di rappresentare a V. A. quanto sia a proposito la sua pronta partenza, differendosi alla corte di prendere risolutioni sopra gli affari d'Italia sino all'arrivo colà dell'A. V. alla quale ebbi l'onore di scrivere l'altro giorno la questa conformità.

La bitera cler V. A. riuntse în appeaammente a Nizza di servieva il conclusale dum aim siegune no mi oi nome capiblat, il che servità il V. A. per autice în cuso che mo l'aveza inistită. Mille chânchere nete pous scritie di Genoua, di Nižano e dilute parti intensi u movei sonorette di sonore. Mille chânchere nete sibilităti ir V. A. et il conte della Sirveix, non estace în mille particolarei in sibilităti ir V. A. et il conte della Sirveix, non estace în mille particolarităti mentina della sibilităti in V. A. et il conte della Sirveix, non estace în mane parte postone merchiare în au majunta parte postone merchiare în au majuntațione, ci di M. V. A. fecti bambilisma riverestură.

#### CVIII.

Altra dello stesso al principe Tommaso.

(..... il febbnio 164).

Archivi del resno, luoso citato.

SEREMISSIMO SIGNORE.

È per l'affetto con che ho precursto servire a V. A. non perdonando a fatiga diffiguras alema, pe se il carattere che perdo di ministro di con pran tie, non mi sarel mii porsusso che l' A. V. dopo aver ricevulo in Nuzza in stifficazio di S. N. delli tratti solstereiti, e detteni move promesso che alli otto o dicci del corrente si arrebbe messa in viaggio per la corti, fossa per serioraria che alticolesa risposta de me sila helta periora del controllo del les corti, fossa per serioraria che alticolesa risposta de me sila helta periora del controllo del la periora con con la controllo del la quelli serupidi in uederusi, che non chile prima che con il sua promossa ui s'impegnama:

Li termini con li quali lo tratato, gli ordini dati da S. M. percebi PA. V. fosse co none strancifiari ricevata nelli soni regio i al'indicato di cardinale dura mio signore per incontrare le solidationi dell'A. V. nacori i quelli punti drivutali non si ere qui ardito farle sperure con alcuna, mi parenu che doscascos accelerare il ulaggio dell'A. V. in Prancia e pur usodo il constrario.

Quando il signor principe cardinale mi dives che li spagmadi propeneuvo nile A. Li come tulori di restaliri e ligazza ecupula, e che S. M. aurebbe potuto rimettere a Mohama cance tutorie quelle che tiene e che in tuta si surebbe meso pressión de s'undidi i S.A. R., non patel condenenti di non for doglianze che si fecesse caso di una ploposta che per la strausganni di essa fin rigietta dalli misini di S. M. sia quando Torino era in patere delle AA. LL. et il fle correca guan rischo di perder la cittalella, doci che il Re volueta Tusicose non di dimostos della cusa di Stovia perciò desiderana la grandezza e non la routina di essa. Che l'atguiri qual partiol e cendre assolutamente la AL. LL el si gapuco padroni di opini con era tutt'uno. Che di Re sostenena la tutela di Maduna, che sotto in sua regregara hausses S. M. offerto di restituir le piarza al signor duen di Savoia e che in questa conformità si era la M. S. inspegnata nel tutalte conchiusy con V. A.

Per ultimo dissi hauer avuti avvisi certi di Genoua da persona ben informata che la detta proposta haneua preso il sno nascimento a Nizza e cha il conte della Sirvela era condisceso che si facesse per la sicurezza datagli che non si accetterebbe dalla nostra parte e che per la necessità che gli fu rimostrato esserui di fare il contraposto d'una propositione apparente alla reale fatta da S. M. di rimettere effettivamente le piazze; di che V. A. ha promessa autentica sottoseritta dalli ministri della Macstà Sua. Diverse uere co-e più per ischerzo che per credere si facesse alcua fondamento nella detta proposta dissi a signori principi cardinale et alli signori conti di Mussano e Messerati che non ne parlarono il primo giorno. Fini poi questa pratica in modo che come V. A. sa benissimo non se ne parlò più e solamente fu risoluto che il signor conte di Mussano passarebbe In Francia quando non fosse riuscito di concindere qui l'aggiustamento delle AA, LL. con Madama e conuenire nelle conditioni della luogotenenza che il signor principe cardinale pretende, et in seguimento prendendo io licenza da V. A. mi disse che dato fuori ordine alla sicurezza di cotesta piazza alli 8 o 10 del corrente si sarebbe incaminata alla corte aggiungendomi che non ricenendo in questo tempo risposte di Spagna sopra il ritorno della signora principessa non rimaneua occasione di sperar molto, Se V. A. si compiacerà nedere le reciproche promesse sottoscritte, m'assicuro troucrà gli articoli intorno la restituzione delle piazze tanto precisi e chiari che rimarrà cuidentemente persuaso non hauere la proposta dei spagnuoli niente di compne con le promesse che da V. A. e da noi respettivamente sono state fatte sopra di questo punto, at in ciò non uoglio altro giudice che lei. Sono nenti giorni che mi fu parlato della detta proposta senza che alle mie ragioni fosse replicata cosa alcuns nè fattami istanza d'altra risposta, e quando penso d'hauer noua che V. A. è in procinto di partire in conformità del concertato, uedo che mi fa istanza di rispondere alla propositione de'spagnuoli alla quale soddisfece ampiamente in Nizza.

#### CIX.

Lettera della duchessa Cristina al principe cardinale Maurizio.

(Di Torino 1.º marzo 1641).

Archiel del regno, lettere di M. R.

Mondere mon frère. Je ne me puis avèz étonner du clanquement de résolution qu'a liu non frère le prince l'Homas si contraire au bénefice de l'état, et à sa propre réputation et parceque je sais que les vières ont toujours été portée à cette fini, le re puis croire que veus approvaire. l'action qu'il a finite et que rous ne soyze tout contraire de ses sentiments et parceque je dérier savoir les viviers urce sujet, j'adjebelt l'abbé de la Month pour me les rapporter, et vous repliquer les miens je ne crois par vous ayex d'antes intentions que le line de votre propre maison. Cet BACHMENTS 185

ce qu'il faut que vous faisiez paraltre maintenant par l'union que le désire faire avec vous qui n'a d'autre leut que celui la et au contraire vous en verrez l'entière ruine si vous ne vous atrachez absolument à ce que le dit abbé vous proposera de ma part, et il vous fachera bien que le monde connaisse que vous en soyez l'auteur comme infailliblement il sera, si vous ne eroyez les conseils que je vous donne de yous attacher à la France et de finir cette union que j'ai toujours désiré avec vous. Les partis que je vous fais sont trop avantageux pour les réfuser, et vous trop plein de prudence pour n'en pas choisir le bien que vous est present et éviter votre mal. Je vons prie de faire les considérations nécessaires, et d'accepter mes sentiments comme voyant très clair en cette affaire qui vous conseille avec la même affection que je ferais à mon propre fils dans l'espérance que cela puisse servir, et que la passion que j'ai toujours eu pour vous me dicte, et le bien de cetto maison d'où je n'ai point d'intérêt séparé qui m'empeche de vous dire cette vérité que vons entenderez plus particulièrement de l'abbé de la Montà à qui je me remets, vons assurrant que je suis avec loute sineérité et je ferai paraître.

De Turin ce premier de mars 1641.

Monsieur mon frère

l'otre très affectionnée socur Conestienne,

### CX.

#### Lettera della Duchessa a Don Felice di Savoia, (Di Torino 12 giugno 1641). Archivi del regno, tettere di M. R.

Mon frère. J'ai tardé à vous écrire pour n'avoir pas le bien de le faire de ma main et ne t'ai voulu faire par celle d'un autre. J'ni parle au Gonteri et i'ai outendu tout ee que m'a dit de votre part, et je erois que vous écrirez la réponse que je lui ai faite sur tont ce qui se tient à votre satisfaction; yous n'avez point d'occasion ni n'en aurez par l'avenir de croire qu'il y ait aueune diminution dans l'affection que l'ai pour vous et de la confiance entière que j'ai. Je vous en assure de nouveau, s'il en est de besoin en jure, que je ne le erois pas en ayant les gages que vous avez entre vos mains; vivez ponrtant dans eette assurance, et moi je le serai pour ee qui vous regarde en réposant le gage qui m'est le plus cher, sur votre vigilance et fidélité. Ponr ce qui touche le particulier du Gonteri, il attache fort à se disculper vers moi; il faudra que se soit le temps qui le fasse et selon que je verrai qui vivra, il se requierera ee qu'il a perdu pour son fils. Il a fait tuer un homme à Carignau pour certains ehevaux qu'ils lui ont été pris; l'on en prende les informations et l'on verra er qu'il en résultera, mois, pour sa longue bien difficitement s'en corrigera-t-il, et il montre peu de couduite et peu de jugement en toules ses actions. Son père dit qu'il lui remédiera, quand il sera sage alors le traitera comme tel. En attendant il mérite bion d'être mortifié quoique pour l'amour de vous l'on y aura égard. Pour ee qui est du révérend (1) vous ferez bien d'en avoir soin, je ne suis pas résolue qui change d'air. Pour ce qui est du père Téofile je n'approuve pas qu'il le voit si ce n'est que vous le jugiez homme à rapporter la vérité de ce qu'il lui dira et n'agir point en d'autre chose, mais cela étant incertain et ne pouvant pas juger du dit père pour ne le consaître pas, je me remets à ee que vous en jugerez y faisant toutes les considerations nécessaires. L'on m'a dit que l'air de Monmeillan n'est point du tout bon pour S. A. monsieur mon fils, je le désirerais savoir de vons comme à personne à qui j'ai plus de confianco, et voir si les passages de la Val d'Aosto sont tellement assurés qui puisse faire sa demeure à Chambery, et aussi en y tenant les compagnies, et faire bonne garde au château. Si cela sera, il n'y aurait rien à craindre car il faut avoir soiu de sa santé par dessus le reste. Je vous conjure de me mander la vérité et si ces nouvelles uo viennent point de personne qui n'ont point envie de demeurer à Monmeillan, j'attends la verité de votre bouche; je me porte très bien, Dieu merei, mais pour le pays il est ruiné, ce qui me met dans des rages et inquiétudes voyant que l'on ne veut pas prendre aucun remède que cela mets ma vie dans une continuelle impatience. Voyez si elle peut étre doueo après cela: non obstant tout cela, Dieu me conservo miraculcusement. Je vous prie de là faire prier à notre damo du Mian : pour moi c'est tout ce que j'ai à vous dire maintenant que les heures de ma vio sont malheureuses, mais que je m'en vais consolant par le soulagement que je trouve en mes serviteurs, et il n'y en à point sur qui je répose plus que sur vous et à qui j'aie tant de configueo comme étant

Mon frère

Votre bonne soeur Christiense.

## CXI.

Lettera dell'abate Andreu Buschetti a monsignor Ripa vescoro di Mondovi.

(Dal Vernante 12 actiembre 1641).

Architi del regno, lettere particolari.

ILL. E REV. SIGNORE.

Ricevo la di V. S. III.<sup>88</sup> e Rev.<sup>88</sup> delli nove corrente in risposta della mia scritta li otto insiente con copia della lettera del signor referendario Filippa (2) cho invisi a Nizza conforme V. S. III.<sup>88</sup> nii comanda nella sua, alla quale deuo rispondere che non la potuto il serenissimo principe car-

<sup>(1)</sup> Si necenna al padre Monod prigioniere a Monmegliano.

<sup>(2)</sup> Maurizio Filippa conte di Martiniana ecc. che divenne poi primo presidente della camera dei conti.

dinale mio signore con maggiore prontezza spedirmi bauendo anticipatamente corrisposto alle affettuose proposizioni di V. S. III. " per il sostentamento di Cuneo alla real casa di Savoia con rispondere subito ai capi della capitolatione nuandatale e desiderando con effetti e non con parole testificare al mondo la sua buona dispositione ha volnto prima di spedirmi certificarsi il più elle ha potuto del stato nel quale si trova Cuneo el andato per saper i sensi del serenissimo principe Tommaso per non fare capitolationi apparenti o trattati momentanei. Ma promise che possino sassistere per sempre eon sua riputatione et eon henefiejo di Stato di S. A. R. Però al presente mi manda con la picuipotenza et autorità necessaria per negotiare, stabilire ed ultimare conforme alle instruttioni che tengo a parte tanto ragionevoli che non possono essere so non accettate massime frappopendosi persone quali protestano d'haver fatto ogni possibile per euitare il danno che ineuitabilmente minacciava la perdita di Cunco insieme eor un saceheggio alla città et perdita delli difensori tanto animosi che saria stato pregiudicare al loro ualore quando si fosse capitalato prinza elso hanessero dato saggio della propria generosità testificata in tante altre occasioni massime da cittadini quali hanno gusto di dolersi che per sernitio di S. A. R. non si sii procurato et protestato per diuertire l'armi francesi dall'assedio di quelle mura guardate da'proprii cittodini e da soldati sudditi di S. A. R. salvo alcuni poehi stranieri introdotti per mera necessità, il cui numero non è d'oggetto considerabile a segno che meritasse Cuneo un assedio si vigoroco et assalti tanto furiosi mentre sotto la reggenza di un principe del sangue il più prossimo alla sucressione si conservava fedelissimo al suo supremo signore tanto più volontieri quanta che in tanto tempo ebe sono retti dall'incomparabile prudenza et affetto del serenissimo principo cardinale non è mai stata quella città gouernata da altri che da vassalli e sudditi di S. A. R. nè haucua riconosciuto altro dominio ehe il supremo dei duehi di Savoia, el al presente si ritroui in punto di poter cadere per un accidento di sinistra fortuna sotto un comando straniero, el correre pericoli sì grandi, veramente merita di essere eompatita, e molto più da hiasimare chi ha introdotti i francesi a quella inspresa et uon per altro se non per necessitare il serenissimo principo cardinale mio signore ad introdurre nelle altre piazze, stranieri per difenderic, e conuerrà che si risolua a quanto sinora si è astennto non bauendo mai voluto oeconsentire d'introdurre soldatesca forastiera in alcun luogo dall'A. S. governato, lasciandoli più tosto sproueduti che maniti d'altra gente ehe della propria, o per maggior testimonianza del suo affetto uedendo quanto importi che Cuneo si conserui alla real casa nonostante che si possa sostenero anco per molto tempo, con tuttociò purchè se gli aceardino le capitulazioni ragionevoli consente di rimetterlo sotto la reggenza di M. R. nel tempo et con le conditioni che si stabilirà pinttosto che per nn accidente impensato cada in potere di chi l'assedia. Ben è uero che il screnis-imo principe non s'è messo a precipitare i trattati per li accidenti ehe poteuano et possono succedero sinistri. Non si sbigottisce per quello, nemmeno li disprezza ne s'inganna chi suppone che altro che Dio poteua déradre e liberre qualta crità dalle mine et acutil preparati, è stata il secretariscion principe cardinale mis signare dalla sola proudienza del Signare introdutto in queste parti, in questo sola confida et mediante quella spera conservati. Sapara molti giorni sono gli prapariti de facesco i francesi quali indicavano un assalto generale, spena nache quello che porte prometteris di deliverori e confidio no Bigmore la ripoto di tutto molte suo mani. Hora benche sia felicienche per gli sascidati seguito l'assalto et cle si speri un fefice ceito di conco, et che ad opni verso si inclo che il serreisisimo principe Tommaso non dorna, con tutociò non bavendo altro ordine in conturria, dica o 2 v. S. Il. che il serenissimo mis sigmere à sempor l'istesso. Bio tutti l'autorità necessaria, se giudica che si possa negoziare, recomo pronto.

tn ogni caso testificarà V. S. III. al mondo et a chi fia più spediente la retta mente et ottima intenziono del serenissimo principe quale non si gonerna con le false relationi nò tampoco presta orecchio alle dichiarationi animose, ma regola il tutto con la solita sua prudenza, nolendo piuttosto che Cuneo corresse rischio d'un assalto dall' A. S. preueduto else di preeinitare la negotiatione con promesso repugnanti alla sua reputatione. Permeltere in fretta quello uon posso più col tempo osseruare, obbligare in un punto una città a rendersi mentre i cittadini o soldati ualorosamente si difendono e liberamente serivono cho non temono incentro alcuno, uon deue un principe precipitare le deliberationi nè deliberare so non quanto vuole et può osservare massime trattando con una corona lanto potente como quella di Francia quale riceve una semplice promessa per un istromento giurato e facile il protestaro al mondo un buon zelo al servitio del principe et affetto verso un popolo oppresso con rappresentargli i pericoli di quello gli può succedere per indurlo precipitosamente a rendersi. Ma saria stato più lodevole e di maggior merito appresso Dio et il mondo se sapendo che in Cunco non ui era gente nemica di S. A. R. si conducea l'armata X.ma sotto lo piazze custodite dall'armi cattoliche, molto prima si doveva considerare che molto meglio era lasciar. Cunco sutto la reggenza del serenissimo principo cardinale che di esporlo in pericolo d'essere occupato da francesi, et obbligare il serenissimo mio signore, a rimettere le altre piazze e la propria persona alla difesa del spagnuoli quali fors' altro non desidorano che d'essere introdotti dove mai ne sariano stati ammessi, Mi facci dunque gratia V. S. III. di testificare a tutti cho non si tosto propose i suoi sensi all' A. S. che ne ebbe immediatamente mo to favorevolo risposta hauendone ritardata l'effettuationo per non precipitare il negotio et l'abbricare in aria. Sono qui dono gli otto del corrente con i sensi del serenissimo principe ragionevolissimo e pronto ad esporgli quando e dove V. S. III. mi comanderà con autorità di conchiudere conforme a quelli. Ero la punto di partire questa mattina in conformità di quanto le scrissi bieri sera, ma ricevendo la di V. S. Ill. mi trattengo per aspettaro da lei nuovi comandi di quello vorrà else faccia, assicurandola che Cuneo li darà tempo di negotiare con comodità. Mi rincresco grandemente dell'indisposizione di V. S. Ill. et ricevo mortificatione grande che mi venglai probugato il trupo di ricrittà in persona come sperson oggi di far, mo suppomedioni V. S. III. d'haue rianino il suo viendo all'armati francese et the potiti in correre rischin se undo al Nonderi sena'utorità, et rirelatere di far rendere le piazze sotto in regenza di M. R. regileo V. S. III. che potto i sena del sernatsimo principe uno signore in construità dello copilizzioni giu manniate a V. S. III. e Potto i sena del sernatsimo principe uno signore in construità dello copilizzioni giu manniate a V. S. III. e ritorate all'attivo con le conditioni che gli accenanta. Tutto-ciò significa a V. S. III. acriti under quello si pub fare et ni cromandi se dello conditionare il missi significa a V. S. III. acriti undere et ni cromandi se al Nizza. Mando il presente con ogni diligenza et supetta al ritorno i cromandi o qualche persona di V. S. III. con i nuoi sena, con qual fine humilmente hi riteriare.

Vernante, li 10 settembre 1641.

Di V. S. III, et Rev.

Umil. et Obb. Sern. Annaka Bescherri.

#### CXII.

Capitolazione per la reta del castello di Revello, tra l'III. et Eccett, signor Carlo Emanuele Fitiberto Giacinto di Simiana, marchesa di Pianezza, generale dell'Infanteria di S. A. R., et il signor Scipione Rotro, dei signori di Settimo, governatore di esso Castello.

(Revello 21 ottobre 164').

Archivi del regno, tutele e regnenze, mazzo 4.

Prinistancete il signor governatore promette et si obbliga di rendere et consegnare il detto castello di Recurlo nelle nazi dei sudetto eccellaritissimo signor narchese di Pinerca per conservario a nunc dell'A. Rel serceissimo Carlo Enanuel divea di Saxon sotto la reggenza di S. R. et d'una replonevelo guardigino composta di truppes standare e piemoniste et non altrinevali, il giorno delli none del mese di november prossimo venfaro.

2.º Promette detto signor marchese lasciar sordire deto signor generale dat dette casiello con il olicitità i sosidati siala la visi, con hora unite baggaj, una livra di polvere per caluna miechia accesa da due parti e balle a proportione, inaturue battenich, bondiera nipigiate a pallici hosee, e convegliarlo con una dello compagnia di extalli di detto signor marchese sino ai codini di chiati lemali di arrentissiani principi e per la strade più breva per andre a Niza, Atti a Vercelli senza che stemo nibbli per-tenziore sorro detti difficial e sobbit soverbe fusero banditi, o di quella religionali principi e per la stradi principi delle distinui e sobbit per la contra delle distinui e vi olicita di soli distinui di la contra di la contra

3.º Prountte detto signor marriese dar li carisagi necessarii per li sagaggi di deto signor governatore ci utilenli e soldati ammatti ci feai gaggi di deto signor governatore ci utilenli e soldati ammatti ci feai medianto però sicurlà ovvero ostaggio sino al riforno di detti carigagi, et naco permettere tre giorni di tempo per sordir le foro vettovaggie di quelli che hanno riportato nel presidio faccado le lero truppe sino a detti confini.

4.º Il chè tutto dovrà aver effetto e seguire salvo che venghi il soccorso mandato da serenissimi principi di Savoia con armata spagnuola o propria et introduca a viva forza un soccorso in detto castello di uomini dinecento.

8.º Durante detto giorno sino alli nove suddetto si travagierà che ridotti i copri di guardia tenuti a linea gli cominentia facciano la sua guardia aenza però aerociarsi d'avvaninggio al eastello cessando intanto il travagio delle mine el l'ostaggio infraevenito visiteri et si travagieri et il carvagieri et il carvagieri et il carvagieri et il carvagio delle mina c ecsserano intanto gii atti di ostilità dell'uno e l'altre parte.

6.º Dotto signor marchese darà un passaporto a quelli che saranno destinati da detto signor governatore di andare a dar nuova alli serenissimi

principi di questa capitolazione.

7.º Promette detto signor marchese di farli pagar le loro assignationi fatte dal ricevidore nella valle di Po avanti che giungano et farli pogar quello avanzava di loro paghe conforme resteranno avere et se li farà far li conti dall'officiale del soldo Domenico Marini.

8.º Per l'intiera osservanza di quanto sovra si daranno seambievolamente ottaggi cio de dalla parte del suddetto signor marchese il signor Carlo Malabaila, et da quella del signor governatore il signori capitani G. Battista Bruno et Luino quali resteranno dall'una e l'altra parte sino alla resa di detto exatello.

In fede si sono detti signori sottoscritti alla presente et sigillata col toro sigillo.

Dato in Reuello a 21 d'ottobre 1641.

GIACINTO DI SINIANA.

SCIPIONE ROERO,

CXIII.

Lettera del conte Messerati al Marchese di Grana
ministro cesareo a Madrid.

(Di Casale 23 dicembre 1641). Biblioteca di S. M., carte Messerati.

Ecc. Sig. MIO 416, COL.

Conviene che io esali con V. E. li miei dolori e le mie affittioni. I acrenissimi principi miei padroni dopo anere rimostrato a questa corte con diuersi cauaglieri e con infiniti dispacci la grande importanza al servitio di S. M. d'accudire vigorosamente al bioggai di Piemonte per sostenere e proseguire la vittico principiane indiamo 1630 in quella parte, e non vedendo particolari quello corrispondenze d'affetti che col zelo et affetto loso tento partitimente procursamo nazi cater gli acquisiti con tando dano del conune seruizio e stri imminenti altre maggiori raine a questa ecronas, risidere oli spellir me qua accioche come quello che anesse autór Tourre del manegrio e come instrutto di tutte le core patenti inprerundentani che paredan prenier in ogni intiere contido saria maglio settilo e creduto, a rapportarei insieme quelli affetti che più si convencomo al comun servicio.

A questo fine, come sa V. E., non ho perduto tempo di esattamente significare al signor conte duca tutto quelle cose che in ordine a questo servizio erano necessarie. Indi informatine appieno anche tutti gli altri ministri ne rapportai così benigne risposte che a' mici principi fui costretto di serivere dando loro per sicuri gli effetti delle speranze che avevano conceputo. Oggidi sono scorsi tre mesi dal mio arrivo, et in questi neancho si è spedito un corricre di quelli che il signor conte duca tante volte ha promesso di spedire d'un giorno all'altro con qualche buon ajuto mentre disponevo io il resto delli negotii contenuti nelle scritture che ho rime-so et che ho fatto vedere all' E. V., la qualo è informata con quali premure sollecito tutte le ore la risposta. Mi disse il signor conto duca che dovessi assicurare le AA, LL, della partenza della serenissima princinessa al ritorno del corriere che avrebbo portati li spacci del signor conte duca, di V. E. e li mici in ordino al ritorno della medesima Altezza in Madrid, e finalmente che gli assicurassi della partenza delle galere e delli vassalli non solamente senza gente nè altro per le AA. LL., ma senza provvisioni da star neanche otto giorni nel porto di Villafranca. E seben il conte duca mi assicuri che sopra di esse vi sono 1800 fanti, ho però penetrato da altro luogo che non vi è altra soldatesea che l'ordinaria, et che vanno solo per rinfrescarsi nelle solite loro parti. Se al comparire di questi sopra quali si sono gettate le medesime speranze datemi resteranno i serenissimi principi sconsolati, abbattuti e mal impressi, et se io ebbi sempre più causa di esagerare e di dolermi come faccio lo lascio considerare alla prudenza dell' E. V. Siamo al principio dell'anne senza certezza che colà giunghino in tempo le genti da mandare per l'esercizio del serenissimo principe Tompiaso. Non uedo apparecchi alcuni delli danari per detto esercito al'ungandosi eziandio le provvisioni di quattro soldi che se gli mandano per esse levate e per qualche aiuto. Riconosco la buona volontà in S. M. e nel signor conte duca, però di questa non veggo sorgere alcuni effetti di quelli che potrebbero consolare le AA, LL, e conservarle sacrificate per sempre al servizio di gnesta corona. Dall'altra parte prevedo che i francesi sono forti nel Piemonte, attenti a proseguire le glorie lore in Italia et infuriati contro li miei principi. Onde, eccellentissimo signore, dispero della salute di quelli stati, delle vite e della ripulazione di LL. AA., nè le renderanno li stati di Milano e li altri che tiene S. M. in Italia oltre la mala conseguenza che ne seguirà per le altre parti.

Ricorro perció all'E. V. come quella che non lavendo chi l'avana di cela verno il servizio comune della casa d'Austria e de' mio principi a come impressa chen informata di tutto resti servita di rappraentaro puatuminente al signor conte dura queste vive mie doglicaze e la necessità precise di non prodrer più tempo aleuno tuttoche io le ne abbi, come V. E. sa, langamento discorso e senito bier sera, non potendo io nè volendo esere necisioni di spermaza eluno.

Perdoni V. E. se forse passo a queste parole risolute perchè l'estremo della necessità che ne conosto, così mi astringe. E qui le faccio profondissima riverenza.

Di Casale 28 di dicembre 1641.

### CXIV.

Lettera del principe Mourizio a Madama Reale.
(Del giugno 1642).

Archivi del regno, lettere principi.

MADANE.

e soin que V. A. R. prend de me rendre tellement contant et satisfait qua je ne puisse désirer davautage, me contraint an même temps de ue pouvoir écrire saus rendre millions de graces de colles que lui plait me faire en toutes les occasions par l'bonneur de ses lettres et les nouvelles assurances de m'avoir en sa protection, et si V. A. R. anssi ma permet une telle place de son affection que je ne puisse jamais douter d'en être dupe pnisqu'elle a voulu me donner à servir et en garde une des personnes plus chères que V. A. R. ait, et comme m'a fait la faveue de m'écrira autres fois la plus grande partie da soi même je connais très bien qu'ella sait mieux obbliger, que personne du monde, et qu'ella le veut absolument faire parattre en la mienne. Ce n'est pas la moindre démonstration celle de m'euvoyee le comta Carle Jéronime de Morette pour m'en assurer de nouvesu avec des marques de telle confiance que me reudent trop glorieux de me voir établi en telle façon en l'honneur de ses bonnes graces qui était le but de mes désirs et la perfection de mon bonheur. J'ai appris fort bien l'Intention de V. A. R. pour la conservation des états de S. A. R. et de sa personne comme aussi pour le bien de tonte la maison je ne manquerai de coutribuce tout ce que me sera possible et obeir punctuelment à ses commandements comme la crois de l'avoir assès témoigné, et j'espère de le faire en sorte que V. A. R. en demeure entièrement satisfaite, et j'ai chargé le même comte de l'assurer que ja perdrai plustôt cent vies que de manquer; me remettant aux antres particularités que lui dira aussi de ma part taut sur ce sujet que de tout la reste, mais surtout de rendre à V. A. R. très humbles et continuelles

193

graces da soin qu'elle veut prendre de Machane la princesse sa file pour famour de mis et pour a'ûter toutes les oreasines de déplaires. Il faut que je confesse que je voulisi commencer par ce sujet, et vrainent je commis que V. A. R. a soin navel de ma sandé puisqu'elle a voulis me difier savoir les nouvelles boones dévant que les mauvaires de l'infante, cara il via point de doute qu'elle meuceut tellement tecuble le surge et tous les sentiments que me pourmient rendre ou mabule ou de sorte qu'ell aurait dét cent fais pa que la mabule, et la supplie très humblement de croire de cent fais par que ce seul respect du déplairir de V. A. R. aurait en moi fait le même defect, puis je usit de hoblighe par toute sorte de devoire et d'abbligation même de seulir davantage de tous les autres ce que sit pu déplaire comme retuit qui pur l'homeur de la nouve la listence et de tout des graces que tout les jours reçoit de sa bonté n'a plus grande ambition et sera sa prênciaja foir les des die en de l'est prénciaje de los de soir de tout les affects de la contre de soir de devise de la cert est que principale goire de soir de re publice de soir et a publice et sera sa prênciaja gior les des die en que publice que de se die en que publice de soir et que publice de contre et publice de soir et que de so

Madanie

Très humble, très obéissant et très fidel serviteur

Mausus Caspinal de Savois.

#### CXV.

Altra dello stesso al Re di Spagna.
(Nima 20 giurno 1612).

Archiri del regno, luogo citato.

Sexon.

a seguridad que tengo siempre del animo real y santa inteneion de V. M. dispuesta à amparar esta easa y mi persona puede over echobbenor con larga paciencia los modos que han tenido con migo los ministros de V. M. en Italia: los del eonde do Sirvela por muehas partes han salido de limites y singularmente con las ordenes tenia dados al maestre de campo Tottavilla, lo que no se podia jamas imaginar y quando seria necessario aver de saver mas particularmente, con que viendo ne maltratado y desamparado al tiempo que eran necessarias promptas execuciones; estas y las muchas causas riguales muy conocidas me han reducido a resoluer el ajustamiento con la sefiora duquesa de Sauoja mi eufiada y a concluyr el matrimonio que siempre dije a V. M. eon la seliora princessa su bija como es mas proprio y mas eonueniento al bien d'estos estados do quo doi euenta a V. M. humilmente suplicandola creer de mi animo que no se apartarà por ningun acidente de la estimacion que deue a la real persona de V. M. que guarde Dios como nos otros y toda Christiandad tenemos menester.

Nizza 20 de junio 1642.

STORES DELLA REGGESSA - DOCUMENTO

#### CXVI.

Lettera della principessa di Carignano al conte duca.

( Di Caramvello 22 giugno 1642 ).

Biblioteca di S. M., lettere relative al ritorno della principessa di Carignano.

Mousieur Falet ayant été à Cuenca de la part du comte Messerati, à sou relour m'a donné une lettre de V. E. en réponse d'une que je lui ai éeri il y a plus d'un mois, qui m'obblige de dire à V. E., avec tous les respects que je lui dois et lui veux rendre, que nia prudence est si petite que je ue pais entendre quelles sont les circoustances qui s'offrent d'assentir pour mou voyage, comme V. E. dit dans sa lettre, car pour celle qui est passée et qu'on manquerait beaucoup à mon décorum et à l'attention que sumamente se tiene de dar al selior principe Thomas toda la satisfacion possible sin quardar la respuesta veniesse de Su Maa, en mi partido, ee sont les mêmes mots de la lettre de V. E., véritablement elle est bonne à dire à des enfans bien que le ne puisse nier que mousieur le prince Thomas n'ait des grandes obbligations de l'attention que l'on a de lui donner toute satisfaction, et en effect la manière dont j'ai été traitée depuis un an en toutes ces ménages et lo respect qu'on me porte est fort grand en me tenant prisonnière. Il n'est pas de nion décorum d'aller trouver monsieur mon mari , mais il l'est de me traiter en esclave. Si monsieur le princo Thomas n'a écrit plustôt j'en ai la coulpe, l'avant supplié beaucoup de fois de no le pas faire pour l'anpréhension qu'il ne témoigna les trop justes sentimens des offenses reques en ma personne et celle de ses enfans, n'ignorant pas que la plainte et quitter le service de S. M. ne doit être la même chose, qui m'était sensible pour la passion très grande que j'ai toujours eue à les honneurs que j'ai reçu de Leurs Majestes; mais j'amenderai cette faute en sollieitant les réponses qui feront voir à S. E. que l'honneur et la réputation lui sont plus chères que la vic et qu'il n'est pas Lomme à rien faire nar force. C'est pourquoi je supplie V. E. de prendre autre prétexte pour couvrir la baine qu'il n contre moi, que d'obbliger monsieur le prince Thomas, car outre ce que jamais il n'y a homme qui prenne plaisir qu'en maltraite sa femme et ses enfans, tout le monde sait trop l'honneur qu'il me fait pour le croire, et de plus les lettres qu'il a écrites au Roi et à V. E. me demandant avec instance, la venue du comte Nicolis pour ce sujet, celle du comte Messerati de qui le premier chef de ses instructions écrites de sa propre main est eclui de mon retour, les lettres qu'il a écrites à Messerati touchant de ce qu'il avait coopéré à mon retour à Madame, celle qui a cerite au comte Nicolis le remerciant ilo ce qu'il avait suivi mes sentimens au sujet de mon voyage d'Argande et de m'avoir suivie, l'assurant d'en conserver une perpétuelle mémoire, font assez voir le contraire, et ainsi les sujets des violences qu'on m'a fait sont si claires et si justifics par les neauvais traitemens que les ministres d'Italie font à

messieurs les princes qu'il est inutile d'en prendre ancun puisque les plus ignorants le disent assez haut. Je finirais en assurant V. E. qu'il n'y a plus ni promesses ni paroles qui nous puissent amuser, cette dernière répon-e m'ayant fait voir si clairement la vérité, qu'il est plus impossible de me contenter avec des complimens bien que je serai toujours

Caramvel le 22 juin 1642,

Monsieur

Votre très humble servante

### CXVII.

Lettera di Madama Reale al principe Maurizio. (Di Cuneo 16 settembre 1642). Archivi del regno, lettere di Cristina.

Monsieur mon frère. Je ne donte point que vous n'ayez fait et ne vouliez faire des choses en ma considération que vons n'auriez fait ponr antre personne, aussi vous conne-je un gage de mon amour que Dieu avait réservé pour vous en même temps, mon coeur, mes inclinations, et toutes les puissances de mon âme qui vons sont entièrement connnes, et je ne ferai, pas moins d'orenavant en votre considération que vous avez témoigné de franchise en l'exécution des traités et j'irai avec la même avec vous croyant vous donner autant de satisfaction que j'en ai recu maintenant de vous, Je me remets à monsieur de Senantes et à Corte car le pensant à vous le dire quoique je n'écrive pas par le dernier qui a suivi ma fille, mais cette servira pour répondre aux deux vôtres. Elle est maintenant à Limon et dans le déplaisir de me quitter; la seule consolation qu'elle a trouvé est celle do rencontrer tout son bien en vous en suivant la première inclination qu'elle y a toujours, qui s'augmentera tant plus elle aura de connaissance de vous, Je la vous donne très volontiers et ne me reserve rien sur elle que ce que la nature m'y a laissé : vous conjure d'ainier sa jeunesse et de l'aimer comme mon sang, joint au vôtre, m'assurant qu'avee l'àge elle sera.... et votre amour, et en attendant je supplierai pour elle avec autant de passion et d'amour que de vérité je suis.

De Côni ce 15 septembre 1642.

Mon fils

Votre bonne et très affectionnée mère CRRESTIENNE.

# CXVIII.

Lettera del conte Messerati al principe Tommaso.
(Sul finir del 1613).

Biblioteca di S. M., carte Messerati.

\_

SERENISSIMO PRINCIPE.

Qual quiete può provar l'acimo mio meutre veggo fluttuare in un mar di pericoli V. A., i suoi figli, la sua casa, il sno stato e con esso l'Italia tutta : non sarei quel fedel servitore che io gli professo se mirassi con occhio asciutto le sue rovine. Finirò prima la vita che di esortarla e supplicarla acció si riduchi in sicuro porto, lo per me stimo che la man di Dio sia stata con particolare protezione sopra il serenissimo capo di V. A. insino a quest'ora, e che abbia resi pigri i francesi in escanire le loro perverso intenzioni. Ni par di vedere l'agnello fra i denti del lupo che se non l'inghiotta non è perchè gli perdoni, ma perchè lo riserba alla morte in breve spatio. Non è questa fede o pietà de'francesi, se a quest'ora non hanno tradito V. A., ma la riserbano a maggior vendetta tanto più ernda quanto più avidamente aspettata. Non si promettono una sola preda nella sua persona ma tutto quello ehe accennai di sopra ho inviato a V. A. fogli pieni di ragioni palpahili che l'esortano al primo partito. Adesso replico quelli motivi che mi suggeriscono il mio amore e la mia fede. V. A. si trova in un bosco di fiere perchè quanti francesi alimenta la Francia sono tanti inimici della sua casa e del suo stato. È vero che è morto il cardinale di Richelieu ma la vipera morta anco avvelena, Già ha indicato la noste de'suoi sentimenti e forse anco comandate te vendette a'snoi aderenti. Se è stato reciso il capo all'idra ne sono sorti d'altri in più pumero e forse più crudeli. Creda V. A. che il cardinalo Mazzarini non gli sia più placabile inimico o più disprezzabile di quello? Si raccordi gli scritti co'quali si ingegnò di uccidero la riputazione di V. A. giacchè non potè la persona come hece manifestò il tossico dell'animo suo sullo sue carte, Adesso è cresciuto a fatto maggior di prima e tanto si rende più arrabhiato quantoché teme la grandezza che potrebbe fabbricarsi V. A. in Francia. Si raccorda Mazzarioi delle offese fattegli e sa che i grandi non si dimenticano così di leggiero. Accenderà egli il fuoco per tutti i fianchi. uon perdonerà ad Asti per opprimere la grandezza e la persona di V. A., lascio il seguito ch'egli tira.

A schiere sano insorti i menici della fortana di V. A. e questi non sano ordinari, na besupi pio potenti. Tutti i principi del sangue et i più grandi del reggo quelli stessi che dello gratte ebo il fle volena conferire nella sua persona, a contemplatione delli meritire matrimossi di V. A. quelli stessi si lasciarano già sentire. Ne si prometta la sua prudenza alesso da quel fle e da questi inmedi quello gli fic conteso a tempo di Carlo Enamesti di gioriesa memoria. Sono suco spogitati quelli che sforzarono il Re et il cordinate di lichieli un annore di fiebe a di prorita gli accordi si stabilità. rel doce Vittorio Amedon n'ertatati di Pinerole a favore di V. A. Non si pub superare e vinere qualifolio che nasce dall'invidia e dalla moltivida e della esperazione del revono quelle ronione che temoso nella loro, e non vorranno aspettur in loro le vendette ma septimente del decidande di libelelle una di vitta agli interessi di lei. Se inteste di busno la partorio la morte di questo sono sarà altro di quelos sodeu prefunia V. A. cisò e del questo esco sono sarà altro di quelos sodeu prefunia V. A. cisò e de questo esco solo potessu resame la pace non laucendo nà il Re nà altri unori da sostesere la molt d'una guerra si grande et aggirante con quella hecilità cire quien parava. Ne havendo la Francia il bravo noceliere che avesse suputo solo esperava. Ne havendo la Francia il bravo noceliere che avesse suputo solo finalmente la giustizia della causa avrelice trovato luogo apresso Dio e gli

Se questa ragione di V. A. era stimata così soda e eosì suceosa, allora che era l'esito contingente e cho solo si sperava con incertezza, quanta margior impressione gli devono far adesso cho il caso è infallibilmente segoito? Dull'altro canto si vede elle la maechina della fortuna francese minaccia ruina mentre è slogata dal suo fondamento. S'aggiunga che quelli che prima concorrevano alla sua gloria, adesso fatti gelosi ritircranno gli aiuti, anzi diventeranno emuli della sua grandezza hauendo di lei quel timore cha avevano prima della corona di Spagna. Gli olandesi che comineiano a raffreddarsi nell'amicizia si faranno eonoscere apertamente i nimici. Temoranno gli altri notentati d'esser oppressi da quella monarehia ebe va ogni giorno erescendo e i principi d'Italia verranno piuttosto confinar colla corona di Spagna hauendo provato buona la di lei vicinanza, tanto più che non ha le forze il Re così unite come avrebbe il francese per opprimerli. Insomma il fueco che abbrucia non ha limiti così prefissi che si possa fermaro che non passi più oltre, però stimarà ogni prencipe ebe la fiamma abbia a passar dallo Stato di Milano nella casa loro. Queste ragioni gli armaranno contro i principi italiani e finalmente arrivata la ruota della fortuna francese all'auge, necessariamente bisogna ehe trabocehi. Abbiamo visto sui precipizii la eorona di Francia, adesso vittoriosa trascorre lo stesse, e con maggior probabilità possiamo sperare da quella di Spagna che con miglior fortuna potrè pigliar pieglii più favorevoli.

Su admunga serenissimo signore risolvi prontamento che subito che V. A. hancerà inclinato l'animo al partito di S. M. astranno poste in esceuzione le pronesses che procesquano dall'amore perfetto di S. M. e dalla vastita dell'animo e numificenza sur reste, et dalli dispecti avvalorati del signor coste di Sirreda i quale con questi effetti ha volto pubblicare al mondo et imprimere in V. A. quanto sisuo diverse le malignità seminate nell'animo di lei dalli fiesi di S. E.

### CXIX O.

Altra dello stesso al cardinal Mazzarino, (Dopo il 1642).

Biblisteca di S. M., n. 27, carte speciali del Messerati.

EMINENTISSING SIGNORE.

Ecco eminentissimo signore un autico e devoto suo servitore ch'ebbe l'opore di essere amato e favorito dalla sua benignità e se bene uolse il destino alcuna volta interrompermi la continuazione di questa grazia, sappia però V. E. che innocente l'ho piaota più d'una volta. Raccorro oppresso dalle disavventure più d'ogni altro uomo al mondo e il più da compassionare della terra per essere a maggior gloria di V. E. sollevato dalla di lei benignità. Credevo che stanco ormai il furore de'miei nemici in Piemonte senza haverli offesi mai non avessero più che invidiare, rua bensi da commiserarmi in estremo mentre mi hanno veduto innocente quel di elle nacqui per tre anni continui tormentato nell'inferno di una crudelissima prigione come sa l' E. V. ehe con tanta pietà impiegò i ealdi suoi ufficii tante volte in quel tempo per liberarmi e per far conoscere in mio favore al mondo ch'ella m'amava m'hanoo veduto battagliato da una irritata fortuna, esule dalla patria, spogliato de' proprii beni e posto sui preeipizii d'una certa rovina con la mia casa, mia moglie e cinque poveri figliuoli infieriscono ora (si può dire) contro un cadavere e non si contentano di perseguitarmi nella palria, ma tentano d'irritarmi tutti, e quasi ch'io fossi qualche cosa conce sono un niente cercano di muoverori contro la prudenza dei ministri della felicissima e potentissima corona della Fraucia, eome ehe io inclinassi ad insediare (se potessi) il eorso delle sue gloriose fortuoe onde havendomi scaeciato dalla patria mi vogliono spiantare dall'Italia e se fosse loro possibile, sradicarmi anco dal mondo,

Se dimenticato in Spagna e secreinto dalla elementa di M. R. nel ritarno che feci dopo esserai farmato due mesi in Geova supplicacio cen l'unitali delle mie lettere d'esser admesso ai piedi dell' A. S. R. non mi ta mai concesso sicche in troual i più diapprato et infelice usomo della terra, e fui necessitato di ridurmi acti vicino satto di Milaco per gioire in quelle mie accessità massime di quel miera vavazo delle giois mie e di mia mogile che havevo cambiato prima di partire per Spagna con 1 mercanti di Torios in una pratito che li medicini indavano creditori di questa camera per altrettanti prestul al marchese di Leganes, dalla qual camera mi fa rimesso a godore una the exasini landy voud miglio da qui verso il Lodiginos. Non eredei giammis che si fossero utulta molti occhi dal Piesante a Milano nella mol depressa persona per furmi beragglio di tutte le pauttre et impatture di quei miei poco amorevoli massime non hauendoli data materia con impiglia pubblici nel printali di sorsa alevana di abbiercanzi contro.

<sup>(1)</sup> I documenti che susseguono si riferiscono alla parte seconda di quest'opera-

ma con una vita privata ho atteso ai soliti miei domestici interessi per vivere. Nè bauerei giudicato che la mia ombra fosse stimata corpo e che sul nulla si fossero fabbricati mondi intieri di chimere e di inventioni a tutto quel più che mi sono impiegato, per altro è stato per servire in quelle occasioni ebe mi sono rappresentate ai mici compatrioti e a molti francesi procurando presso de'signori governatori la loro libertà quando sono stati prigioni. Testimoni ne sono di queste verità il nepote di monsieur di Senantes che ammalato a morte in questo castello di Milano lo feci portar a casa e lo trattai come un figlio proprio. Parimente sono stati serviti affettuosamente il marchese del Boglio ossia di Peveragno, suo fratello, suo nipote anco francesi e tanti altri piemontesi. Non nego che io sì bene esule dalla patria, posto in Nilano e seacciato dalla grazia di M. R. e dal mio principe naturale, non abbia come così obbligato meditato il servizio della real casa di Savoia, ed alcuna volta suggerito quei mezzi coi quali si fosse potuto condurre per via di trattati la pace al Piemonte. Nè cresto sia legge umana e divina la quale proibisca ad un suddito il servizio del suo principe naturale, massime quando non si tra'ta di pregiudizio d'altri. Si uegga la scrittura mia che non si leggerà in essa che il mero beneficio delli Stati di S. A. R. mio signore che ne la supplico a quali strapazzi sarei subito ridotto e privo di quella libertà che Dio mi ba dato con la perdita della cassina che vuol dire il poco avanzo di pane che sostiene in Botogna tutti i miei poveri figliuoli che tengo colà alle scuole. Itaccorro perciò al cordiale non meno che elementissimo animo di V. E. acciochè si degni mirar con occlio compassioacyole questo suo servitore immerso nelle disgrazie e prima purgando il suo animo generoso da ogni nuvola di sospetto, alia mia candidezza interponga la sua bontà e la sua autorità presso di M. R. acciò mitighi il suo sdegno, anzi che voglia l'A. S. R. lasciar godere i miei beni in Piemonte, che eosì non sarò necessitato di ricevere il pane da altri, e viverò morto al mondo e ridotto a quella cassina attenderò solo a, pregar il cielo per la salute dell'A, S, R, e dell'E, V, promettendo che se per l'addictro sono vissuto come privato, per l'avvenire viverò come sepolto a qualsivoglia negotio od interesse giurando a V. E. che se mi potesse condurre a uedere che lo sdegno de' miei nemici bavesse finalmente a linire, anderei negli ultimi angoli della terra.

### CXX.

Informazioni di un tal abate Lucidi sulla congiura de' Grimaldi conti di Boglio. (Torino 10 dicembre 1642). Archivi comernii.

REALE ALTEREA.

Poichè si è compiaciuta V. A. R. di comandarmi che io le din nota delle ragioni che mossero la gloriosa meuroria del duca Carlo Emanuele a non più dissimulare i mancamenti che giornalmente commetteva Annibalo Grimaldi già conte di Boglio contro la sua autorità e contro la sovranità che questa scronissima real casa ha avuto sopra la baronia di Boglio da che Gioanni e Ludovico Grimaldi la sottomiscro al suo dominio, io le ubbidirò ot col più succinto racconto cho mi sarà possibile, senza noiosa tessitura di discorso procurarò di soddisfare al suo desiderio ed alla mia obbligazione, ma per vivamente rappresentare alla vista di V. A. R. l'immagine di quel sfortunato cavaliere che non seppe conoseere sè stesso nè la sua condizione, converrà cho io pigli da' maggiori di lui alcuni lincamenti cu'quali appariscano maggiormente i tratti della sua naturalezza. Et per non tirarmi troppo indietro cominciarò da medesimi Gioanni e Ludovico fratelli de'Grimaldi. Costoro discesi da quei fuorusciti di Genova che impadronitisi dello scoglio di Monaco fecero quivi quel famoso nido de'corsari non:inati per tutte le historio o degli altri che sotto pretesto di vendicare la morte del signor di Boglio ucciso da' proprii sudditi seppero distintamente spogliar di quella signoria la vedova Strugga de'Bodati madre di esso che ne rimase padrona dopo questo unico suo figlio concepirono tant'odio contro la screnissima casa di Savoia quando da Amedeo VII detto il conte Rosso non si videro investiti della vicaria di Poggetto come s'erano persuasi per essere stati cooperatori alla sottomissione che fece la città col contado di Nizza al dominio del medesimo Amedeo con la licenza del Re-Ladislao di Napoli conto di Provenza, che ne tramandarono la malignità in tutta la discendenza loro. Non tardò però molto Amedeo Nono, la cui sentità di vita lo fa commemorare fra beati, di provarue rigorosi gli effetti mentre volendo conservar l'autorità sua in quel paeso gli fu sollevata la città di Nizza per opera di Giaqueto Grimaldi dell'istessa famiglia di Boglio. Si sa il fomento c'hanno avuto in quei contorni tutti i malfattori, i contumaci della giustizia et i ribelli a questa corona dalla casa de'Grimaldi ne'tempi susseguenti per scuotersi il giogo del vassallaggio onde passando io la silentio i casi seguiti perchè sono stati sprezzati da serenissimi duchi di Savoja per le occupationi in affari di maggior importanza nello spazio di settant'anni incirca, mi ridurrò ad Onorato Hoglio il quale non lasciò indiotro giuto immaginabile a Giovanni Grimaldi di Leucas suo nipote et all'altre Giovanni figlio di esso in tutte le ribellioni, usurpationi dell'autorità suprema in duecente trenta due capi di delitti capitali, la maggior parte di lesa maestà che per giustissima sentenza fecero privar lui et i suoi successori della giurisditione di quella terra non essendosi potuto haver le persono per castigarle. Ad Oporato, Renato suo primogenito fu successore ne'fendi e nella mala volontà contro la casa di Savoja, poichè no diodo segni maoifestissimi con l'usurpar anche egli la suprema autorità al duca Carlo III, il Buono, col far pratiche nella città di Nizza per sollevar contro di lui quel popolo e tirarlo alla divotione do' snoi nemici et eon le segrete diligenze per divertiro la fortificazione di quel castello, usando in ciò termini tali che non si puotè ritenere il signor di Bellegarda in un cartello pubblico di gravarne ini et il signor ano fratello come di nota di infamia o di gravissimo delitto, aggiungendosi inoltre il mancamento commesso dal medesimo Renato nel tradir l'imperatore Carlo Quinto, dopo haver da lui preso gravissime provvigioni, ct DOCUMENTS 201

furono le attioni di costni tanto scoperte e scandalose nella sua fellonia, che potendo alterar la natural bontà dell'istesso duca Carlo fu costretto di fargli tagliar la gola da un suo barbiero mentre gli radeva la barba uella terra d'intruralle. Onde preso pretesto da questo successo d'esercitar più scopertamente la loro pessima volontà, Ottaviano e Federico di Seros snoi nepoti fecero tanto che indussero i francesi e i turchi a prendere, saccheggiare ed a mettere a sangue e fuoco la città di Nizza e la fortezza in gran pericolo, come freno che la casa loro non ha mai potuto sofferire. Tutti questi di Seros porò maggiormente insolenti, e volendo anche far apparire nelle pubbliche tavole il testimonio della loro temerità fecero dipingere al naturale, in un'aucona della loro cappella al niè del erocifisso, Ariadeno Barbarossa Re d'Algeri ed Ottaviano di Seros che lo condusse, pretendendo con empietà pari all'ardire di contrapor alla memoria di Cristo Redentore quella di Renato Brovio. Che se il sangue dell'innocente figliuolo di Dio salvò il genere umano, quello di Renato cagionò la desolazione di quella eittà infelice. Tralascio gl'innumerabili mancamenti da sudetti di Seros direttamente commessi contro il serenissimo Emanuel Filiberto suecessore di Carlo, e mi restringo solamente all'aecennare ehe per i delitti della reiterata più volte ribellione e per i capi d'eresia furono finalmente confiscati e ridotti al patrimonio i loro beni e fondi, dalla liberalità e benignità di quel gran principe parte donati e parte venduti all'altro Onorato Grimaldi di Boglio successore di Renato, Costui, se ben fatto necorto dall'accidente del suo antecessore, non potendo cacciar quegli spiriti che seco aveva tirato nella sua nascita, ancorchè grandemente beneficate, favorito et aggraudito dal suo preneipe, levò parimente il capo contro Emanuel l'iliberto nell'usurpatione della suprema antorità nel far gratia di delitti esigenti pena di sangue, e nella pretensione di non esser obbligato a riconoscerio per suo signore, ehe di pura cortesia. Ma come da questa testa di ferro, che aveva potuto resistere ad incontri più duri, fu mandato sulle prime il marchese di Lullino con molti capi di guerra e gente armata per castigarlo e ridurlo al suo dovere, così egli con opportuna sacacità, all'avviso avuto della venuta del marchese, invece di fortezze ehiuse et di soldati elle facessero resistenza, fece trovar spalancate le porte et i campi di Marte convertiti in sale di Baeco dove apparecchi di conviti ed i famigliari che seminano fecero tazza dell'uno nello seudo dell'altro gridandosi da per tutto con brindisi, viva Savoia,

Deguis idesso V. A. R. di dar un'occisita sil'Annibate per riconoscerlo in equi patre assocializato à visu maggiori et se lo necis successor d'une ribuliono perida labitonta e perseritta per più di due intieri secoli. Questo sventurio, raccolio in si dutta in superità della sua casa cel concento di si medesimo si eredara superiore ad ogni altro usono del mondo e pareva che odissos si desso per aver servito di paggio il gran Carlo Emanuel, per avergili piurato la fedelbi di vero suddito e vasallo igio, et timmone, per avergili piurato la fedelbi di vero suddito e vasallo igio, et timmone, per avergili piurato la fedelbi di vero suddito e vasallo digio, et timmone, per avergili piurato la fedelbi di vero suddito e vasallo digio, et timmone, per avergili piurato la fedelbi di vero suddito e vasallo digio, et timmone, per avergili piurato la fedelbi di vero suddito e vasallo digio, et timmone, per avergili piurato la fedelbi di vero suddito e vasallo digio, et timmone, per avergili piurato la fedelbi di vero suddito e vasallo digio, et timmone, per avergili piurato la fedelbi di vero suddito e vasallo digio, et timmone, per avergili piurato la fedelbi di vero suddito e vasallo digio, et timmone, per avergili piurato la fedelbi di vero suddito e vasallo digio, et timmone, per avergili piurato la fedelbi di vero suddito e vasallo digio, et timmone, per avergili piurato la fedelbi di vero suddito e vasallo digio, et timmone, per avergili piurato la fedelbi di vero suddito e vasallo digio.

vantaggio alle sue immeuse pretensioni, si ridusse a mostrar in ogni sua attioue manifesto lo sprezzo ehe ne faceva, onde fomentando con questa smoderata passione l'animo suo eovò in esso eon la mala volontà contro la stessa persona del suo natural signore la fellonia ehe l'indusse a teutar di sottracesi dal suo dominio, o non riuscendogli a cerear di portargli almen tutti quei dauni che avesse saputo o potuto maggiori; se ue videro i segni assai manifesti con la resa che egli destramente fece fare dal capitano Stefano suo figlio, del forto di Castelanovo e di Cutrannes nelle penultime guerre di quei contorni con l'abbrugiamento di S. Stefano, con la consivenza coi signori di Dulvi. Corbon e Villapiana suoi parenti traditori di S. A. nelle guerre di Provenza, eon far trovare scaricata l'artiglieria a posto che di sua intelligenza furono attaccati dal duca di Guisa quando del 1600 venue con numerosa armata contro della città di Nizza eol concitar il furore popolare contro il Rocchione perche introdusse la dogana, e contro il Riccardi perchè vi stabili il tabellione opponendosi a tutte quelle cose ehe procedendo dall'antorità dell'A, S, s' introduceano in quel contado pel suo servizio, sicebè non solo fu ella costretta di portar colà la sua persona a sedar que'tumultuosi moti ehe eon la mente di questo fazioso suo nemiro agitavano il popolo, ma insieme a far mutatione di governo e stabilir quivi un senato mentre gli ordinarii officiali di giustizia non potevano tenerlo in dovere ne distorio dall'esercizio della supretua autorità elle manifestamente si usurpava eol far giustizia assoluta e grazia di pene corporali con l'esaziono di tuglioni e donativi estorquiti eon la diversione de'raceorsi de'suoi sudditi al magistrato di S. A. col castigo dato a coloro che raecorrevano come violatori della sovrana sua protesa giurisdizione.

Fattolo indi l'A. S. venir in Piemonte per vedere se eon la mutatione del paese e eol tenerlo presso della sua persona insieme col figliuolo havesse moderato i suoi pensieri, fece verso dell'uno e dell'altro ogni dimostrazione d'ottima volontà e di stima particolare propouendo col figliuolo il matrimonio con dama principale con suo grandissimo avvantaggio, ma eom'egli non puote mai abbracciar partito che lo tenesse unito al suo preneipe, eosì tramata prima una finta fuga del figlio quasi sottracndosi dalla sua obbedienza con pretesto di non inclinare al propostogli matrimonio, se ne andò a'bagni di Vaudier per poter poi come fece con più facilità saltar nel suo paese. Quivi giunto non solo ripigliò l'esercizio della sua abusiva sovrauità, ma tenendo intelligenza col conte di Dolecaqua, col marchese d' tsoi borgognone spagnuolo, col principe di Masserano, eol duca di Nemours et con gli altri malcontenti dell'A. S. fece pratiche per sovra prendere Seros e le altre fortezze else lo fresavano. Si armò ai posti eh'egli teneva e principalmente nella torretta di Revest per poter con maggior sicurezza mandar ad effetto la sua già stabilita ribellione, onde facendo scriver in jure dal dettor Pasturelli sovra la sua pretesa sovranità, fu così temerario che non si vergognò di mandarne fuori manifesti pieni di mille bestemmie contro la persona, la casa e la sovranità del dominio dell'A. S., e per accompagnar con l'opera gli errori della sua mente guarda quani supremo siguore e libero da quai suggestione si pose solto ha prolevione della Francia el muschi alle stampe l'indissistance che affecti il parlimento di Provenza, redi tradimenti per la fortezza di Montilhano promando d'altute con più agevoltza con questo mezzo le pratiche fatte per quella di Villafianca e di Naza, o procurb che i sosi parceni di Provenza apportissero pratos numero di seguale per tirati el otto posse e indi gittergli nel longial, done prima gli fiseror rataciti i sond discapi. Tatte questo disguare facera la fichia di Amanika Grimaldi, un più gagilare de faceva la cua detecibile perid si, mentre sotti sicre protezione della sotto i patti e il condicioni che i proposo olla capitalizza della sotto i patti e il condicioni che il proposo olla capitalizzione passa con la condicioni che il proposo olla capitalizzione passa con condicioni che si le qualificamente ci di Nution secondo che dalla scritture e shille sifie trovate dopo la sua morte i il manificamente ratificato.

Contuttociò S. A. mostrando veramente che il principe è l'immagine di Dio usò patienza e sofferenza tale verso questo accierato signore nello spatio di otto anni per dargli tempo di ravvedersi, col far che il Inogoteneute delle suc galee Marc' Autonio Lascari ed il senatore Marco Fabri l'esortassero del continuo con lettere e con frequenti vinggi da Nizza al Villaro a rimettersi al suo dovere, con le pratiche e dimostrazioni de'signori di Boglio di S. Remigio che in questo negozio si portarono sempre fedelmente e prudentemente con gli ufficii dei signori di Bethune e di Motlene ambasciatori di S. M. Cristianissima, con l'opera del signor di Maronzano spiccatosi dalla corte di Francia d'ordine della maestà sua espressamente per quest'effetto e finalmente col mandare la persona istessa ilel serenissimo Vittorio Amedeo, che io non farò impresa di raccontare quelle cose che la elemenza singolare dell'A. S. ha fatto nella sua tolleranza, per dubbio che facendo menziono di tutto non siano stimate e uon tornino molto lontane dal vero. Risolulo ed effettuato il felicissimo matrinionio di V. A. R., i ministri della M. del Re suo fratello, che sotto la reggenza della regina sua madre, di gloriosa memoria, havesano aiutato quell'infelice, procurarono che S. A. lo rimettesse alla sua grazia e ne fecere a nome di S. M. passar efficacissimi uffizii, gli offeri l' A. S. di servire al desiderio del Re vedute che fossero le suo ragioni contro al Boglio, onde portato dai suoi ministri su la tavola del consiglio regio in contradditorio con quella del contuniace in testimonio di un sodissimo fondamento della giustizia della sua causa, fu dichiarato esser egli suddito e vassallo ligio di S. A., e per conseguenza reo di lesa maestà ed escluso della protezione della Francia, sicchè havendolo S. M. C. abbandonato come indegno de' suoi favori, comandò l'altezza sua che la sentenza del senato di Nizza, che per li capi contenuti in grosso volume di processo, de' quali non si fa qui mentione per non lediare soverrhiamente l'A. V. R., condannava lui ed Andrea suo figlio ad essere impiecati con la confiscazione di tutti i loro beni, losse pubblicata ed eseguita. Fu inoltre mandato nella città di Nizza il serenissimo principe Tonimaso per rimediare a tutti quei disordini che per opera di parenti e parziali della casa di Boglio, fatale alle turbolenze ed alle rovine di quel contado, fossero poluti succedere , intato che il fu narchese di Dogliani, allon governatore al di ila dei culti, era nadato con più di tre mini fanti ad espagnare il suodetto forte della Torrette di Revert, il migliore che abbia fatto la nalura et niutato l'arte in quei passi, dove eggli, ggaliardamente fortificato di sio, ma vilameta indebilito d'animo per losso di tante culpe contro il suo signore, rendutori a discretione fu strangadios et appeso più atto hastione, et ristetta in se tieses finalmia di tatta lo ribellione di tutti e soni antecessimi in se tieses finalmia di tatta lo ribellione di tutti e soni antecessimi per soni della di suoi della di soni di soni controli antecessimi con la consensa di parte, seni sonionente il male in apparenta con l'escret epipeo ad una forca in elligie nella città di Nizza per lo spazio di motti meti.

Ha vedulo V. A. It. già quant'Onorato Gionnoi Seniore, Giovanni Juniore di Levena, Renato Oltaviano Federico, Onorata Amabine parte d'Anadres Grimalià di Sinos tutti della casa di Boglio, consideri ne la pince adesso quato quare di uno derino riempi perfettamente la decina e com egli para a si stesso noi fiodi della sua famiglia per lo spazio di duenzio cinquant'ami se corrisponate non le opere di si modeliono, mentre avende sampe pre-curato butti danni che las pottos a questa rerei casa, e collegatori con gil apperti menici di esses in seggeo di una perfetta maligiari con stiti di una perfetta maligiari con stiti di una perimenta del proprio politazio regio di artico personico di presentente di consegnito di successiva della consegnitari personico di presentente, solo presenopere il personole, solo presenopere in geneti di dispergio in la praedi occasa, quasi inxitandolo a farsi gittar giù delle fluestre, in castigo di una rirriversazio cola rargante e detectiva di controle riverserazio del rargante e detectiva di controle di control

Taccio gli infiniti atti della sua creditaria fellonia ed i tentativi fatti per esercitarla col venir armato nel contado di Nizza l'anno 1629 quando S. M. Cristianissima era in Susa entrando in quelle terre e facendo gridar viva casa Grimalda, deturpò e cancellò tutte l'arme di questa serenissima real casa riponendovi le sue solamente come se si fosse stabilito nella superiorità pretesa e con molte altre successive intelleranze. Ma raccordo solamente che egli sul principio di questi passati moti civili pubblicandosi servitore della corona di Francia tenne segreta intelligenza con la parte contraria secondo che da quella lettera da lui scritta che sa V. A. II. e dal sig. presidente de la Cour in assenza del sig. d'Emeri allora ambasciatore del Re velluta, ma più dalla susseguente restituzione fattagli dal serenissimo principe Maurizio si è spertamente conosciuto ch' egli professandosi obbligatissimo a S. M. per tante gratic, aiuti e favori ricevuti e come sno vassallo per il feudo d'Auvarra in Provenza non ha potuto far forza alle sue naturali inclinationi, nè ritenere l'abituata sua perfidia dal tramare la sovrapresa del porto e della città di Tolone con l'armi di Spagna, e dono conchiusi gli aggiustamenti tra V. A. tt. et i serenissimi principi di tirar segretamente denari da quella corona acciocche facciano riflessione coloro che lo proteggono che soggetto sia questo da essere portato con tanta passione presso di S. M. Cristianissima e di V. A. R. et se quei prodentissimi ministri ehe sanno ciò che sia reggere Stati possono senza vergogna e senza offesa della propria riputazione intromettere l'opera loro presso del Re a proDOCUMENTS 205

teggere un ribelle e traditore di un Re che col titolo di giusto fa risplendere la gleria delle sue eroiche virtù sovra quanto n'ebbero gli altri snol anteressori con le prerogative di ogni altro pregio, se la giustizia che deve regolarsi con la nuova della legge ha da essere indifferentemente esercitata nelli Stati di Savoia di ciò che si fa in quello di Francia e se la legge Giulia at titoto della maestà ha da portar qui fimitazioni più favorevoli a dieci d'una medesima famiglia tutti ribelli al loro prencipe di quello che ha fatto in Francia ad innumerabili altri di casa differenti singolari in questo delitto che hanno provata la forza di esso con capestri, con le nannaie e con le confiscationi de'beni aneorchè grandi e rilevati personaggi per cagioni motto minori di quelle che risultano da processi contro questi due ultimi Annibale ed Andrea padre e figli di Boglio et vorrei che mi dichiarassero coloro che lo favoriscono per qual ragione questa legge della maestà universale per tutti i principi debba essere stata più profittevole a Luigi il santo, a Filippo il conquistatore e agli altri re di Francia che con la confiscatione del contado di Drenx, delle provincie di Guienne, Anion, Maine Humaine ed Auvergne, del ducato d'Alancon; del contado di Perche, Perigort, Penthievre, Marche, Angouléme con tutti i beni di Carlo Borbone e di tante altre signorie particolari antiche e moderne che hanno con la riunione loro si largamente accrescinto il demanio regio, di quello che possa essere stata al duca Carlo Emanuele di Savoia, che non ha quasi ritenuto niente per il suo de' feudi e beni confiscati al Boglio, ma con sptendidissima e memorabile liberalità distribuitigli con aggiunta delle due grosse terre di Boves e Peveragno donati a sudetti di Boglio e S. Rhemi, forse d'equivalente entrata a tutti gli altri Inoghi insieme. Ovvera finnimente se quale indivisibite punto della suprema autorità deve cadere nel dominio di S. A. R. salamente sotto regola di qualche dimensione non ancora ammessa da teologo iurisconsulto o politico alcuno in qualsivoglia stato da che cominciarono a regnare i prencipi del mondo. So che non mancano sinistri interpreti delle attioni altrui che vogliono dar ad intendere che questi ufficii dalla parte di Francia a favore di un ribelle così notabile non si facciano senza qualche disegno di valersi dell'opera di lui e della casa sua ristabilita in quei contorni nelle occasioni che possono nascervi e che formann l'argomento lero dal vedere che informati il signor cardinale Mazzarini, il signor d'Argenson, l'abate Mondino e ultimamente fi aignor d'Aiguebonne della tramata aovrapresa di Tolone con l'aiuto dei suoi medesimi parenti di Provenza, è capitata forse lettera nelle mani del conte di Alais, che può convincerlo e fargli pagar cara la pena della sua temerità, non solo non sia stato ritenuto quando egli fu ultimamente a Parigi, ma neanche usatasi alcuna diligenza per sapere quali siano i parenti sudditi naturali di S. M. Cristianissima che ad un tanto delitto concorrevano, non potendosi questi siffatti commentatori persuadere che la Francia, la quale in crime di lesa muestà in ogni tempo si è industriata di castigar atiandio coloro sovra cui pon baveva piena et assoluta la giurisdizione, alterando adesso il ano stile, l'abbia appportato adesso nella persona di costui che pur ha con essa soggestione di vassallaggio per lo

già detto feudo d'Anarra, se la tolleranza non avesse cagione da qualche occulto et non penetrato misterio. Ma io che vedo gli argomenti manchevoli et difettosi e che stimo che le raccomandationi fatte per il Boglio procedono solamente da una mera bonta di S. M. Cristianissima che non sa negar favori a chi da lel raccorre, non posso ammetter pensiero che mi distolga in parte alcuna dal credere fermamente e costantemente cho siecome S. N. con tante opere manifeste di sincera affettione, di generosità e di grandezza d'animo ha sovvenuto agli interessi di V. A. R. e fattoli godere i frutti della sua protettione mostrando a tutto il mondo la mira che ha della conservatione di questi stati al suo signore, così mai non presterà orecchio a propositione che gli possa essere di pregiudizio benchè minimo e che le sue raccomandationi, fatte con puro fine di giovare, non tendano in modo alcuno all'offesa d'altri, come succederebbe in questo caso con la rovina di tante fazziglio interessate fedelissime sempre et benemerite di questa casa reale ne ad obbligar V. A. R. cortesemente nonchè astringere violentemente a far cosa contro il bene dello stato e del principe pupillo che pur viene coperto dall'armi della M. S. contro terzi che fra tutti con questa restitutione resterebbero dannificati per duecento mila scudi d'oro contro la riputatione di due gran principi Carlo Enzinucle e Vittorio Amedeo. E parimenti contro la stessa giustizia se il Boglio che, procedente il parere del consiglio regio di Francia et de' seinti di Savoia e di Piemonte col voto de' più insigni giureconsulti di quel tempo, fu condannato da un magistrato supremo come è il senato di Nizza, i suoi beni confiscati el l'esecutione della sentenza assodata con la prescrittiono e con la successione di tre principi di questa real casa, fosse ora restituito con si scandaloso esempio per opera dell'autorità di un monarca la grandezza o chiarezza della cui fana ha la sussistenza sua nella medesima giustizia.

Ha considerato V. A. R. la rassomiglianza de'ritratti di quelli della casa di Bog'io e come non si possa d'altra maniera trattergiare l'effigie dell'Andrea di cui si parla adesso senza alterazione del vero originale, Resta adesso che V. A. R. faccia riflessione a sè medesima alla giustizia di Carlo Emanuel che lo fece giudicare, alla riputazione di Vittorio Amedeo che la sostenne con escindere sempre ogni e qualunque istanza della grazia all'interesse della corona, al pregiudizio del servizio del prencine papillo, al pubblico et universale scandalo che ne seguirebbe presso tutti i potentati e massimamente presso quelli a'quali Carlo Emanuel dichiarò le ragioni della sua causa se un simil personaggio si polesse vantare d'haver sotto la reggenza di V. A. R. oltenuto la grazio, castigato in effigie con abrasione del suo nome dalle memorie pubbliche e private per un crime che tirando la sua origine dalla natura della famiglia deve anche con legge naturale perchè ne venga troncata la radice che produce l'albero di frutti così nocivi a questa corona, tramandar la pena nell'istessa discendenza di lui, si potesse vantare d'aver sotto la giustissima reggenza di V. A. R. ottenuta la grazia con la restituzione de' beni si giustamento confiscati che nel modo preteso non gli potrebbe esser fatto da tatti i

duchi serenissimi di Savoia insieme senza manifesta ingiustizia a molti e gravissimi rispetti che concorrono per l'eselusione di una dimanda tanto irragionevole, lontana dall'onesto et inginsto alla gloria che le risulterà d'aver costantemente difese e conservate le ragioni di questa real casa e elie il successo di questo scabroso negotio abbia seguitato il favore dell'estrema forza della sua virtù massime se raccordandosi della grandezza et altezza del suo nnimo intrepido a più gravi colpi della fortuna e a più gagliardi sforzi del timore che mai non ebbe un minimo poter sovra di lui, non li lascierà tentare non che vincere dalla importunità altrui per non offendere la memoria dell'incomparabil Vittorio Amedeo ebe vivendo eternamente nella rimembranza delle sne segnalatissime virtù respira pure nel cuore di V. A. R. Et per non derogare alla sovraecennata legge della maestà, fondamento e presidio della conservatione della persona de'nrincipi et degli stati loro in parte alcuna di esse la farà parimente osservare nel capo contro coloro che a favore de' contravventori s'impiegano, acciochè impari ciascheduno a tenersi nella dovuta riverenza e fedeltà verso il sno supremo e natural signore, tanto più che incontrandosi la giustizia nell'osservanza di questa legge contro la quale quelli di Boglio lianno tante volte peccato, si conserva la stessa legge di Dio parimente, perchè se la giustizio è fine d'ogni legge, la legge opera del prineipe e il prineipe immagioe di Dio, conviene per conseguenza che la legge di cui si tratta sia fatta al modello della legge di Dio, dalla quale non vi è sovranità che possa in modo alcuno dispensare, Supplico humilissimamente V. A. R. che perdonando a nie la lunghezza di questo discorso, attribuisca la cagione di esso a'suoi comandamenti et alla forza della verità elle in punto alcuno non ha potuto star nascosta, et a ricever l'ossegnio d'una sincerissima divozione di suddito naturale nel racconto che io le ho fatto ancorchè la fortuna ni'abbia fatto nascere in alieni stati, mentre io non lascierò mai di corrispondervi con le opere in qualsivoglia occasione, e pregherò Dio per la conservatione e felicità di questa screnissima e real casa

Di Torino li 10 dicembre 1642.

Di V. A. R.

Umil. e devot. et obblig. L'abate Lucios.

### CXXI.

Lettera del conte Messerati al Re di Spagna.

(Di Milano nel giugno 1643).

Biblioteca di S. M., lettere Memerati.

CATTOLICA MARSTÀ.

Potrà scorgere V. M. dagli effetti seguiti e già da me con occhio sincero preuisti quanto uere e lontane da ogni affettatione, fossero le ragioni che umilmente le suggerii per mezzo del signor conte duca quali la potevano animare a confernare per governatore di questo stato il signor contie di Sirvela. Godo ebe quegli enenti che parevano forse iperbolici e dettati da un cuore appassionato alla penna siano tocchi dalle mani dell'invidia che per rabbia si serra gli occhi accimatti dalle lingue non solo de' andditi consolati ma nano degli inimizi adgnosti.

Dissi allora cho la perdita di Tortona si doueva riporre iu luogo d'acquisto, perchè in un colpo si sarebbe dissipato un potente esercito dall'inimico, ricuperata la piazza e conservate le nostre genti per debellare i miseri avanzi delli francesi. Ecco che l'ali della fama verittiera somministrano la penna a tutte le mani quali narrano l'importante e glorioso riacquisto del eastello di Tortona fatto dalla prudenza e dal valore del signor conte di Sirvela quale con la pazienza più che con la spada combattendo ha domato con le sole trincere l'audacia e l'arme nemiche necessitatele a buttarsi sotto i vittoriosi suoi piedi. Con somma prudenza giudicò non doversi attaccare la piazza acciocchè con un incerto e sanguinoso acquisto non si fosse esposto alla ecrta perdita dell'esercito e delle altre piazze. La nostra armata ancorehè debola non ha diminuito le sue poche forze, ma accresciuto con la vittoria l'ardire a difesa dello stato e sarà pronta (anco bisognando) alla offesa. Ila questa fortunata impresa così abbattuti e abandati i fraocesi che pare che questo trioufo ancorchè acuza sangue sia dell'istessa importanza che fu la rotta data in Canne da Cartaginesi a Romani, onde mi è lecito augurare e credere come per l'altra mia predissi, che questo feliec principio abbia da essere una ruota che spingerà al felice corso delle vittorie il carro dell'armi austriache.

Già si è dissipato dagli animi de' popoli quel timore che loro teneva aggbiacciato il cuore, introdottesi in suo combio la sicurezza e l'allegrezza, Questo stato che pareva bavesse otturata la bocca con la caduta di Tortona, l'ha riaperta per ricevere con quella la vita, la salute e la fortuna. Onell'amore ehe prima era portato al signor conte di Sirvela (ancorchè poco felice nelle passate campagne) si vede smoderatamente avvampare così nella nobiltà come nella plebe tutta. Par che Iddio e il cielo abbino con esso senza combattere combattuto anzi che le difficoltà gli babbino servito per istromento da vincere mentre con puoco nervo di gente, destituito di danari ha auperato i vittoriosi et insolenti nemici havendo nella presa del sol castello prese per così dire e debilitate le contrarie forze. Non aggiungo altro a V. M. eredendo con la molteplicità delle parole più tosto oscurare che aggiungere il lustro alla gloria del signor conte. Mi rallegro con la M. S. che i cominciamenti di questa presente campagna siano riusciti cosi favorevoli; saranno questi semi di molte vittorie i genitori della bramata pace in Italia. Già veggo che la fortuna stracca e pentita di più esser francese si congiunge con la grandozza, giustizia, valore e potenza di V. M., alla quale desiderando lunga e gloriosa vita piego umilmente il ginocebio.

Milano . . giuguo 1643.

### CXXII

Patenti di Luigi XIV a favore del principe Tommaso nominato luogotenente generale delle sue armi in Italia.

(Parigi 28 giogno 1643).

Archivi del repus, Francia, lettere ministri.

Louis etc. à tous eenx qui les présentes lettres verront salut. Comme nous avons pa jusqu'à présent obbliger les ennemis de cette couronne à consentir avec nous à la paix, quelque advantage que Dieu ait donné à nos armes sur les leurs en Flandre, Allemagne, Italie, Espagne et partout ailleurs où elles ont été employées et que, suivant les sentimens du seu Roi notre tres honoré seigneur et père de gloriense mémoire, que Dieu absolve, et par eeux de la Reine régénte notre très honorée dame et nière, ce qui nous est le plus à coeur en cette guerre, remettre le dne de Savoie en l'entière et paisible possession de ses états dont les espagnols ont par fraude usurpé et detiennent plusieurs places, et de faire connaître à tout le monde l'affection et tendresse que nons avons popr notre très chère et très nimée tante la duebesse de Savoie, et le désir que nous avons de la faire jonir du repos que nos ennemis communs lui ont si injustement ôté, nous avons résolu de continuer d'emploier à cet effect la puissanee que Dieu a mise en nos mains et parceque nous savons combien le commandement d'une personne de qualité éminente pent contribuer à l'effect d'un si juste et glorieux dessein, et qu'entre les princes qui ont intérêt d'empécher cette usurpation et violence il y en a aucun qui ait témoigné de vouloir agir plus fortement que notre très cher et très aimé cousin le prince Thomas de Savoie onele du dit due, depuis qu'il à reconnu la mauvaise foi et les artifices de ceux qui l'avaient engagé ces années dernières, contre son propre mouvement, dans le parti contraire par des vaines espérances de procurer les advantages communs de la maison de Savoie, ayant témoigné sa véritable et sincère affection envers cette couronne et vers nous et à l'endroit de notre dite tante la duchesse de Savoie et de notre dit frère et eousin son fils en tout ee qui lui a été possible, et n'ayant perdu aueune occasion de la faire paraître soit pour l'avancement de notre service et pour le progrès de nos armes, soit pour le retablissement de notre dit frère dans ses places et pour la satisfaction et tranquillité de notre dite tante, comme il a paru dans la prise de Crescentin, en celle de Tortone, lorsque l'année dernière, suivant l'intention du dit seu Roi notre très honoré seigneur et père, il commanduit notre nemée d'Italie avec notre très cher et très aimé cousin le due de Longueville son beau frère, et nouvellement en la réduction de la ville, eitadelle et château d'Ast, qu'il a fait attaquer si à propos et presser si vivement que le succès en est principalment du à sa prudente conduite, de laquelle il a donné des marques si honorables et si advantageuses en tou'es les guerres où il s'est trouvé, qu'il n'y a point de chef aniourd'hui

STORES DELLA RECORDA - DOCUMENTO.

qui ait une plus grande et plus entière réputation que la sienne, desirant donc de faire consultir l'estime que nous faisons des parfaito valeur, expérience et prudènce, la bienceillance que nous lui portous pour bant de vertuesses quaities qui sont en lui et pour l'homener qu'il a de nous toucher d'alliance et de parenté, et la confiance que nous avons en son sais, non seulement pour l'avantage de notre service de det et et, mais unais pour tout ce qui regarde le bieu des affaires et le consteuent de notre difficulte, considerant mante les timologues qu'elle ous au données de l'estilière eritance qu'elle au Talfection sineère de notre difficulte considerant même les timologues qu'elle ous au données de l'estilière eritance qu'elle au Talfection sineère de notre difit entre consideration.

Troise de le lui donne avec toute tes formes requises, étant bien acussie qu'il s'u personne qui se puisse nequire plus digenement que loi, d'un emplei de si grande importance et consideration.

Ces causes el autres grandes raisons à ce nous mouvant, nous avons notre dit cousin le prince Thomas de Saveie fait, constitué, ordonné et établi, faisons, eoustituons, ordonnons et établissons par ces présentes signées de notre main notre lieuteuant général représentant notre personne en notre armée étant de présent en Italie, et en celles que nous forons ci-après passer de là les monts, et la dito charge lui avons donné et octrové, donnons et octrovons avec plein pouvoir de commander à tous les gens de guerre tant de cheval que de pied, français et étrangers dont la dite armée sera composée en toutes les provinces et lieux où il sera besoin de les faire passer et séjourner ensemble aux officiers de l'artiflerie des vivres et autres qui sont à présent ou pourront être ci-après dans nos dites armées, les faire vivre eu bonne police et discioline suivant nos règlemens et ordonnances militaires, faire punir sévérement ceux oscront contrevenir de auctaue qualité et condition qu'ils soient, empécher et repousser par la force ou autrement les entreprises qui ponnaient être faites par nos ennemis communs sur nos pays, villes, places et forteresses. ou sur eelles de notre dit frire et cousin le duc de Savoie et des autres princes nos alliés, combattre les dits enuemis, assièger les villes, places et châteaux qu'il sugera devoir être occupées pour le fait de la présente guerre ou les recevoir à celles conditions et expitulations qu'il advisera, tivrer batailles, journées, rencontres et escaramouches, faire tous les autres acts et explnits qu'il advisera de guerre et généralement faire toutes les ehoses qui dependent dudit pouvoir et commandement de notre dit lieutenant général représentant notre personne tant ainsi que nous nièmes ferions ou ponrrions faire si nous étions présens chaque fois que le cas requiert mandement plus spécial qu'il n'en porte par les présentes; si donnons et mandons à notre très cher et bien aimé cousin le viconite de Turenne et au sieur comte de Plessis Pralin nos licutenans généraux en notre dite armée, en l'absence de notre dit cousin le prince Thomas et sous son autorité en sa presence, qu'ils avent à le reconnaître et obeir en la dite qualité de notre dit lieutenant général représentant notre persone en verte da pouvoir et de la faire obier par lous les marcolies de de caup, colosels et malires de caup, colosels de raillatier, des vivers de caup, colosels et malires de caup, colosels de raillatier, des vivers de caup, colosels de raillatier, des vivers et a sutres et par lous les rapinibles cloré et condischern de nos dises game des parties de la cauple de la cheval que de pries servais et que servais et la cheval que de pries servais et que servais et un de dises parties de la cheval que de pries servais et dises pries et au de la cheval que de pries servais et dises pries et acte plair. En praisel de que in ontre servais et la cheval que de la cheval que la cheval

Signé Lecus.

### CXXIII.

Lettera del principe Maurizio a Madama Reale.
(Di Niun 17 granio 1648).

Archiei del regno, lettere principi.

### MAGARE.

La lettre que V. A. R. m'a fait l'honneur de m'écrire du 12 de ce mois nie rend en un même temps, tout à fait consolé de voir le soin que V. A. R. prende des choses en lesquelles je puis recevoir satisfaction comme c'est l'expedition des affaires que Broglia l'a supplice de ma part et les témoignages que V. A. R. me rend d'agréer ce peu que je puis faire et que j'envoye a V. A. la prince se sa lille (1) mais surtout je puis repliquer au soin que V. A. R. veut prendre de conserver l'union et l'amour, ou pour mieux dire l'amitié que se doit entre mani et femme, il est vrai que l'ai bien eu quelque petit niccontentement à Turin, et qu'elle pe me témoignait pas taut d'affection et de respect comme au commencement du nuariage, mais n'a pas été en de choses de considérations, ni qui méritaient de venir aux oreilles de V. A. R., et pour cela je ne voudrais pas qu'elle récut déplaisir aucun pour moi, car les mortifications que la prineesse aurait pour ce suspeet, seraient eneure plus grandes pour moi et je connais bien qu'elle ne le fait januais par faute de bonne volonté, d'affection ou d'esprit, mais seulement pour ee que son âge ne porte pas de s'appliquer à songer on considerer devant de les faire, car pour le reste aux choses qu'elle veut penser les fait toutes en perfection et quand a fait aussi quelque faute et connaît que je puis être faché, tout aussitôt elle nie donne satisfaction et me promet de n'y relouruer plus, V. A. R. me pardonne si je viens à loutes ees particularités et je crois qu'elle aura agréable de les savoir, comme si bonne mère de connaître que je ne yeux pas laisser aucune chose que puisse faire diminuer l'affection que V. A. R. a pour une de ses filles que pour le moius le doit avoir en recompenso de la passion qu'elle a de ne faire jamais elsose que puisse de déplaire à V. A. R. et de l'obéir en tout et partout entièrement. Je la

<sup>(</sup>f) Ludovica moglie di caso principe Maurigia.

suplie très humblement done de témoigner dorénavant la même affection pour elle sans aueuce diminution, et de eroire que mes obbligations serout éternelles par les grâces que V. A. R. me fait continuellement et de la même, mon ambition de témoigner que je suis

Madame de V. A. R.

Très humble et très obéissant et très obbligé et très fidel fils et serviteur Marsics.

### CXXIV.

Lettera di M. R. al cardinal Mazzarino.
(6 novembre 1644).

Archivi del regno, Prancia, lettere ministri.

Monsieur mon cousiu. Ce pays étant à la veille de succomber sous les frais de l'insupportable quartier d'hiver qui le menace i'ai recourn à votre favorable eutremise pour lui procurer le soulagement qui peut eu même temps empécher sa ruine entière et lui donner le moyeu de contribuer selon ses forces à la conservation et subsistance des troupes de S. M. Ces deux motifs sont si puissants et si persuasifs que quaud je n'auraje pas énreuvé infaillibles les effects de votre amitié, je les devrais raisounablement espérer en cette reneontre. J'écris à mes ambassadeurs l'unique moven de pourvoir à l'un et à l'autre, et c'est de la bonté et justice de S. M. et de vos affectionnés offices, que l'espère qu'il sera bien recu et qu'ensuite deca l'ou donnera les ordres couvenables. Je vous conjure de tout mou coeur qu'ils ue soient pas différés en une occasion si pressante et si nécessaire et où vous pouvez obbliger plus qu'en toute autre celle qui est sensiblement touchée de la misère de cet elat et qui ne lui peut préter la main que par votre assistence que j'employe de rechefs en yous assurant, que je suis plus véritablement que nul autre

Monsieur mon cousin

Votre très affectionnée cousine Capassienne.

A. Excusez si je n'ai ècrite cette lettre de ma main. Cette matière m'est si sensible puisqu'elle touche le bénétic de l'état, que j'aurais plustôt écrite avec mes larmes qu'avec l'enere. Je vous conjure d'avoir égard à ce que je vous prie, et de me témoigner en cela votre affection.

#### CXXV.

Lettera o spaccio del marchese di S. Maurizio ministro a Munster, a M. R.

(Da Munster 25 mano 1845).

(Da Munster 25 marzo 1645).

Archivi del regno, Allemagna, lettere ministri.

MADANE ROYALE.

A la fin me voici arrivé dans Munster, et le relardement que j'ai fait dans son voisinage avant été pour recevoir les honneurs dus à V. A. R. et à S. A. R. je les ai aussi autant opiniatrés que je l'ai jugé être nécessaire, sans retarder le gros des affaires de son service, et comme tont a été ajusté par les soins de monsieur le sonateur Belletia (1) ce que l'ai juge pouvoir obtenir pour mon entrée, je ue l'ai pas voulu retarder davantage, afin que quelque changement n'arriva en quelques uns de ceux desquels j'attendai de l'honneur qui put obbliger les autres à se retirer de ee qu'ils m'avaient dejà accordé. Mousieur le nonce (2) desirait que ie differasse mon entrée jusqu'à ee que messieurs les ambassadeurs de l'empereur enssent reponse de l'ordre qu'ils ont demaudé ponr le traitement qu'ils me doivent faire, afin que de tous cotés je recusse satisfaction, Mais j'ai considéré que cette réponse était forl douteuse pour mon avantage, puisqu'elle consiste en une nouveauté et qu'arrivant à mon préjudice le nonce ne s'y voulut preudre et par conséquent les électeurs, et qu'ensuite les français n'eussent pas voulu être seuls à me rendre de l'honneur tellement qu'avant en assurance du nonce, des électeurs qui avaient eu réponse favorable pour moi et des ambassadents de France, je me suis résoulu de m'excuser vers le dit nonce de ne nouvoir davantage attendre la dite réponse de S. M. Impériale à messieurs ses ambassadeurs anr l'ordre que j'avais de V. A. R. de me rendre le plus promptemeut que je pourrais dans cette assemblée, et comme ce que je prétendais des ambassadeurs de l'empereur n'était pas simplement la rencontre de lenrs carrosses, mais les autres bonneurs principanx ce n'était rien advancé ponr moi de recevoir la dite rencontre seul s'il n'était sulvi des dits honneurs leaquels aussi bien puis-je recevoir si les ordres leurs en arrivent après mon entrée, et me seront toujours autant honorables qu'étant accompagnés de la dite rencontre de leurs carrosses puisqu'en elle eousistent les effects de l'houneur. Ainsi jugcant que la précipitation de mon entrée ne préjudiciait à cette prétention et que le retardement me pouvait

<sup>(1)</sup> Gies Francesco Belleria, senstore nel secuto di Piemonte, poi primo presidente, quell'istespo che tasto erasi distituto nella fimosa pestileum del 1630, siccome sindaco di Torion. Vedi il mio invero sul presidente Gias Francesco Belleria. Torios 1666.

<sup>(4)</sup> Fabio Chigi nato n Siena il 22 febbraio 1897. Fu ounzio in Allemagoa, inquisitere a Malta, vien-legato a Ferrara, vaccoro d'Imota, iofine cardinale. Ai sette aprile 1655 venae eletto papa assumento il nome di Alessandro VII. Mori il redici marzo 1667, dopo delliri sossi di pontificato.

beaucoup nuire, je me résoulu de le faire le 23 de ce mois sur les einq heures du soir après l'avoir concerté avec messieurs les ambassadeurs de France, et y avoir disposé monsieur le nonce. L'ambassadeur de messieurs les électeurs, l'évêque d'Osnabroug de la maison de Bavière et aussi monsieur l'ambassadeur de Bavière auxquels tous, monsieur Cize, fit les complimens pour la rencontre de leurs carrosses en la forme accoutumée. Je pourvus à mon entrée le plus honorablement que je pus, éloigné de la ville avec mon carrosse tout d'après de neuf, les harnais de meme et atelé de six beaux chevaux, mes domestiques qui étaient à Munster avec lui bien montés, et le reste avec moi de même. Sur une campagne distante de demi bonne lieue de la ville je rencontrais le gouverneur qui vint le premier et me fit des complimens fort civils et des offres fort courtois pour le service de S.A. R. pendant mon sejour dans son gouvernement en tout ce que dependrait de son autorite et de son pouvoir. Quelque peu après arrivérent les carrosses de monsieur le nonce, de monsieur d'Avoux (1), de monsieur de Servient, de monsieur l'évêque d'Osnabroug, de monsieur l'ambassadeur de Bavière, et du résident de Suède, lequel n'avait pas été couvié, car je n'y avais point connu de résident, je reçus par tous les gentilhommes envoyés partous les dits ambassadeurs, des compliments fort eivils et rien ne pouvait être adjouté à l'expression qu'ils m'ont donné de la part des dits ambassadeurs pour le service de V. A. R. Avec eet accompagnement et le gouverneur à cheval à la portière de mon earrosse je m'approchais de la ville, des bastions de laquelle, qui sont tournés du coté où je faissis mon eutrée, je fus salué de l'artillerie en pareil nombre que tous les antres ambassadeurs qui m'avaient précédé. A la porte et durant toutes les rues que je passais toute la bourgeoisie était en rang les armes à la main, leurs capitaines et officiers en leur place et les drapeaux déployés. La place dans laquelle est la maison de ville très bien garnie des principaux de leur bourgeoisie sous ler armes, et devant la dite maison les bourgmêtres aecompagnés des officiers de la dite ville. Devant mon logis je trouvais deux compagnies des dits bourgeois en haye, et en même ordre que les précédentes. Je fus accompagné jusqu'au dedans de toute ma rencontre où tous mirent pied à terre et le gouverneur commençant mo renouvellerent tous leurs compliments, Après quoi ils se retirerent. J'ai voulu partieulariser à V. A. toute cette rencontre, afin de lui rendre compto qu'elle a été égale à celle de tous les autres ambassadeurs qui sont maintenant dans Munster soil de

(i) Clarked & Herme coute O'Avent, novidandente delle finance. Pe consigirer all gras consistent, method mid-intert consigires di Sola, Irotat subservisire a Avenam et Rivi. Annual 1841. Annual 1842 and intertainment of the Masters. Per venue special in Service i in Polone per tuttiter on reverisionmente for question deposite particular liberation is practice and tells figile distinction of portical Natural et al. (1988) and the proposition of the object and consistent indicates. Annual metal on the distinction of the proposition of the object and one of the object and object and one of the object and object and one object and object a

l'empereur, soit de France et d'Espagne sauf la rencontre des carrosses de l'ambassadeur de l'empereur, d'Espagne et de Venise avec lesquels comme V. A. R. sait. l'on n'a point de commerce. Quant à monsieur le comte de Nassau ambassadour de l'empereur (1), il a t'moigné des grands déplaisirs d'être obbligé à recevoir les ordres de son maître. Il témoigna très grande affection au service de V. A. R. et de s'employer de tout son pouvoir pour son contentement. Il est en réputation de seigneur plein de probité. Je n'ai pourtant eu aucun compliment de sa part, et je crois qu'il attendra ses ordres pour toutes choses. Il témoigna d'en espérer bien des ambassadeurs d'Espagne, le seigneur Saavedra espagnol (2) et monsieur Brun du comté de Bourgogne (3), Je fus visité de deux goutilhommes de leur part aussitôt que je fus arrivé, lesquels à cause du différent de la préendence avec la France n'avaient eu point de rencontre, les autres se trouverent néanmoins il s'exeusèrent vers moi que se conduisant à l'exemple des impérialistes ils avaient été très marris de n'avoir pu rendre à V. A. R. ce qu'ils désiraient que néanmoins par toutes les autres actions ils témoigneront les respects qu'ils lui doivent comme ministres d'un Roi auquel V. A. tt. et S. A. appartiennent de si près, ils se témoignent fort zélés et dedans les remercimens que je leurs ai fait faire, ils se montrent très impatients de me venir faire la première visite, et je ne doute point qu'ils ne me donnent le titre d'excellence. Car en parlant à monsieur Cize, que j'ai envoyé pour ce compliment à tons, en parlant de moi ils me donnaient cette qualité. Le sieur Brun avait témoigné du zéle pour le service de V. A. R. et préche hautement la protection que ses patriots par la bonté de V. A. R. ont reçu dans ses états de Savoie. Ils ont eu tous deux ordres très exprès de monsieur le marquis de Castel Rodrigo de me rendre toutes sortes d'honneur et se regler pour les principaux à l'exemple qu'ils savaient être résolu à honorer beauconp V. A. R. et S. A. Le même soir de mon arrivée le voulus témoigner à messieurs les ambassadeurs de France le devoir plus partienlier que je leurs avais et afin que le nonce ne s'offensa que je leur eusse rendu quelques honneurs aceoutumés premier qu'à lui et qu'il ne prit prétexte de la de ne me pas continuer ceux que j'attendais de lui, j'attendis qu'il fût nuit, et j'envoyais mes deux fils leur faire la réverence et se faire connaître à cux pour leurs très humbles serviteurs et ne parler point de mon particulier. Je jugais que ce compliment se pouvait faire et soutenir, puisque mon fils ainé même avant fait long sejour à Paris, et avant eu l'honneur d'être connu d'eux, il allait rendre ee devoir avec son frère comme particulier, et je fis savoir à messieurs les ambassadeurs de France par de gentilhommes qu'ils m'envoyerent encore le même soir.

<sup>(1)</sup> Gian Luigi conte di Nassau Hadmar, principe di egregie qualità morali fornito, ma poco pratico per essere stato a Calonia alcuni anni col vano titolo di plenipotenziario, sensa aver pototo en-reitarsi. Aveva per aggiunto Isacco Volmar, giurreonsulto.

<sup>(2)</sup> Don Diego cente di Sauredra.

<sup>(3)</sup> Antonio Brun nato a Dole dove aveva avoto l'impirgo di procuratore generale si Parlamento. Era nomo dotto ed abile negorintore, essendo stato il principale agente del trattato di Spagna con le provincie unite.

le déplaisir que j'avais de tarder tant à leur rendre mes devoirs, et que la patience m'en échapperait si je ue craignais d'être tenté par eux de courir fortune de ruiner ee que avec beaucoup de soin ils avaiént établi qu'était, les honneurs que je recevais. Du lendemain je fis par le sieur Cize faire tous mes prémiers compliments de remerciement aux ambassadeurs et aux résidents, qui sont Syède, Portugal, et Hesse à l'endroit aussi de monsieur le baron de Tortel francais qui va ambassadeur en Svède et qui tient déjà iei rang, duquel j'ai anssi recu semblables complimens que des autres. Je suis maintenant attendant les premieres visites que monsieur le nonce doit commencer. Ce que je erois ee sera demain si un grand rhûme qui l'a arrêté dans la ebambre sept ou huit ionrs, ne la retarde, Je ne doute point qu'un si bon commencement n'ait suite dans les visites de tous ces messieurs, et que par ma première dépêche je n'aye oceasion d'en éerire advantageusement à V. A. B., à laquelle je dois faire savoir encore que d'ailleur elle en pourra être advertie déjà comme la nouvelle qui s'était pubbliée de la defaite de l'armée de l'empereur s'est trouvée véritable. Messieur les ambassadeurs de France et de l'empereur l'ont trouvée assurée, le combat à été très grand opiniaire d'une coté et d'autre en façon que la plus part des chefs principaux de l'armée sont demeurés morts: de coté de l'empereur Goetz fut tué à l'abord. Hasfeld prisonuier et depuis mort de ses blessures selon la nouvelle que l'on en eut hier. Jean Dewert deux fois pris et secouru par les siens à la fin s'est retiré avec quelque nombre de cavalerie, nvee laquelle il alta prendre l'empereur a Prague et le conduisit à Ratisbonne. Quelques pouvelles depuis sont arrivées que par le Danube il se retirait a Vienne, ne pouvant aller assurément par terre où la revolte dans la haute Autriche était genérale et d'où 12000 paysans s'allaient joindre à Forsterson, du quel l'infanterie a aussi reeu grand échec, ses principaux officiers morts, entro autre Mortaigne qui commandait sou iufauterie et l'un des meilleurs hommes pour ce metier de la Svède toute l'infanterie impériale défaite. Les pouvelles portent que le général de l'armée de Bavière, Merci, se trouva à Manie auprès de ee due quand il reeut eette nouvelle, legnel le dépécha promptement pour retirer toutes ses troupes du coté du Rhin et les conduire au Danube, C'est pour la sûreté de sou état de ce eoté là et pour donner aussi moyen à l'empereur de rallier ee qu'il pourra eneore des débris de son armée. Ensuite de eette bataille on assure que le siège d'Olmutz a été lévé par les impériaux qui le tenaient bloqué depuis une année, et que la ville de Tabor s'est rendue anx Svédois dans laquelle beaucoup des fugitifs de l'armée de l'empereur restaient sauves. La bataille s'est donné le sixième de ce mois, et messieurs les ambassadeurs de l'empereur out recu des dépéches de S. M. Impériale du douzième depuis Ratisbonne où elle s'était retirée. Je fais très humble révérence à V. A. B.

A Munster ee 25 de mara 1645.

Le très humble, très obéissant et très fidel sujet et serviteur Casab.

### CXXVI.

# Altra dello stesso alla Duchessa. (Di Munster 3 giugno 1615). Archivi dei regno, loco elisto.

MADANE ROYALE.

J'ai été honoré de sa lettre du 28 avril qui ne contient que ses commandemens pour régler les prétentions de monsieur Belletia au rang qu'il prétend tenir dans cette assemblée avec moi, et comme je crois que ses lettres ont bantisé du nons de difficulté la recherche qu'il a faite d'avoir part aox honneurs que j'y recevrai, je suis obbligé de faire savoir à V. A. R. qu'il a eu tort d'avoir employé ce terme qui présuppose contestation ou aigreur en une action qui de mon coté a été très civile et obbligeante, parceque je lui ai aecordé de plein-abord sa prétention encore que, si je l'ose dire, il me l'a faite demander incivilement, avec menace s'il ne l'obtenait, de ne se trouver point dans mon logis goand je recevrai des visites, et que tout-à-l'henre il en sortirait pour celle que monsieur le nonce me venait faire la première, tellement M. R. que je n'ai point en de difficulté avec lui, et je suis assuré qu'il n'en a jamais point de sujet et qu'il ne se peut aussi mettre dans cette prétention. A la vérité craignant d'avoir passé mes ordres et d'en rerevoir reproche, je me reservais avec lui la liberté d'en rendre compte à V. A. R., et par les lettres de mes amis qu'il a expliqué différemment ses prétentions en Piémont et lei et que la modestie avec laquelle j'en ai écrit lui a donné l'advantage qui est accontumé à ceux qui mieux font entendre leurs raisons à leurs juges ; à cette occasion je prenderai l'hardiesse de représenter les mlennes à V. A. R., laquelle j'espère de trouver favorable dans la justice de ma cause. Et dirais premièrement qu'il n'a prétendu de moi ni m'a fait demander que d'assister en mes visites d'honneur, tant en les recevant qu'en les rendant, m'avant fait par exprès protester que sa prétention était en cela limitée sans être si téméraire de prétendre d'assister en eelles d'affaires et de négociations. Ce sont ses propres termes. Cependant je vois qu'en la reelierche qu'il a fait auprès de V. A. R. et qu'avec sa prudence ordinaire elle a voulu que son conseil en ait pris connaissance, il a demandé des choses bien différentes et qu'il m'a vonlu en eeci amuser pour me surprendre anprès de V. A. R. en lui demandant d'assister en toutes mes visites et à toutes mes négociations, privilège qui le rendrait égal à mon emploi et lui ferait partager ou avoir la meilleur part à l'honneur que je prétends dans le service de V. A. R., et comme je vois qu'il s'est servi de raisons en apparence plausibles pour obtenir sa recherche, et qu'il allègue les coutumes anciennes dans les autres assemblées et les présentes, dans celle-ci, je représenterai a V. A. R. qu'il y a fort pen de personnes qui puissent parler que par rélation des précédentes assemblées pour des traités de paix. Celui de Lion entre Henry le Grand et Charles Emmanuel (1) fut le dernier solemnel entre ces deux courronnes, où trois anibassadeurs furent employés de la part de feu S. A. R., le sieur Arconnt (2) milanais et chevalier de l'ordre, l'archeveque de Tarantaise, Berliet (3), auparavant premier président de la chambre des comptes de Savoie, et le sieur des Alines, premier maître d'hôtel de sa dite Altesse, tous trois ansbassadeurs qui négocièrent avec les ministres du Roi en présence de monsieur le eardinal Aldobrandin, et conclurent la paix. Auparavant en celle de Vervins (4) l'ayoul de monsieur le marquis de Lullin y assista seul au nom du susdit Charles Emmanuel, et se trouva dans l'assemblée en la dernière conférence sans docteur affecté pour ce sujet, Auparavant feu mon père, et lorsque le même tlenry le Grand n'était pas encore paisible possesseur de son royaume, eut l'honneur d'être envoyé par le susdit due Charles Emmanuel le premier ambassadeur qui ait négotié entre ees deux princes pour traiter les affaires du marqui-at de Saluce, et conelure une paix entre eux deux. A quoi il avait heureusement rens-i. si le malhieur n'eut de puis rompu l'effect d'une négociation très advantagense pour la couronne de Savoie. Il avait avee lui le sénateur de Riddes pour docteur, frère du commandeur, gentithomme de très bonne maison et son parent, qui n'assista Jamais à dix huit ou vint conférences qui se firent avec le deputé du Roi, qui étaient le chevalier de Bellièvre, monsieur de Sileri qui lui succeda, et monsieur de Villeroi avec mon dit père, qui eut puis cet honneur de conelure cette affaire seul avec le Roi. Le traité de Quérasque, auquel V. A. R. eut la meilleure part, n'ent aneun docteur qui intervint aux assemblées, qui n'eut la qualité d'ambassadeur. Je ne sais pas les exemples que l'on peut avoir allegué à V. A. R. soit de Rome, ou d'antre part où je erois que le style est de se servir des docteurs, pour les oraisons et netions semblables, mais je n'ai jamais oui dire que ceux qui sont destinés à cette fonction assistent à aucune autre, que l'ambassadeur fasse, si ec n'est pour expliquer ses négotiations et pour lui servir de trachement quand il négocie avec des ministres qui n'entendent pas sa langue. J'ai parlé à un personnage de qualité et de grand mérite qui accompagna monsieur de Crequi en son ambassade de Rome, qui m'a donné ce témoignage, mais quand en tous les exemples passés il y aurait quelque chose de favorable pour la prétention de monsieur Belletia, ee qui n'est pas le style que l'on use dans cette assembles, l'éloigneralt bien, et c'est en quoi je vois que l'on a très mal informé V. A. R. à laquelle on a présupposé tout le contraire et déguisé les rangs qu'y tiennent les docteurs qu'y sont sans qualité ni pouvoir par écrit. En voiei

<sup>(1)</sup> Del 12 gennsio 1601 in cui segui il cambio della Berssa e Bugry col marchesalo di

<sup>(2)</sup> Francesco Arconati conte di Tomna, mastro di campo di cavalleria e fanteria, ambasciatore, a Roma ed in Ispacua, cavaliere dell'ordine supremo.

<sup>(3)</sup> Gian Francesce Berliet barone di Bourget.

<sup>(4)</sup> Bel 2 maggio 1598 tra Enrico IV e Fălippo II, in cui fu stabilito che il duca potrabbe restar neutrala tra Francia e Spagus e che la legitimită della protem sul marchesato di Salumo verebbe rimessu al giudirio del Papa.

l'échircissement. Il y a des docteurs qui sont dans cette assemblée qualifiés par les pouvoirs ou pleines puissances de leurs maîtres ambassedeurs des autres plenipotentiaires. Les ambassadeurs, comme c'est de leurs charges, exercent leurs fonctions supremes, et tiennent le rang représentant la personne de leur maître. Les plénipotentiaires nommés de cette qualité dans les pouvoirs ne tiennent pas ce rang, néanmoins assistent aux visites et aux négociations. Les docteurs qui ne sont point nommés dans les pouvoirs ne tiennent point de rang et ne sont pas admis ni aux visites, ni aux négociations parecqu'il ne paraît point qu'ils ayent aucune autorité de leurs maîtres. Et en effect le comte de Nassau, seigneur de principale qualité, a avec lui monsieur Volmarch docteur, personnage de condition, et par ci-devant employé dans les grandes affaires de son maitre. Ils sont tous deux ambassadours et nommés également dans leurs pouvoirs, qui ont sous oux deux docteurs, messicurs Desbuietet et Godifroi, personnes de condition, et l'un d'eux historiographe, qui est pourvu de tous les traités de France; lesquels ne tienuent aueun rang et ne sont point nommés dans les pouvoirs. La fonction desquels, est de travailler quand les ambassadeurs les employent, soit pour éerire en droit ou leur faire chercher des traités quand ils en ont à faire, ils out chacun quatre mille écus d'appointement, et se font leur dépenses. Les espagnols ont lei deux anabassadeurs sans ceux qui y doivent venir, les sieurs Saavedra et Brua (1), docteurs tous deux, nommés également dans leurs pouvoirs. Monsieur l'évêque d'Osnabroug de la maison de Bavière, ambassedeur-du collège électoral, a son docteur avec lui, hounne de qualité et qui est chanoine, dignité assez relevée dans ce pays, lequel n'est point nommé dans sa pleine puissance, et le auit dans les visites sans y prendre place ni dans ses négotiations. L'ambassadeur de Bavière qui porte la qualité de comte a ammené jusqu'aux portes de cette ville le sieur Retz, docteur, pour collegue, et sur les rémontrances des médiateurs que la multiplicité des ambassadeurs apportait de la confusion et de la longueur aux affaires, son maltre lui a levé la qualité d'ambassadeur, et laissé celle de plenipotentiaire, ainsi nommé dans leurs pleines puissances. Ce qui le fait admettre dans les visites et négoeiations de la paix, sans tenir rang. La reine de Svide a pour ambassadeurs le baron Oxenstiern et monsieur Salvins qui fant leur résidence à Osnabroug et viennent dans les occasions présentes négotier les avec messieurs les anibassadeurs de France ou bien ceux-ci les vont trouver à Osnabroug. Ils ont ici un résident qui négotie avee leurs alliès ce qui lui est par enx ordonné, et quand ils y sont il n'assiste avec eux ni aux visites, ni anx négotiations ainsi que monsieur Belletia a fort vu quand le baron Oxenstiern înt ici, même aux visites que je lui fis et qu'il me rendit. l'adjouterai à ces raisons, pour fortifier mon droit, que quand j'ai reçu les ordres de V. A. R. pour la fonction de monsieur Belletia, elle m'a déclaré qu'elle l'emploiait à ce voyage afiu que s'il y arrivait des ren-

<sup>(1)</sup> Tanto il Bellezia quanto il S. Muurizio lo nominano in quel modo : nelle opere che accessano al trattato di Musul-r è chiamato Brun.

contres où sa profession fist niceusaire, je les lui puisse communiquer, et lui y travailler. Quand monsièure le marquis de Pianesse fut prié de lui ou de sea mist de moi comme il serait traité dans mon logis et que je l'essansia de respect et homener que tui rendrainet cux qui femient le voyage avec moi, auxqueit, j'en donnerais l'exemple, mon dit seignaur le marquis m'auxqueit, j'en donnerais l'exemple, mon dits seignaur le marquis m'auxqueit qu'in epiciential point d'autre chess. Ce u'est par, machine royale, que je n'estime grandement le mérite de monsièur Belleida, mais certe si superavast que no mettre en clemin, cette prétention tui etit été accorder, l'espère taut de la honté de V. A. R. qu'enchadant mer mismes, elle m'esti déposend du royage, et qu'ile n'estim pais jugé rai-omable que nous seulons fit une fonetion ezale, paisque il est eq qu'il reclerche maintenant es son commencement et que lui et nel avons toujours teau et tennas rang différent dans l'état de V. A. R. et dans les fonciens de son service.

Mais V. A. B. exercent sa bouté ordinaire à l'endroit de se très humbles servilleurs et suject, peut le contenter et user en mon endroit d'une spéciale grèce, l'autorient lois zeul, ou en une autre conquanie que la mairane, d'un pouroir pour la sipétaloin, sans lequel il se sers point admis dans l'assemblée, ni en particulier, ni en pairent, et recordant à moi la très humble requère que je lui ai flui par ma adrenire l'eltre pour mon recherche pour autre sigle, que pour selai de ma nauvaice sante. C'est sur que je fait ites humble révêre pour autre sigle, que pour selai de ma nauvaice sante. C'est sur que je fait tes humble révêre pour

A Munster le 3 juin 1645.

De V. A. R.

Le très humble, très obéissant et très fidel sujet et serviteur Casaò.

CXXVII.

Storia delle negoziazioni fatte a Munster
dal senatore Bellezia, da lui composta per uso dell'abate di Verrua
ministro a Parigi.

(Det luglio 1646).

Archiei del regno, lettere particolari.

Narratione succinta della mia negotiatione per informatione dell'occellentissimo signor abbate di Verrua per ritenersela e servirsene per sè.

L'eccellentissimo signor marchese di S. Manritio ambasciadore e plenipotenziario di Sauoia al congresso di Munster arriuato a Valherb li sei di febbraio, mi comandò di uenir iu Munster li sette detto per negoziar con россикаті 221

li signari ambasciatori qua residenti, le cose pertinenti al suo ingresso e principalmente di far capo dalli cecellentissimi signori d'Avaux e Servient ambasciatori di Francia per intieramente governarmi secondo i loro consigli. Sopra di che mi diede due lettere di credenza a medesimi. Trovai il signor d'Avaux in Osnabruch con cui complii, ed il signor di Servient il quale trovai dispostissimo a portar li interessi della casa reale di Savoia tanto nel concernente le materie principali che nel pertinente alli onori con ogni efficacia si per la sua natural propensione verso questa casa che in virtù delli ordini che ne haveva da S. M. Cristianissima et anche per obbedire a' comandi dell'eminentissimo signor cardinale Mazzarino dal quale teneva sopra questo, espresse e particolari commissioni. Mi lasciò però in sospeso la final risolutione di ciò si farebbe da loro in ordine alli onori a causa che il signor d'Avaux suo collega era absente. Ritornò il signor d'Avaux il sabato di detto febbraio, fui a complir seco la domenica e lo trovai con le stesse disposizioni non ebbi però risolutione finale da loro, ma buonissime speranze qualche giorni dopo,

Pendente la negoziazione con loro essi dessi mi permasero a vedere il nunticio picible hon potendo per la cusua nostori visitara none pubblico Venetia pateva egil como mediatore avuzare i mei negotializioni nel toccunte il onori qui con tutti il siri mimociatori e massimanente con imperiali e spagnuosi. Così fattolo supere al signor ambascinore di Savoin to approvi e mi didele lettera al moscimo del nuntici di Francia. Negotiano con lui e toccunte la sua persona per super quello volvea free et acciò si complicates di accettari il carico di parthera in imperiali e supunosi per disporti egil. Quanto a se haviò il negozio sopereo e quanto alli sirri mi disce sono poter michiario e con con di finato e didiochi.

Si seppe che doveva verso il fine di febbraio entrar l'ambasciadore di Baviera e perchè la decisione dello cose pertinenti all'ambasciador di Savoia dipendevano dalle risolutioni che si sarebbero prese con li elettori, stimarono li signori ambasciatori di Francia bene che io procurassi di vedere il signor principe di Osnabruch per personderlo che non permettesse ehe la Baviera accettasse dalli imperatori e spagnuoli minnr titolo che quella di eccellenza, nè io volli farlo senza conferirne con il signor ambasciatore, ma perchè era a Villebech e la brevità del tempo non mi permetteva di andarci o scrivere, poichè intesi stava detto principe per concluder con li sudetti per far l'entrata il giorno seguente piglini il partito di mezzo che fu di parlar con uno de' domestici snoi nei chustri della cattredrale di Munster il quale bavendomi efficacemente etiandio dopo andato da detto principo invitato ad andar a uisitarlo ricusal per non haperne licenza dal detto signor ambasciatore: mi rapportò però che ogni cosa era conclusa e che si era contentato che imperiali li facessero dar l'eccellenza dal gentiluomo et esse lo trattassero in alemanno senza detto titulo, lo feci saper a detti signori ambasciatori di Francia indi a quello di Savoia,

Dopo entrato il sudetto di Baviera il signor ambacciatore nostro desiderava che quelli di Francia intraprendessero di parlar alli imperiali e spaguuoli sopra questa nateria: essi non lo trovarono buono e perchè il nuntio non voleva parlame che in caso di friitot, giudicirano fosse conveniente che li visitata à nome dei signor anabasciatore dandoli parte del nos unice ne contorni e con destrezza finessi apertura sopra la materia dei titoli e ni distene le ragioni quali approvate dan notra signor anabasciatore, andai dal aignor conte di Nassou li 37 di febbraio, negotiai con lui soccessimente con il signor Volumer a poi con il signor State dra a Brua e finalmente con a signore d'Onabruch nel modo che risotta dalle mie letture servite in detti trepti, delle quali lui presente trattato con esi, podocè mo crana materie di state, fatto subito discorsi famigliari con il signoro Conabruch nel modo che risotta dalle materio di state, fatto subito discorsi famigliari con il signoro Cita che era meco, e distinta relazione al signor marches di S. Marvillo parte in vece parte in acritto e ergili aconservate le mie lettere può giutificare se riscontrano con quelle lo seritto alla corte i ob bosci conservate le sue che mi giutificare quanto para.

Dopo Testrata del signor ambacciatore poiché li spegmació haverano a calla visita fitat par da un gentilumo a nome foro promessa di visitari signora mahasciadore vedendo che ciò non si eseguiva di presente in pubblica tuvola, ne festi diversa querie, gilie lasciari ripete mille volto per dat tempo a vedere se lo faccumo, finalmente spinto da zelo le dissi che avvent trovato il signor Brua particolamente inciniato alla sua persona poichè sendo di nazione borgogame e così vicino della Savoia professava eservi genio particolare d'amuficità fin la nafioni e che sendo egli dipro-fessione topato mi parvea che sotto pretesto di fargili visita privata e particolare a numer mio, potense facionente cooprir le casso della dizione. La approvè e l'esegui, il rapportai il negolialo e ne serissi alla corte como risulta da lino resisto di belette.

Stava tutavia nosiono di supere che risposta verrebbe di Vicana tanto più che da detto signor Brusa havavo inteso che il signori ambasciadori di Spagna si riferivano alla risolutione di quella corte e perchi credevo es-sere incavavoisietà di più naduri dalli impresiti per ricerariti, dandoci in tardanza qualche nopetto di sinistra risolutione, divisi al signori ambascia ture d'auder la semana sunta di difficii a genesiti cora sepre u' renductor d'auder la semana sunta di difficii a genesiti con sepre u' renductor d'auder la semana sunta di difficii a genesiti con sepre u' renductor d'auder la seguita del considera del consid

Il alabio santo finità in messa uscendo dal collegio travai il signor Sasvedra con il signor Brau. Bignor Sasavelra ni fice l'Istanza di lasciani redere con espressione particolare d'aver a dirari qualche cona. Quesdo n'insopotti un ifice andre più cauto. Subilo o feci sispere al signor minisciatore qual disse vulerne conferire con li signori innibasciatori ul franciz: lo feca, si debe il consenso. Vi viandi e per il sospetto conceptio di uno dell'intibio, atetti u e nai lo fri in guardia di partre, potello ni couvreina septerer di unifica della consenso. Vi viandi e per il sospetto conceptio di uno per la consenso dell'intibio della consenso di consenso di consenso di consenso di segno della consenso di consenso di consenso di consenso di consenso di periodi di consenso di consens DOCEMENTS 223

dore notro et indi a quelli signori di Francia nel mio registro. Anzi havendoni imprestato il libro dello sue imprese e tevasi a caso che, acció force non vedessi quello che la secitle nell' impresa de negozii del Mon-ferriso, al trovassimo olgi di dicto biro manifestamente teglinit, for el sa pere al signor amisacciadore in occasione che n'ebbe in dono un simil volume da certi cappencini. E così eserndo questo compito, lestimo quello che era atato ingliato nel mio, sopra di che dissi al metesimo signor ambasidore che per ritutate la batra a seesse volute firmati con durati il biro in quel modo, stimavo bene copier dat sos quellos manestras sed mio; forma a retilitere, fina seera il libro si quello manestra el mio, forma a retilitere, fina seera il libro nolle mani qual si poli volere, ed a querlo coughietturare se in loc confidenza also con lui per entra cod sulle prima e almi discorsi come ne predendone.

Dopo questo mai più ho visto ministri pubblici ecetto qualche volta il nontio, non solo perchè come neclatione mi paresa lontano da qui stospetto havendomi nazi ne' discorzi con il signori ambasciatori di Francia dimoratora come un ministre di sonno valore e i indiperatora, na insiema perchè non potendo trattar con Venezia per la differenza che vertono tra quella repubblica e PA. R. di Savota non sensola qui altro ministre della con con la. Può egli testificare se nai un' discorzi che abbiano avudo insiema l'ilu partible, nazi ne pure fluto cenno di simili materio.

È vero che sendo pas-ato il tempo fra quale mi pareva che potessero essere menate le risposto di Vienna, tanto più che il suddetto signor nuntio qua s'era a mia richiesta compiaciuto di raccomandar questo preptio del nuntio di Vienna, l'andavo sollecitando per aver qualche risposta, non l'ebbi però che li . . . . quando mi disse aver perinteso che il signor conte di Nassau haveva dall'imperatore havuta risposta che haveva fatto bene a non fare coll'ambasciatore di Francia quello che pretendeva non perchè sieno le ragioni per parte sua rappresentate inefficaci, ma perchè il signor duca di Savoia non ha sin qui ricunosciuto la Maestà dell'Imperatore requante e mancato due volte di pigliar investitura. Mi disse però averlo saputo in modo che non era bene parlarmene, lo li rappresental lo ragioni evidenti per shatter queste rappresentazioni le quali stimate da lui efficacissime ottener l'intento senza strepito acciò non si frapponessera forse difficoltà nuovissime all'ingresso delle negoziazioni, si stette di concerto di non partarne sinchè scrittone da lui al nuntio di Germania si vedesse se si poteva suuntar queste difficoltà amicabilmente e senza strepito come fece et al Auntio di Germania ha scritto haverne parlato con l'Imperatore, ma non haver ancor havuto risposta ; nou tralasciai però di quanto segui di darne parto alla corte, etiandio con la eircostanza e ragioni di non haverne conferto con il signor ambasciatore,

Si è portato il negolio in questa forma siuo li trenta giugno quale il signor ambasciatore obbe avviso di Parigi et ancho io ebbi una lettera del signor abate Svaglia di Verrua ambasciatore ordinazio, costi per quate ni avvisava delle gelosie prese dall'eminentissimo signor cardinate Mazzariju. che lo con rossumicazioni secrete trattassi con li sustriari e nominaturate con Spagnosi per fari sagore che M. R. non consettiva all'alicazione di Pinerdo e che perciò lucves fatto seriver acciò io fossi levato di qua. Alla riccuto di questa lettera modatanti dal che totto signer unbascatione nostro andai subito da lui e glich mostrai: mi disse averne avute allare simili: le fest subito vedere le lettere del signer marchese di Pianezza che mi comandano tutto il contrario di quello si suppone, et il mio registro di lettere che com potera secre compessi on un momento, dal quale resuttiva di quanto non solo lavero qua negoziato, ma inteso da chi si da ce perchi si giuneri annabaciate di Franca sutere quel giorno venti e il resultato di signer di ser di tongaville a Vivela avendo il signor di servicio, lo fece la sonition delli ventino, et i o depo il pramo annali da lui e dal signor d'Avanu; con le sudette lettere e copia sucressiva delle mie lettere seritica alla corte.

### CXXVIII.

Lettera del cardinal Mazzarino al marchese Pianezza.
(Di Parigi 30 giugno 1643).

Proncio, lettere ministri.

MONSIEUR.

Comme j'ai reen avec une satisfaction très particulière la lettre que vous prites, il y n quelque temps, la peine de m'éerire, pour les protestations si précises qu'elle contenuit de votre zele au service du Roi, et de votre inclination et attachement aux intérêts de cette couronne, je ne manquais pas des lors d'en donner part à la Reine et assurant S. M. de In vérité de vos paroles de lui donner bien à connaître l'estime qu'elle se disposat d'autant plus volontiers à yous accorder des preuves de la sienne. Depuis je ne vous eélerais pas ce qu'il s'est passé tant de choses que les mettant avec beancoup d'avis qui avaient déjà préendé s'il n'y a eu lieu de douter de la sincerité de vos intentions, il y a pour le moins eu matière à quelque soupeon qui ne peut que me toucher très sensiblement, vous avant toujours honoré et estimé parfaitement; à la vérité quand l'ai fait réflexion sur la façon dont la France a agi lorsque vous ne possédiez nas encore au point que vous faites les bonnes grâces de Madame pour your souhaiter le poste que your y avez aujourd'hui et que d'ailleurs je sais votre prudence et que je n'ai vu autres fois personne mieux persnadée que vous l'étiez de l'obbligation et de la nécessité même qu'a Madame pour son service propre et pour l'avautage de monsieur son fils de se tenir étroitement unie à la France et entièrement resignée aux volontés de S. M., j'ai eu peine à trouver quel autre motif plus puissant vous pouvait obbliger à ne considérer pas quelques fois ces bonnes maximes

225

qui sont pourtant les fondamentales du repos el de la grandeur de Madame durant sa régence et après, J'ai thehé autant que j'ai pu d'empècher que tout ce que l'ou a dit et écrit contre vous jnsqu'à cette heure, ne fit aueune impression dans l'esprit de la Reine et de son conseil et particulièrement les difficultés qui ont quasi toujours été apportées par Madame en ce qu'elle voit être désiré de deca jusqu'aux choses mêmes qui lui sont advantageuses comme il a paru dans le dernier traité où il ne s'agissait que de lui remettre quantité de places. Mais je me suis trouvé court quand on a parlé de l'envoi du comte S. George pour ambassadeur à Rome, quoique pour sa personne et pour sa famille il soit tenn notoirement partial d'Espagne, et que l'ensse dit à l'abbé de Verrue que S. M. aurait sujet de se plaindre de Madame si elle avait fait un tel choix pour est emploi. Je ne sais non plus que dire sur le sujet du Belletia, lequel étant reconnu votre créature tient néanmoins des intelligences scerètes avec les ministres d'Espagne à Munster et parle assèz pubbliquement au désavantage de cette couronne. Ce marquis de S. Maurice tient aussi des disconrs sur le fait de Pignerol et sur d'avis où il pourrait se passer. On a inste sujet de conclure que c'est par les ordres de Madame, qui agissent de la sorte. J'en écris un peu plus particulièrement à monsieur d'Aiguebonne et me remets à ce qu'il vous en dira, vons suppliant seulement de eonsidérer à quel point je me trouve, devant d'un côté n'avoir sucun égard quand il s'agit du service du Roi et de ponvoir avec passion servir jusqu'au bout Madame Royale lui procurer toutes satisfactions et touts advantages, et donner toujours à vous monsieur, des marques de mon affection et de l'estime que je fais de votre mérite.

Paris, ee 30 juin 1645.

Monsieur

Votre très affectionné serviteur Le Cardinal Mazania,

### CXXIX.

Lettera di M. R. ad Anna d'Austria.
(Di Toriao 21 luglio 1645).
Francia, lettere ministri, mazzo 42.

MADANE.

Ja appris par la fette que le Roi un'a fait l'honneur de m'erire, et par le sieur d'Aipuchone se nan hanssadeur, le nipi de la phinie qu'on forme contro le precidé du président Bellett. Je me dois en cette rencontre adresser à V. M. qui est tout non réfuge, et qui fait toutes mes 
appèranes pour lai représente qu'à moits de quitter le parti de l'innoceace 
mème, et un propre cause en celle d'un de mes efficiers, je ne le pourries 
abandonner aux mauvais offices qu'on lai a rendu auprès de S. M. Elle 
a trop de honiel et de justice pour condanner, saus comsistance de reuixe.

quent l'est de Vos Majestés. Ma réputation n'est pas moins engagée de lo faire rhâtier s'il a failli qu'à le protéger s'il est innocent, et à le garantir d'imputations qui réjallissent sur moi avec trop de désavantage. Je ne puis faire ni l'un ni l'autre, qu'en le laissant à Munster, où, comme ee ne serait pas un assès rigoureux châtiment de l'en rappeller s'il se trouve eoupable, aussi recevrait-il un trop signalé affront au cas qu'il fut innocent. Le soin que j'ai d'éclaireir eette affaire où je prends plus d'intérêt que nul autre et ee quo jo commence d'en connaître dès à cette heure me fait espérer que la vérité aura bientôt son lieu et que toutes les impressions qui en demeureront à Vos Maiestés ne me scront que très favorables. Je le dois eroire de la sorte si elle me fait l'honneur de jetter les jeux sur les evidentes circonstances de cette imposture qui se decouvre d'elle même sur la constance et sincérité de mes actions et sur tant de preuves infaillibles que j'en ai données à V. M. en toutes sortes de rencontres qu'on ne peut pas douter maintenant, que ni moi ni mes ministres ayons d'autres sentimens ni des intérêts contraires à ceux de S. M. Sur ce puissant fondement de mon affection et de eelle où j'élève mon fils qui a l'honneur d'appartenir de si près à S. M., je la supplie de considérer que bien loin de commander à mes ministres, il ne me pouvait pas même tomber dans la pensée de leur permettre qu'ils parlassent des affaires de Pignerol qu'à V. M. et à monsieur le cardinal Mazarin, ni en autre façon qu'en celle qu'ils ont traité avec elle. Cette matière est de telle nature qu'à moins de perdre le jugement on n'en peut faire ouverture à personne antre. Et si le président Belletia s'est oublié jusqu'à ee point là que de le faire, et que pous l'apprenions, je le ferai châtier avec séverité. Je supplie donc V. M. de permettre que l'examine son procédé, et à mon ambassadent d'ajouter de vive voix ce que la ronsidération de ne rendre cette lettre plus longue et plus ennuiante me fait remettre à sa rélation, M'assurant que V. M. après avoir donné lieu aux justifications qui sont nécessaires en eette occasion ne réfusera pas un jugement avantageux à la conduite du dit président Belletia et à toutes mes actions, ne respirant rien tant que l'honneur des bonnes graces de Leur Majestés et de lenr faire paraître par des effets, que je suis plus que personne du monde.

De Turin ce 21 julliet 1645.

Madame de V. M.

Votre très humble et très obéissante servante CHRESTIENES.

### CXXX.

### Lettern del cardinale Giulio Mazzarino al colonnello Alessandro Monti.

(Di Parigi 3 felbraio \$647).

Diblioteca di S. M., registro ms. di lettere del cardinale Mazzarino, volume L.

V. S. ha gran torto in credere che qui sia per permettersi alcuna riforma a pregiolitario suo e che qua non si riconosco il affato a la pradenza con la quale ella ha servito. Dall'ordine che si da perchò la sua compagnia resti in piedi e da questo hervetto di marcessito di campo che lo mando a V. S., ella vedrà che la Mestal Loro non perdono la unmonica di lora homa i servitori e sa tarello differiescono le risolationi e la ricognizioni, si conserva però vivo il merito a chi è dovuto. V. S. serva allagramanto e ai sasierent che in fossio qualta stima del sono metito che si convicione e che in tutte le occasioni gite ne darò indubitabile prova e N. S. is conservi,

Autoprafo di S. E. V. S. deve fare sicuro capitale del mio affetto od serene a ricarras eggi in tutti l'riccontri dove si texta de'sous avantaggi e sostisazioni. Quanto al conferirle la carica di marcecialo di campo, le LL. MN. ne havvano ricolto si no full'amo possoni et adesso gine invio il hervetto assicurandola che non mancarò a suo tempo di fir inviste lettere al signeo errinego e Tomasso percità V. S. possa servire.

Nos sobnente nos è mai cadulo in peniero di riformare la comparaia di cambini di V. S. ed cla archeve Wills, mai è a vempre ereduot di da di cambini di V. S. ed cla archeve Wills, mai è a vempre ereduot di de verle conservare preferevolmente ad ogni iltra e che sia vero si di ordine nel di pagne le recitale perchè si mettito in huoso stato, a che mi assicaria che loc V. S. si applicarà dal suo casto, coue a contribuire perchè gli ufficial della evaullaria facciano qui siderzo perchè le compagnie siano numerone si i cavalieri ben monstit, essendosi per quest'effetto risoluto a mia nitanza d'inviere una somma di dentare pe disclibuiria sali exvalieria no ostante che qui nou si pensase a daro una tale sasistenza. V. S. rieserch annabe la sua pensione quanto prima, barcedo M. Le Teller l'ordine di invistrati natieme con qualta del signor narcheso Villa, e sarà per mano di monsiere di Servicient che la rieveranno (1).

Il hrevetto di maresciallo di campo si manda al Rodesino nostro serviente, il quale ha ordine di intendersi e concordare con V. S. della forma che dovrà tenere per presentarglicio, e senza più resto con tutto il cuore . . . .

Di Parigi li 8 febbraio 1647.

<sup>(1)</sup> Servendori la Francia pales-mente delle militie di Savoia e de' loro capi, questi onori e queste pensioni non possono più far l'effetto contrario che producerano ne' primi analidila Regenta.

## CXXXI

Lettera del cardinale Mazzarino al principe Tommaso. (Di Parigi li 14 agoste 1617). Luogo citato.

I signor cardinale Grimaldi mi fa la propositione che V. A. mi accenna e presuppone ehe con levare da eotesta armata 4000 fanti e 2000 cavalli e l'ettiraglio per l'artiglieria et altri 3000 fanti e 1000 cavalli di Piombino con le truppe che si sono fatte scendera in Provenza, siasi per formare un ginsto esercito per andare per terra a Napoli a che non si devono perdere le congiunture presenti, S. E. considera che nè la nobiltà nè il popolo si mnoveranno mai per introdurre l'armi di Francia in quel regno e che se lo volessero fare, già se ne sarebbero dichiarati e el avrebbere invitati a quell'impresa, ma che quando vedranno comparire un esereito formato lascieranno correre nè piglieranno l'armi per difendere li spagnuoli, i quali da sè stessi non hanno forza nè modo da poterio fare e ebe vi sono avvisi certissimi ebe li medesimi spagnuoli hanno risoluto nello loro consulte di lirar la guerra neilo stato di Milano ove per la fortezza delle piazze mettendosi essi sulla difesa non hanno di che temere per tenere lontano in questo modo le nostre armi dal regno di Napoli, il quale tanto tarda a perdersi, quanto noi tardiamo ad attaccarlo.

Questo discorso è molto buono e fondato, ma vi ho sempre trovato delle difficultà, e mi pare troppo azzardo quando non siamo certi della assistenza di qualche partito considerabile in quel regno e che come V. A. prudentemente discerre nella sua lettera delli 3 agosto, sia più sienro e più facile e di minor spesa il tentare l'animo di quel popolo con l'armata di mare solamente la quale potrebbe nneo secondo l'occasione scorrere sino in Sicilia, lo per me eredo che la risoluzione dipenda dal vedere se l'esereito nostro potrà in effetto essere così forte come supponiamo e dall'assieurarsi elle il popolo di Napoli cha si trova con l'armi in mano non sia per voltarle verso di noi, perchè in questo caso non vi è dubbio ella l'aequisto per terra sarebbe certo, dovechè il tentativo per mare può riuscire di nessun effetto, ma perchè sopra tutte queste cose si è seritto abbondantemente e si è rimesso il tutto alle risolutioni che piglierà V. A. col signor cardinale Grimaldi e signor marescialio Plessis, lo mi rimetto a tutto e per tutto a quello, nè ricordo altro se non la diligenza e sollegita esecutione di quello che si sarà stabilito. Onando V. A. risolva d'imbarcarsi sull'armata pavale, ritrovarà in mano del signor cardinale Grimaldi le speditioni necessarie per comandarin et in questo caso mi pare bene di ricordarle a disporre le eose nel modo che quando il tentativo di Nanoli non riuscisse, non si passi la campagna senz'avere operato qualche cosa, ma al ritorno si attaechi almeno il monte Filippo e Porto Ercole, il cui acquisto sarà facile e sicuro si per la stagione avanzata che rende più salubre quell'aris, come per non aver modo li spagnuoli per soccurrere

quella piazza la quale io stimo di molta conseguenza per scacciara totalmente li spagnuoli da quella costa di Toscana, e poi allontanarsi sempre più dal gran duca. E forseché Orbitello ancora correrchie rischio non potendo nella conginatura presente della rivolta di Napoli e Sicilia aver altro soccorso. Per la morte del signor cardinalo Farnese essentosi aceresciuto un luogo di più alla promotione la congiuntura è ottima per farvi entrare il signor principe Eugenio figlio di V. A. onde io la consiglio ad aintarsi con N. S. il quale per quanto mi si suppone vorrebbo congiuntamente con le preghiere di V. A. anco lo istanze di M. R. e so io con questo devo operare cosa nicuna, sono prontissimo di fario con ogni premura. Non voglio Insciare di mandare a V. A. la copia di due capitoli di due lettere di diverse persone che in divorsi tempi mi sono venuto circa la persona del Fabroni, solo perchè V. A. assicuri il niemonteso che s'adopra in Roma in servitio di questa corona, che qua si terrà memoria di lui e si scriverà all'ambasciadore che faccia il medesimo; al marchese di Poma ho già scritto che può ritirarsi ove più li piaverà, perchè non credo per lui pronta occasione alcuna o che presentanziosene alcuna proportionata alla sua persona, lo ne torrò particolaro memoria.

Autografo di S. E. E. se parene a V. A. che vi force impirago proprie per lui si compiscia avvisarmolo acchi mando in estimundo detto signaro posti fare le mie parti perchè resti servita. V. A. riceverà qui congiunta la copi di qualo servita al signo e cardinale Grinaldi spor actette occercenze, acciò restanda informasio puntanimente di tutto non si possi presdere equivoco. Ripoto però como lo pià servitito più volto che la propositioni che lo faccio non devono fare alcuna impervisaor, mentre da V. A. dal sudedto signore centraline de di mancresilio del Presito Penlas i giudicidi potenti applicare va di lare risolationi. Quando al duen di Moderna (1) non credo che vi si posi fare alema fondamento come le LL NV, non lamou mai preteso che dovesse risolaresi ad alema impergas che stimasso devese encor preglutalisti el vissi interessi, rimangono sodicitale da S. A. e conservano verso di cua a della sua essa Il medesimo affetto e busona valonti; se potesse risorio di vare le me su propo cossi il marces Calcagniai (2).

(I) Fracerco I, figlimels di Alicasa III (2 finame exposerino) a si indulta di Strain and 100 si si dei ni intellante. Ni 120 fin a l'abbidi en receivel à crime and tous force a la finalità. Peru print seu mois contratte de l'accessive de la finalità de la finalità de la finalità de la finalità del la

Of Marc Categoria, Serrosco, Spinshe di Affonse a Villaria Lerrot. Indispitati, abbushesiah Ferrat, schara in errigi dei dese di Storia, più serio (Tanas VIII, quisi al denia Pincesse d'Elio, the dipo serris fatto une profitereo di tenera, sei 10% mailsotto caption di me supelmend di cerema in 1649 secroggia di Sen a Marid. Amendi dei protectiva della propositionale della della della della della della della disconsistente il percuttere decele per sottosteriere i rapitali di 1º stettodere. Montale estense al Se di Francis, renar seministra meglientom suggia. Fed della dell

ha fatto sperare al signor cardinale Grimaldi , sarebbe molto vantaggioso, Una delle ragioni che persuade operare piuttosto altrove ebe nello stato di Milano è con maggior facilità e con più apparenza di conservarle; si potranno condurre le trupne che V. A. tirarà dal Piemonte che farvi passare quelle di Piombino e di Provenza. lo faccio dar ordine continuo perchè tutti li reggimenti levati in Guienna e Linguadoca passino in Provenza et ho fatto rimettere un fondo a Mons, d'Infreville per la loro sussistenza et imbarco. Spero ebe saranno buone e numerose, e di già li reggimenti che marchiano sono buonissimi, Rep'ieo a V. A. d'avvertire e pensare bene prima di risolvere il viaggio della sua persona con l'armata di mare a Napoli senza ehe V. A. o la Francia vi sia invitata, perchè credo assolutamente che farà un contrario effetto a quel che noi desideriamo. Di tutto resterà V. A. servita far parte al signor mareseial di Plessis Pralin aeciò non si abbi da renlicare la medesima eosa. Se potesse riuscire di combaltere l'armata navale nemica quando li nostri vascelli di ponente fossero arrivati, si potrebbe trovarla con vittoria certa e massime se come vicne seritto, le rivolte di Napoli e Sicilia impedissero a nemici di potersi valere di parte delle galere di quelle squadre, Se mancasse il danaro per qualehe spesa pronta e necessaria per l'incamminamento di qualche grand'impresa risoluta con apparenza di doverne avere buon esito, il cardinal Grimaldi ha assai eredito per trovarlo in Genova o in qualche altra città d'Italia. V. A. sa benissimo affettionarsi la persona et interessi di Mons. Sambone, e si desideri con passione ogni vantaggio ma non eredo quello mi possi presentemente fare per lui e ebe le sia di grande utile poiebè per farle servire appresso V. A. il tempo non serve e li preparamenti per uscire in campagna sarebbero molto dispendiosi in congiuntura elle non è molto accomodata. lo penso a dargliene il modo per quanto le occasioni me lo permetteranno e possa dipendere da me, e l'anno prossimo sarà in stato di servire con suo gusto. Invio a V. A. il brevetto di Mareseiallo di Campo per il signor conte della Trinità, e venendo per qualche accidente a non poter servire qualcheduno di quelli ehe servono in questa carica nell'esercito, S. M. intende che il signor conte occupi il luogo. Mi è grandemente sensibile di eredere che non siano ancora in stato di comporsi le differenze che ha V. A. eon M. B. e che tutte le diligenze che si sono fatte dalla Maestà del Re dalla quale partieolarmente a M. le Mareseini di Plessis era stato efficacemente scritto per parte della Regina, non abbiano prodotti li effelti che si speravano e desideravano insieme.

Il Marchisio mi lu detto aleune esse in questo particolare e i lo vogliocredere che mettre le coss rérame lunta avvicintue il gapistatamento, artialla fine seguito per la fasilità che V. A. si sarà compionitua di resutrihiari, massime in riguardo al servicio che risulta di questa coreno di componimento di tali sconcerti. La supplico per gratia a fare riflessione e constetarca di considerare che non sarti difficile il procurare et ottenere anco depor l'acconomientos luorous parte delle sosifiationi elle V. A. di sidera massime se consideramo in lateresti pecuniarii. Quanto a quello che V. A. ni secenna che non potenciosi vitare dei so suri coloritto i DOCUMENTI

ricorrere, devo assicuraria che la Maestà della Regina somministre à sengre tutte le assistenze se de lo stato prevante delle cose potri permettere, et io «férrico » V. A. il mio avere ed il mio credito senza aleun complimento ma con desiderio che se se vagia come d'un suo devico servitore. Non labbiamo aleune novità considerabili in Findra, una si pessa d'interprendere qualche cosa fra poedi gioria ancocchi il resto delle truppe di Lorenz enton cel Locenhurgo habbino giunto l'arcidicea, e per le cose d'Alenza-nemo cel Locenhurgo habbino giunto l'arcidicea, e per le cose d'Alenza-nemo cel Locenhurgo habbino giunto l'arcidicea, e per le cose d'Alenza-nemo cel Locenhurgo habbino giunto l'arcidicea, e per le cose d'Alenza-nemo possito estamatre meglio per en pioche di trei l'progressi de generale Viangel Gentinar e di Monsig. Lunigravio erano già internati apprese sunt la tutti già ulticial della latri a mi acreto che avendo ricolato di contringere il resto d'una maniera o dell'altra a rifornare, s'assicum che podendoli dividera verrebba a fine del negotio con del resto.

Di Parigi li 14 agosto 1647.

### CXXXII.

Altra dello stesso al principe Tommaso.
(Di Parigi 17 novembre 1647).

Luogo citato.

Ho ricevuto la scrittura di V. A. circa le cose di Napoli, in risposta della quale dirò primieramente che si come io bo molto bene conosciuto che nelle negotiationi e pratiche tenute da lui in quel regno non è stato altro il suo fine che di venire al suo proprio avanzamento il servitio del Re, così credo che V. A. non dubiterà punto ehe jo non abbia desiderato con passione il buon successo di questo negotio e che io pon fossi per cooperarvi dal canto mio per tutti li mezzi possibili. Ila poi veduto V. A. che le cose sono riuscite da quelle ove s'erano incamminate poicbe li suoi trattati secondo la notizia che ella si è compiaciuta talvolta darmene, sono stati con li nobili, contro li quali ha poi il popolo di maniera prevaluto che oramai le risolutioni loro sono tarde e noi siamo necessitati di accalorare questo partito inimico dichiarato da' spagnuoli que li altri camminano tuttavia uniti con loro, anzi nessuna cosa notrebbe maggiormente pregiudicare alli interessi di S. M. nelle presenti congiunture che il sospetto che noi avessimo intelligenza con la nobiltà; quanto poi allo stato presente di quel regno V. A. haverà sinora saputa la dichiaratione fatta da quel popolo della quale le bo data parte nell'altra mia e sarà anco venuto nila di lei notizia l'elettione che lia fatto il sig. duca di Guisa pel suo generalissimo il quale era già partito verso Napoli avventurando la sua persona sonra bergantini e feluche mandate da Napoli espressamente a levarle. Questa chiamata del sig. duca di Guisa e la risolutione di volere vivere in repubblica non c'è stato motivo nè del sig. ambasciadore nè del sig. cardinale mio fratello li quali non hanno avuto in ciò altra parte che di lasciare correre per non opporsi a quelle deliberationi le quali contuttoché siano accettale impegnano però sempre più quel popolo contro gli spagnuoli e lo rendono irreconciliabile. Devo però dire a V. A. in tutti questi negoliati non ho mai sentito no-

ninare il cav. D. Antonio Mandelli, ma si bene molti altri che ci sono andati avvisando anticipatamente tutto quello che sarà punto di mano in mano e succeduto, onde io dubito grandemente che questo Mandelli non si sia voluto avanzare con V. A. circa li suoi negotiati perebè l'esito è stato molto contrario alli suoi supposti e la dichiaratione di repubblica fa conoscero che non vi sia volontà d'haver un principe, oltrechè non habbianto sentito nominare mai la persona di V. A. benchè ve ne fosse molto buona congiuntura nelli trattati che si sono fatti da quel popolo di chiamare un capo eome ha fatto det duen di Gnisa. Dal che io cavo probabile congliettura che V. A. sia stata male servita se non ingannata, Contuttociò mentre il detto Mandelli con l'altro mandato sono restati di rendere la risposta per tutto novembre, sentiremo quello che speraranno Mi dà però fastidio per quello che tocea al servitio di V. A., che si sia introdotto cofà il sig. duca di Gnisa al quale può ben ella immaginarsi se io la vedrei volontieri preferita e se le desideri di bnon cuore ogni maggiore grandezza. Mi resta solo di dire all'A. V. eirea quello b'ella propone di fare un esercito di dicci mila fanti per quest'effetto che eiò dipende dalla dimanda che farà il popolo al cni volere bisogna in tutto deferire e per quello che io persuaso sinora non mi pare che vorrà introdurre nel regno forze straniere considerabili facendo professione d'avere quanta gente li farà di bisogno et in effetto non la fatto istanza al Re d'altri ainti che dell'armata di mare per aprire il commercio, il che è apco più conforme al nostra bisogno perchè non avendo S. M. pensiero alcuno di rendersi padrone di quel regno non conviene d'Impegnarsi a mantenere colà una armata nuova e principiare una nuova gnerra, ma più tosto di sopraintendere, dirigere et avvalorare le forze dei medesimo popolo che nnitamente con l'armata navale sono bastanti a cacciare il spagnuoli mentre essi non possono portarvi nuove forze, anzi s'io devo dire il vero questa sola consideratione del sospetto con il quale vive quel popolo, mi rende maggiore la difficoltà di potervi introdurre un re perchè difficilmente It napolitani vorranno riceverto con forze tali che lo possano rendere sicuro, e senza sicurezza: non so se V. A. volcsse avventurarsi. E questo è il vantaggio che be avato sinora il duca di Guisa perchè si era risolato di azzardare la sua persona e di mettersi totalmente nelle loro mani. Il che non so se si sarebbe fatto da altri. lo perciò sentirò volontieri tatto quello che potrà succedere in servitio di V. A. per ie cui soddisfazioni e grandezze sarò prontissimo d'impiegarmi con tutto l'animo, nè baverò gran pena di portarvi la Maestà della Regina che per sè medesima è dispostissima a procurarne ogni avanzamento all'A. V. alla quale per fine bacio affettnosamente le mani.

Di Parigi 27 novembre 1647.

Poscritta. Essendosi tardato più ebe non credeva a rispondere dal ba-

BOCEMENT)

rone di Catres con le risposte alli dispaesi di V. A. toccante al quartiere et al trattamento delle truppe, devo fare seusa se la due lettere in data delli 27 li perveniranno tardi e profittarò di gnesta occasione per rispondere a due altre di V. A. ricevote hieri sera. Onanto a quella che è acconpagnata da due seritture sopra la conferenza che ha avuta col marchesa di Tereuane davo dire a V. A. ehe non si può discorrere più sensatamente e con maggior prudenza di quello che t' A. V. fa intorno all'emergente di Napoli e puote assieurarsi che non si perderà l'occasiona di profittarsi de' suoi buoni avvisi e che in tutto quello dipenderà da me a le congiunture potranno permetterio, farò conoscere a V. A. che nessuno de' suoi servitori desidera con maggior affetto di me li snoi vantaggi e sodisfattioni. Bisogna nedere che successo baverà la nostra armata navale per formare un giuditio hene fondato delle cose di quel Regno, e se la nemica si ritirasse o havesse la peggio nel combattimento, si potrà applicare a mio parere con fondamenti più sodi alli progressi di quella parte, procurando di introdurre subito negoziazioni d'aecomodamento tra la nobiltà at il popole facendo destramente concorrere a questo et imprimendoli bene che seoza la pace tra di loro, qualunque sforzo facesse la Francia non potrebbe venir a fine di stabilirvi il riposo che desiderano col discacciamento dei spagnuoli. È vero ehe contro questi presentemente il popolo non è slato incitato tanto quanto contro la nobiltà e che questa nel suo cuore ama più li spagnuoli di quello faceva il popolo, e che si tiene unita al partito di Spagna, nasee dall'esser così costretta dal popolo e dal non aver assistenza alcuna per fare un corpo da sè sola ma ad ogni modo non dispero che li vantaggi ehe eon ogni sieurezza e nobiltà e il popolo si prometteranno dall' unione tra di loro con la protettione e soccorso della Francia, saranno potenti stimoli e fortissime ragioni per riconeiliarli e legarli insieme, e di già si è inviata nna lunga instruttione al signor ambaseintore in Roma per maneggiare questo punto ehe assolutamente a mio porere è il principale, L'abate di S. Nicolas e bali di Valenza che hanno ordine di adoprarsi nelle occorrenze presenti di Napoli in tulto quello stimeranno necessario non perderanno l'oceasione di farlo in quest'aecomodamento. Io ml assieuro ehe V. A. sl compineerà di ricordare al signor eardinale Grimaldi et al signor ambasciatore a Roma quanto stimerà più opporluno al servitio del Re. Hayrei avuto a caro che il marchese di Tercuane non si fosse avanzato sin qui perchè avrebbe potuto riconoscere in parte il desiderio ehe si ha di uedere nnito il popolo e la nobiltà, il pensiero che vi è di travagliarmi e li ordioi che se ne sono dati e che nessuna co-a è maggiormente desiderata dalle LL. M.M. ehe vederà prontamente stabilita la quiete in onel regno et assigurata con la protettione della Francia e col ritiramento delli spagnoli, et è da credere che ritornato da quelli signori che l'havevano obbligato a fare il viaggio, non avrebbe prodotto se non ottimi effetti et il dire ehe non abbia seguitato per rendersi qui avendo intesa la nostra armata per assister il popolo, non era a mio parere cosa che davesse rimnoverlo dal prosegnito, poichè la detta armata va a com-Lattere l'inimica e non altrimenti per far male e distruggere la nobiltà se non persiste a volere essere unita alli spagnoli senza dispositione d'accomodarsi col popolo.

Nd rimanente io non avrei mai consigliato V. A. a metteris ruller mani del popolo quando baverses richicisto di trasferiris toltamente a Nopoli per avreci il comando delle sus forze, paredomi riche per comandare un esercitio tumnitumate e che difficiamente combatterebbe fanoli delle porte della ricitia, un principe della sas qualità dovesse esporsi sal risfiniti pericoli, fisiremo a vedere e il timpo consiglierà le riciolationi e si dovramo premdere nelle quali V. A. riconoscerà sempre l'affetto della Maestà della Regina e la mia devotione.

flo tratiato a lungo sopra questa materia sopra il suoi interessi particolari e sopra il quartieri d'irverno col signos Marchiso, onde la prega a contenturi che mi rimetta a lui et allo spaccio di Telliere il pregandola solamento di non Intescire diligenza aleuna pri o siabilimento del detto quartiere, assieumadola che avrà tutte la assistenze di qui che e e lo faranno sevurere o e la giornetto delle suo penioni e provisionio, la supplico a sevurere so la strettezza delle finanze impediere la pontualità et assicurarsi che s'incontretto i sodifizzioni di V. A della qualute surl'o sempre : ...

Di Parigi li 22 novembre 1648.

### CXXXIII.

Altra dello stesso al principe Tommaso.

(Di Ruel, settembre 1648).

Lucco clinio.

M. Almeras mi ha resi li dispacci di V. A. a quali non ho molto che rispondere perchè portando l'impossibilità di rimettere in mano l'armata navale, a me non resta altro luogo che di dolermi della nostra mala fortuna e di lasciare considerare a V. A. quale sia Il mio dispiacere, mentre essendosi disposte le cose in maniera che non riuscendo di far cosa alcuna di bene nel Regno di Napoli, si potesse impiegare l'armata utilmente altroue, sento ora che per farla navigare mi si dimanda una somma di danaro che li tempi presenti non mi permettono di tronare e quando si trouvasse, la tardanza che porta seco il venire e tornare di corriere, e il tempo che si consumerebbe a provvedere li vascelli renderebbe inutile il danaro e ogni nostro sforzo. Che se dopo la ritirata di Salerno mi si fosse fatto sapere questa necessità, o si sarebbe fatta diligenza anticipatamente per il danaro, e non si sarebbe perduto tanto tempo a dare li ordini che loro si mandano, hora veramente havevo sentito assai che le cose di Napoli ci fossero così mal riuscite, ma come non ci baveva fatto gran fondamento e credevo di risarcire la perdita de' grani consumati in quelle parti nel prosegnimento del resto della campagna, qui andavo consolando. Hora si rappresenti V. A. qual discontento sia il mio di vedere elle tanti milioni spesi DOCUMENT) 2

e tante fatiche usate nel mettere al mare l'armata restino tutti perduti e gettati se bene non mi arriva nuove che quando li capitani de' vascelli si riducono in Provenza sia impossibile di staccarli più da quelli porti. Oltre di ciò vi è grand'apparenza che l'armata di Spagna restando padrone del mare e libera dalli sospetti di Napoli, servendosi di qualche numero di gente che potrà facilmente tirare da quel regno non intraprenda qualche cosa cootro li porti di Toscana e però raccomando quanto posso a Vostra Altezza di volere provedere alla loro conservazione avanti ch' ella parta di costì se lo giudicherà accessario, o se di quelli comandamenti ne fosse fatta iostanza; sarcbbo veramente stata gran fortuna che Vostra Altezza informata de' mancamenti dell'armata che la rendevano inabile a poter continuare la navigazione e d'applicarsi a qualche altra impresa, havesse presa risolutione di sbarcare le truppe a Lerici in passando per mandaric a Cremona, perchè si sarebbe assienrata la presa di quella piazza e si sarebbero messe le cose in stato da quella parte da potervi sperare anco qualche altro avvantaggio in questa campagna, dovechè Dio voglia che adesso non sia tardo ogni soccorso. Ma ad ogoi modo si giudica a proposito di mandare colà oltre la gente che V. A. vi ha di già mandata, parte ancora di quelle che si erano destinate per Catalogna, le quali si potranno traghettare dalle galere et il signor duca di Richelieu farà volooticri questo viaggio perchè potrebbe anco incootrare e combattere le galere di Spagna che sono partite di Genova e che facilmente saranno di ritorno per condurre nuova soldatesca nello stato di Milano e le nostre bavrebbero vantaggio, perchè quelle dell'inimico saranno vascelli e non potranno essere da essi assistiti. V. A. dunque resti servita di far eseguiro tutto con prestezza e se nell'esecutione cadesse alcun dubbio da noi qua non pensalo, V. A. risolva da se medesimo sentendo il parere di M. di Plessis, Besancon e d'Utrech ciò che a lei parerà e si contenti anco di fare caso d'Infreuille che ha huon giudicio e molta esperienza delle cose della marina. Se vi fosse apparenza di combattere l'armata nemica, a questo hisognerebbe applicare con tutto l'animo, procurando di havere li viveri per tutto il mese di ottobre, e mi pare che li capitani dovrebbero fare in questo ogni loro sforzo uedendo dallo stato ehe V. A. mi manda, che questa spesa non ascenderebbe a più di 40 mila lire delle quali potrebbero esser certi di douer essere rimborsati quanto prima, et a questo potrebbe aintare M. Infreuille in qualche parte, e M. d'Ardilli ancora, e elaschedano contribuire dal canto suo poiebè in questo modo si conserverebbe la riputazione di noo bauer abbandonato il mare per timore dell'armata nemica come scrivono già d'Italia, anzi si potrebbe sperare di batterla, e così si assicurerebbero anche li posti di Toscana e per ben armare li vascelli si potrebbe imbarcare il reggimento colonnello de'envalieri smontati e il reggimento e cavalieri ancora di vostra altezza sopra di ebe è necessario di far riflessione, consultare e risolvere con prestezza e procurare di superare tutto le difficoltà. Onando questa risoluzione si giudichi buona a qualsiveglia partito però che si pigli, non dovrà ritardare un momento che le galee non partino subito a portare la soldatesca a Lerici, perchè sarà un viaggio di cinque o sei giorni soli che

non limpediace il resto, è beno di avertire che se la citta sobbiteves con on non fosse più ne contro di contro di

Delli interessi di V. A. non ho altro che aggiungere a quello che già le ho scritto replicatamente e che le replicherà a bocca il conte Nicolis, assiorandi della continuazione nella mia premura e passione di servirta, e uni bacio a V. A. con tutta la fretta le mani.

Di Ruel. . .

Poscritta. Raccomando a V. A. la pronta esecnzione dell'accennato di sopra intorno le truppe da inviarsi sopra le galere a Leriei il che si deve fare in ogni modo quando ancora si fosse avuto avviso della ritirata dell'esercito da Cremona, se però il sig, duca di Modena e monsieur de Piessis non serivesse in contrario. La supulico aucora di prouedere a Piombino e Lonzone di rinforzo se lo crederà necessario e particolarmente al modo di inviare 40 o 50 cavalli delle sue guardie e genti d'arme, chè riuscirà difficile il rimettere l'armata alle vele per cercare l'inimico non ostante quello ho seritto di sopra e se V. A. haverà da accennare qualche cosa al sig. cardinale Grimald! Intorno li posti suddetti lo potrà fare per il corriere che il niedesimo cardinale mi ha dispacciato e se ne ritorna. Se li trecento uomini del maresciallo di Villeroi che erano destinati per l'esercito di Modena non fossero passati o in qualche modo si potessero inuiare a Piombino dove è il reggimento, sarebbe a proposito di farlo, o altrimenti supplico V. A. ad inviarvi la sna infanteria che ha tirata di Piemonte poichè nel mese di novembro si farà passare dove lei desidera, e rimettendomi nel più al sig. Dalmées la supplico a risolvere costi sopra li nnovi emergenti, sopra li quali non si fossero dati ordini, e credermi come sono con tutto il cuore di V. A. S.

### CXXXIV.

Spaccio di M. R. al conte Federico Aldobrandino S. Giorgio suo ministro a Roma (1). (Di Torino 11 novembre 1817).

Roma , lettere ministri , mazzo 56.

lilustre signore. S. A. R. mio figlio amatissimo ha veduto il contenuto delle vostre antecedenti in data delli 26 del passato, e conosce benissimo

<sup>(1)</sup> Era figliacio del conte Guido murchere di Rivardo, conte di Batangere a Mathi, cavalere dell'ordine supremo, il quale tertara il 18 agosto del 1628, e di Laura Trivulano. Federico era per stato governatore di Montalto negli stata ponticii.

pdecatrati

che da eotesto clima non si deve attendere ctiandio in materie d'avvisi, cosa ehe non abbia del scarso e del sierile, onde tanto più volentieri ei persuadiamo che vi giungerà grato l'avviso del vostro ritorno in queste parti con le maggiori provvisioni che ci hanno permesso le conginntare presenti per soddisfare costi ai debiti da voi contratti e per ricondurvi alla patria dopo il corso del vestre triennio che siccome è terminato, così volesse Iddio che terminassero e finissero anche una volta le durezze di palazzo et i rigori che nelle cose più giuste e ragionevoli ha provato l'ossequio e la riverenza dimostrata da S. A. R. e da noi verso la santa sede e la persona del pentefice in particolare. Ma senza più esagerare i termini tanto lontani dalla pia e giusta mente che si dovrebbe incontrare in un padre comune, vi accingerete alla partenza chiedendo udienza a S. S. alla quale se sarete ammesso potrete con un complimento multo breve e generale baciare i piedi alla S. S. ed esponerle che finito il termine della vostra ambaseiaria, havete ottenuta da S. A. R. la licenza del Vostro ritorno e ehe prima di porvi in strada havete voluto essere ai piedi della S. S. con eui compirete con i modi che si convenzono ristretti sempre alia forma sovraccennata. S'egli vorrà entrare in qualche ragionamento o nel discorso delle cose che con sentimento e merauiglia d'ogni persona disapassionata ei seno state dinegate, dovrete con risposto tronche et ascintte risponderli che lasciate al vostro suecessore il pensiero o la briga di quei interessi e elle tutto rivolto al desiderio di vedervi presso il vostro principe vi spogliate eosti di simili materie rincreseevoli. Se vi sarà negata o forse prolungata l'udienza, senza soggiacere a questi ritardi che nulla oprano, vi licentiarete da S. S. col mezzo di un biglietto pieno di riverenza e di osseguio, ma ristretto in poche parole, Laseia però S. A. R. in facoltà vostra prima di ehiedere la vestra udienza dalla S. S. di vedere per termine di visita e di licenza, quei cardinali e signori c'havete riconosciati amorevoli di questa corono, dicendo loro che sulla speranza elte vi sia per capitare ora per ora la permissione di S. A. R. per lo stesso ritorno vostro al cui arrivo vi porrete subito in strada, havete voluto complire con loro anticinatamento e passarete conforme alle qualità et inelinationi di eiascheduno verso di questa corona, quelle dimostrationi cho giudicareto più convenienti, ma con l'ambaseiatore di Francia adempirete quelle parti ehe sono necessarie e eho non hanno nissuna relazione a quello che la congiuntura porta che si faccia con altri. Che è quanto ci occorre dirvi in questo proposito, mentro preghiamo il Signere che vi sia scorta nel viaggio e che vi conservi.

### CXXXV.

Spaccio del cardinale Mazzarino a M. R.
(Di Parigi 28 maggio 1648).

Francia, lettere ministri, maszo 61.

### MADANE.

L'attentat d'un sujet à la vie de son souverain, est un crime si exorme et si peu croyable, que sur les bruits qui s'épandirent il v a déià quelque temps qu'il s'était tramé dans le Piémont une conspiration contre la personne de V. A. R. et celle de monsieur le due son fils, comme il était à présumer que ce pourrait être plustôt quelque fausse accusation intentée calomnicusement à des innocens par la malignité de leurs ennemis, qu'il n'y avait apparence de juger de sujets capables d'avoir eu de si détestables desseins envers leurs princes, on estima à propos d'en suspendre ici toute demonstration jusqu'à ce qu'on apprit que l'affaire fut bien éclaircie. Depuis eela, monsieur le comte de Scarnafix son ambassadeur avant fait savoir de sa part à LL. MM. que le crime était entièrement avéré et que la plus part des auteurs et des complices en avaient déjà reçu le châtiment; elles ont résolu aussitôt d'envoyer une personne expresse vers V. A. R. ponr se réjouir à leur nom avec elle et mon dit sieur le duc de ce qu'il a plu à la bonté divlue les preserver d'un si grand péril, en permettant que la conspiration ait été si heureusement découverte, et avec des circonstances qui font voir bien visiblement la protection que le ciel a prise de leurs personnes en eette oceasion. Pour men particulier Madame j'avoue que je ne puis eneore envisager le danger passé sans horreur, et elle s'accroit à mesure que je fais plus de réflexion sur le prix et sur l'importance des vies qui viennent de courir cette fortune. Mais ces mêmes considérations se changent enfin en joie et en des louanges à Dieu qui nous a bien voulu garantir d'un si grand malheur. Je serais trop long si je prétendais d'exprimer à V. A. R. tous les sentiments d'amour et de tendresse (elle permettra s'il lui plait la liberté de ces mots) dont j'ai été très vivement touche dans cette rencontre. Il vaut mieux que je m'en remette au sieur de Laissin, qui aura l'honneur de les lui représenter de vive voix. Je la supplie donc très humblement de lui donner eréance et d'être assurce que quoique il lui puisse dire de la forte passsion que j'ai pour son service, il faudra nécessairement qu'il demeure encore beaucoup au deca de la vérité.

Ella aura ausai agrásble, s'il loi plait, d'écouter favorableanent quelques instances qu'on l'a par occasion chargé de faire à V. A. R. sur un sujet dont J'eus Phonneur de lui loucher quelque chose dans ma dernière lettre et de me croire cependant avec plus de respect, et de sincerité que personne du monde.

Paris le 28 mai 1648.

Madame de V. A. R.

Très humble et très obeissant serviteur Le Carottal Mazant.

### CXXXVI.

Spaccio di M. R. al conte di Scarnafigi.

(Tormo 20 dicembre 1648).

Archivi del regno, Francia, lettere ministri.

Illustre engino nostro carissimo. Con questa a parte vi terremo informati come sendosi per lo corso poco meno d'un anno intiero agitata la cansa del monaco di S. Stefano et interposto con ogni termine d'ossequio e di riverenza presso la santa sede et la persona del sommo pontefien in particolare le instanze nella corte di Roma affinchè nella causa del sudetto monaco si deputassero delegati a noi confidenti et sudditi nostri per quei rispetti et ragioni ebe rendevano giusta e ben fondata questa richiesta fatta da noi in ultimo alla Santità Sua per mezzo dell'espressa missione del vescovo di Moriana, il quale si è fermato cotà per lo spatio di quattro mesi et ha fatto vedere le confessioni del reo con tutto il contenuto del processo; non ei fa però mai possibile d'ottenerne neanche per grazia eiò che non ci si poteva negare per giustizia, onde resa invincibile la durezza del Papa e manifestata da noi sovrabondantemente in faccia di tutto il mondo la sineerità delle nostre intentioni e deferenze alla Santa Sede, ci risolvemmo finalmente di valerci di quella difficottà ebe a' principi della postra qualità è non meno dovuta che incontrastabile, e rimettendo questa causa a' nostri magistrati di farla terminare come dispongono le leggi per castigo del delitto così atroce et horrendo (t). Habbiamo stimato in questa parte non solo di propeder al proprio interesse ma di far una causa compne a tatti i principi del eristianesimo che rimarrebbero esposti come noi alle perfidie de malvagi quando non fosse contenuto e frenato il loro ardire dall' esempio de' meritati castighi. Ila dunque questo senato con molto vigore, lode et integrità dopo molti congressi e sentiti l'avvocato et procuratore del reo proceduto in questa causa con i soliti termini di giustizia e condancato a morte il suddetto monaco che in esecuzione della sentenza senatoria fu strozzato in carcere la notte del sedici e poi l'indonani impiccato per un piedo in pubblica piazza. Quanto maggiore era l'odio conceputo da tritti i nostri sudditi contro questo reo, nemieo nostro e del ben pubblico, tanto anche maggiore si è manifestata la loro allegrezza di vederlo castigato e punito che è quanto abbiamo stimato di dirvene e senza più preghiamo Dio che vi conservi.

Torino li 20 dicembre

<sup>(1)</sup> Si ricorda il lettore che questo monseo, autore di un almanacco riampatoni a Mondori un finire del 1647, troversui implicato in un processo di serdizgio, a cuil il governo vede attibulire maggiori importana di quel che metisches. La aretenna del esanto che danna a morte il finis, co' compilet, no' tempi moderni si surebbe limitata a far chiodere in un manisconsio quegli impositi.

### CXXXVIII.

Lettera del cardinale Mazzarino a Madama Reale con cui le annunzia la restituzione della cittadella di Torino. (1630.)

Francia, lettere ministri, mazzo 56.

MADANE.

Après divers entretiens aussi particuliers que cenx que i'ai en avec le sieur abbé Amoretti, et m'êtra ouvert entièrement à lui sur plusieures cheses dont il rendra compte à V. A. R., il serait peut être da respect de lui épargner la peine de lira cette lettre. J'ose espérer néanmoins qu'elle n'aura pas désagréable que j'aie l'honneur de lui témoigner la joie qua le Roi a eu de donner ses ordres, sans aucune condition, pour la remise de la cittadelle de Turin, puisque V. A. R. n'estima pas necessaire pour le bien du service de monsieur son fils, qu'il la retienne davantage, S. M. est ravie que cette action achévo de justifier au public la sage et gloriense régence de V. A. R. en sorte que la malice mêma sera contrainte de la louer d'avoir su ficr si à propos quelques places au feu Roi qui étaient menacres du même malbeur qu'avaient eu les autres, et pourvoir avantageusement à la sureté de ses états par un dépôt dans lequel l'événement a bien montré qu'elle n'azardait rien et qui a donné lieu de recouvrir les places qui avaient été priscs. Pour moi le n'obmetrais jamais aucunes des choses qui ponrront faire voir avec plus d'éclat en quelle considération ello est en cette conr, et quel avantage c'est aux affaires et à l'A. R. de monsieur son fils d'èire assisté du credit et de la prudente direction de V. A. R. mais comme j'en ai dit beaucoup plus au même abbé Ameretti que ne s'en pourrait écrire iei, je laisse le sarplus à sa vive voix et partieulièrement sur la conduite que monsieur le duc de Modène a tenu à l'égard de V. A. R. et des intérêts de monsieur son fils et je demeure avec tous les sentimens d'une parfaite soubmission, Madame, De V. A. R.

mauame, L

Votre très humble et très obéissant serviteur Le Cardinal Masann.

## CXXXVIII.

Lettera del principe Tommaso a Madama Reale.

Archivi del regno, lettere principi.

MADAWA.

Ho ricevuto dal vostro ambascislore quello che è piaciuto a V. A. R. di serivermi in data del 27 mese prossimo passato: ova per l'importanza dell'affare che si è degnato di comunicarmi ho riconosciuto la confidenza

241

el la silma cha tiene della mia fodo al servizio di mio signore el nipote, el dopo have reso a V. A. R. hamilismie gratisi di un honore tanio sennible, gliene dirò per risposta I miei più veri sentimenti sopra le cose
contenute nella sus tellera con giurnira nondimeno di partirimeno se aramon contrarii s'snoi che lo seguirò sempre alla cieca, et per l'esceusion
de'quali lo insupiera cogni mio patene che non è panto separto di a trorte
et da quello di mio signore et nipote. La vorta teltera Madama mi notifica che il appanosi mi banno fatto proponere che so detto mio signore
e nipote consente di essere neutrale fra loro e francesi che sinora rimetteramo. Vercelli di Crescentino et il pagaramo dacento milli tire i
contanti e setiecuto mille lire l'anno; sopra la qual propositione V. A. R.,
mi fa l'ocore di dimodadrarii il mio sentimeno che equito che segne.

V. A. R. sa meglio di me che i dissegni de'spagnuoli sono di prendere Casale a fine di soggettare i principi d'Italia a luoro piaccre od almeno per impedire d'esserli contrarii in alcuna loro impresa. L'esperienza le ha fatto conoscere che gli è cosa impossibile d'impadronirsche di questa piazza mentre che li francesi haveranno passaggio libero per il Picmonte di poterio soccorrere e questa è la causa per la quale vi dimandano la nentralità a V. A. R. a fine di poter niù facilmente eseguire il loro antico disegno. Ora Madama, questa neutralità importa dalla vostra parte una dichiarazione di gnerra aperta contro li francesi, intanto che non notendosi i loro interessi con la perdita di Casale che spagnuoli pretendono di levarli come vi ho detto, e che avendo Pinerolo qual è una chiave che le apre, il nostro stato e tutta Italia si prenderanno il passaggio sopra le vostre terre a mal nostro grado se non glielo riensate, o così Madama avanti che rispondervi se voi concluderete una nentralità con la Spagna è a proposito che V. A. R. risolvi se lei dichiarerà la guerra alla Francia e se elta sia in istato di poterle resistere. Questo punto Madama è delicato: io so la vostra inclinatione et quello che lei pensa per la Francia et per la Spagna che sono dne grandi potenze in mezzo le quali è situato lo stato di mio signore e nipote e che voi desiderate con tanta passione di conservarli senza alcuna diminuzione ct come che questo è il fine di tutte le nostre diligenze et di tutte le nostre Intentioni, et che questo è quello a cui voi y'applicate principalmente lasciando tutte le altre considerazioni a parte dopo averli lungamente pensato, il mio avviso Madama è che V. A. R. differisca di prendero le risolutioni sopra di questo affare per sei settimana o due mesi, senza concluderne nè rompere nè dall'una parte nè dall'altra et che per trattenere intanto i spagnuoli ella le faccia proporro se mediante questa neutralità loro non faranno più la guerra in Italia et qual sieurezza daranno di loro promosse. Questo potrà tirare l'affare alia longa, et quando la proposizione verrà ad esser saputa, V. A. R. sarà lodata d'haver avuto così huoni disegni per la pace d'Italia et questa per mio sentimento è la condotta che deve seguire V. A. R. nella presente conginutura. Durante questo tempo di due mesi si vedrà ciò che procederà degli affari di Francia che sono al presente tali che lei vedrà in appresso. V. A. R. sa molto hene e più di quello vorrebbe. I disordini

che vi sono di presente e come monsignor il cardinal Mazzarino ne è il pretesto e la vera causa, io non voglio punto discutere che cosa ne sia. lo vi dirò solamente che se non vi fosse più, io credo che tutti li movimenti si potriano acquietare almeno per qualche tempo. Si fa correre voce che ella si ritiri, può essere che lo farà se questo sia per ritornare, io non lo so punto. Ma s'ella ancor ritornasse non sarà senza causare nuove turbolenzo. Et se allora vi fossero disordini nel regno e che ta corte fosse obbligata com'è al presente di unire tutte le sue forze per resistere alli serenissimi principi et impedire i loro progressi, li spagnuoli verrebbero al fine di tutto quello che intraprenderanno, Perchè tutti quelli che s'opporranno al ritorno di Mazzarino sono assai potenti, solamente per formare un corpo d'armata di dicci e dodici mila huomini che per far testa alle truppe del Re e senza difficoltà che li spagnuoli non haveranno frontiere faranno tutto quello vorranno, et se bene di presente io non possi dire a V. A. R. che sino al presente non hanno fatto grandi progressi dentro i disordini et divisioni della Francia, non vi è luogo di meravigliarsi mentre che sinora hanno mandato mila buomini in soccorso dei signori pp. et che hanno condotto la loro armata in Francia per assisterli et per darli modo di fortificaro. Ma quando li haueranno posto in istato le cose che li signori principi e li mal contenti della dimora o del ritorno di Mazzarino possino far testa all'armeta del Re, allora faranno più progressi in un mese che non ne baueranno fatto sinora in un anno, perchè bisognarà che le frontiere di Francia si difendano da lor medesime senza sperare aleun soccorso dal di dentro. È vero che hanno detto ancora che il cardinal Mazzarino farà la pace di Spagna durante la sua ritirata per rendersi più grato al suo ritorno, questa è una . . . . potrebbe essere e si potrebbe fare et i spagnuoli vi consentiranno mentrechè li sia restituito tutto quello gli è stato preso et che si abbandoni Portogallo et Cattalogna, ma questo nondimeno sarà sempre con intentione di fomentare la guerra dopo il ritorno di detto signor cardinale a cui importerà poco il Re et d'azzardare il regno di Francia per ristabilirsi et conservarsi. V. A. R. potrà uedere in questo trattato in quale consideratione la Francia haucrà avuto i suoi interessi.

Ora giudicia Madam se dentro questa conquintura vi sarebbe prudenza di prendere di presente una risolutiono finalo porpa la propositione che vi è atsta fatta dalli spagnosti per la neutralib, perchè è cosa cestante che se il endual Mazzarino sussicio, o ritorareti, in Franca, vi saranno delle turbolenze et se queste vi saranno, altra vio firete quel trattos che vi piaerci con la Seguna senza punto dobliero dalla parte di Francia che non s'haverà da temere como ennica, nè riererare come protettirei in riquardo deprincipi stranteri loro victore.

Veda Madama quello ha da dire a V. A. R. in questo soggetto che si presenta, et siguiuquendo che sagi fafari di consegnenza uno non ai situare intere giammai di prender tempo per determinare, ma che in une risolune intere prespitata sismo alcuna votta forzati a manarer di parola mi infeclulti forzata, lo sono Madama di V. A. R. unallissimo, obbedientissimo et fadelissimo erevitore.

TORMASO DI SAVOIA.

243

### CXXXIX.

Lettera di M. R. al duca Carlo Emanuele II. (1.º ottobre 1660).

Archivi del regno, lettere di M. R.

### MONSIEUR NOX FILE.

Les princesses desquelles il a 6/6 parid demièrement pour vous marier sans delai, comme il est très necèssire, sont celles d'Angleterre, made-moiselle de Montpenier, modemoiselle d'Oriènns, mademoiselle de Romours (i) et une des souers du duc de Parme. Présentement la princesse d'Angleterre est mariée, et de celles de Parme l'ainée n'e pas la Deauxi que l'on supposit, et la cadette est extraordinairement grosse, avec appeareme de ne faire point d'enfants, et il semble que vous n'avec pas pour mandemoiselle de Nemours l'infentions necéssaire pour vous fire tourner de ce cod de la balle et qui est plue condition necéssaire pour vous fire tourner de ce cod de la balle et qui est plue condition de la deraitere peut de la condition de la balle et qui est plue condition de la deraitere peut est plue condition de la deraitere peut est plue condition de la deraitere peut est de la condition de la cond

Que si vous voulez examiner les partis qui se présentent ailleurs devant que nous vous parlions de mes niéees susdites, il y a les filles du défunt empereur, l'infante Marguerite d'Espagne, celle de Portugal, la fille de l'électeur de Saxe, ou la soeur de duc de Modène, Véritablement l'aiuée de l'empereur, si l'on voulait vous l'accorder, vous pourrait donner un jour la succession de tout le Monferrat ou l'état du due de Mantoue et de son fils. Mais quand il n'y aurait aueune difficulté à ce mariage, ce que ie ue crois pas, eette princesse n'a que neul ans au plus et il vous faudrait attendre si long temps des enfans que vous avez besoin d'avoir bientôt que je vous dis sans hésiter qu'à mon advis vous u'y devez pas penser. J'est dis de même et à plus forte raison de l'infante d'Espagne, laquelle doit être destinée à l'empereur, et crois que son alliance fairait réfroidir l'amitié et la protection de la France , laquelle vous est si uécessaire, L'infante de Portugal vous donnerait l'amitié d'un Roi éloigné, et qui peut être réduit à la condition de suiet, et la haine d'un plus puissant qui touche vos états. La fille de Saxe serait eatholique par raison d'état et Dieu salt comment ce qui lui doit donner une exclusion très assurée, Pour la princesse de Modène il y a les mêmes considérations à faire que pour l'ainée de Parme, comme vous savez.

Il ne reste donc à consulter que sur mademoistle de "Montgeasier et mademoistle d'Orletan mes nices. Leur naissance est la même très advaniageme, étant filles d'un fils du plus grand filoi et du sang plus illustre de la chetiente. L'age et les biens sont differents, les autres qualités ne vous sont pas nonnues, mon afficient et égale pour les deux, la seule considération du votre bien me pouvant faire peneher plus d'un coté que de l'autre.

(1) Maria Giovanna Battista figlia di Carlo Amedeo di Savois-Nemours.

Si veus veulez peurtant que je m'explique sur ce sujet, je vous dirai qu'il faut commencer pour l'agrément du Rei et le conseil de monsieur le cardinal, feute de quoi l'affaire non seulement ne penrrait réussir advantageuse, mais difficilement en en veirait la fin. Veus savez ee que mensienr de Grammont portat dernièrement, et je ne sais si veus avez quelques connaissances plus fralches des intentions de S. M. différentes des premières. C'est pourquei je ne passerni pas plus avant là dessus, me réduisant à la principale considération que vens avez à faire dans ce choix, uni est la probable assurance d'aveir des enfans, sans lesquels un souverain n'est inmais ni obél, ni estimé par les étrangers, et les sujets, et se pent dire misérable, puisque tont le monde se ponrvoit par avance et teurne du coté du seleit lévant. Et comme j'ai ci-dessus dit que la succession d'aveir bientôt des enfans veus devait empêcher de senger non seulement à l'infante d'Espagne, mais à la fille de l'empereur , quand on voudrait veus l'accorder, queique la secende puisse vons donner un état, ainsi je erois que la plus grande apparence de ponveir avoir on ne pas aveir successien pour tout le temps que durera le mariage, à plus forte ralson deit poser d'avantage que les biens. Pour mei je ne sais si la erovance que j'ai qu'une princesse de quinze ans veus puisse plus vraisembibliement faire espérer des enfans qu'une de trente trois, est blamable et si avant par cette raisen plus de pente pour l'autro que peur celle-ci, l'en doit dire que le regarde plustôt ma satisfaction que le bien de l'état et le vôtre,

l'adjonte que si mademeiselle de Monnensier n'a pas es que le due de Manteue prétend de vous peur la dot de la feu infante Marguerite, en ne vent pas vons la remettre afin que vous en fassiez un dépôt pour fairo cesser tous les intérêts qui en dependent, et donniez à co prince lorsque l'affeire sera jugée, la partie qui lui sera due qui sera toujours beauceup moindre que le décôt. L'état ne peut recevoir l'advantage que l'on penserait de ce mariage queique vous en eussiez des enfans. Or je ne sais nos si ectte princesse a de l'argent, parcequ'elle n'a pas encere payé entièrement les aequisitions qu'elle a faites; elle a bien quelques errances sur l'héritage de son père et antres, mais je doute en ce fondement qu'il ne sera pas si facile d'en tirer bientôt du comptant, puisqu'il v a encore des disputes et l'on ne lui a effert pour ce qui est linuidé, que des fonds. Je ne sai pas anssi s'il n'y à peint d'autres dettes, celà est très ordinaire aux grands. La souveraineté de Dombres est belle pour un prince demeurant en France, mais pour vous étant ce qu'elle est, et éleignée de plusieures jonrnées de ves états ce n'est rien; treis cent mille livres environ de revenu et teut en fonds de terres ne veus fairont ni plus, ni moins alsé, mais bien demi vassal de la France. Vous avez vn ce qu'ont profité les grands héritages de Nevers et de Rethel au duc de Mantoue, et commo ils sent allés en fumée. Les gages des efficiers de justice et autres frais pour le maintien des revenus et ee que l'on perd à les transperter , vont bien avant, et avec meins de mariage l'éconemie et le ben ordre vons ponyaient peut être accomeder mieux que de grandes ricehesses en DOCK MENT!

une personne qui s'en voudrait prévaloir pour soi et prétendre d'être maintenne du vôtre avec grande splendeur comme il se peut légitimement. Il faut aussi voir quelles seront les conditions assurées que vous obtiendrez, quelles les aubstitutions et coutumes pour les biens de France et Normandie, et si en cas de restitution, la couronne ne sera pas élargie des sommes qui la puissent incomoder, pnisque les advantages des femmes en co pays là sont très grands; en toutes ces choses, il faut soubaiter si vous faites ce choix, que vous sovez servi par des personnes de capacité et de fidelité, en faute de quoi vouz pouvez recevoir des grands désavantages. Si vons aviez la confiance en moi que vous devez, c'est assèz de ee que j'ai dit. Mais si vons êtes prévenu de quelque opinion contraire, et avez déià acheminé depuis long temps à mon insu cette affaire, comme tout le monde croit (I) je n'en ai dit que trop ponr vous, mais non pas pour moi, pour ma decharge, et ma justification, afin que l'on ne me puisse rien imputer à l'advenir. C'est pourquoi j'ai voulu vons donner par écrit ees sentimens, et les exposer à la censure de tous, avec autant de franchise, que i'en ai fait voir jusqu'à cetto heure en tout ce qui regarde votre service. Dieu vous fasse la grâce de faire le choix qui sera meilleur ponr sa gloire, pour le bien de ces états et pour votre satisfaction, et de ne lo porter plus en longueur. Pour moi je prendrai les mesures des résolutions que je devrais faire ponr ma personne, après avoir mûrement consideré la suite de la conduite que les autres tiendront. Et quoique je n'aie jamais pensé à mes intérêts comme tout le monde a vu, et même que j'aie refusé tant d'occasions qui m'ont été présentées, de me rendro plus considérable de neur de vous causer quelque désavantage, j'espère néanmoins que ma naissance et ee peu de bien du quel ie puis disposer, me donneront les movens, avec l'aide de Dieu, de finir mes jours avec satisfaction, et selon ma qualité.

Quoiqu'il arrive, vous me trouverez toujours pour ce qui peut dépendre de moi.

Ce 1er d'octobre 1660.

Monsieur mon fils

Voire très bonne et bien affectionnée et passionée Carestienne.

A. Ce sont mes sentimens, mais mon mal m'a empêché de faire de ma main, et aussi pour la rendre plus intelligible.

(1) Cristina concecera abbastanta Finclinazione del figliuolo per madamigella di Nemoura, matemionio della contrariava, ma cha poi si ebbe a realizzare nel 4663 dopo la morte di Francecea d'Orlenas che Lorde Renauche, indetato dalla matera, seven apostata il 3 murco 1663.

# Corrispondenza di Samuele Guichenon istoriografo delle corti di Parigi e di Torino, coi principi di Savoia

#### CXL

Alla Duchessa Cristina.
(Da Borgo in Bressa 28 novembre 1650)

Archivi del regno, storia della R. Casa.

## MADANE.

Les bonheurs et les avantages que j'ai eu en mon voyage de Piémont ont été si grands par la bonté et générosité de V. A. R. qu'il était impossible à un esprit plus modeste que le mien de se garantir d'élévation, en telle sorte que je devais justement appréhender un rabat-joye commo étant la suite ordinaire des grandes prosperités. C'est ee qui m'est arrivé Madame, car depuis mon retour de Turin j'ai toujours été et suis encore malade et pour surcroit de mes maux i'ai perdu ma femme qui était la plus rude affliction que je pusse recevoir. Néanmoins toutes les disgrâces Madame ne sont pas capables d'altérer la très humble obéissance que j'ai entrepris, elle en verra des preuves dans pen de temps; s'il plait à Dieu de me rendre ma première santé. Je me la souhaite principalement, Madame, ponr m'aequitter de mon devoir et de mes promesses et pour laisser à la postérité des marques de mon zélo et de mon affection au service de la Royale Maison de Savoie. Ce sont des nouvelles assurances que j'ai eu d'être obligé, Madame, de donner à V. A. R. sur ces facheux evenemens sur lesquels je ne ferai pas plus long discours de erainte de troubler les félieités et les joies que V. A. R. va recevoir, dans une solemnité à laquelle toute l'Europe applaudit (1). Je me contente seulement Madame, de prendre la liberté de me dire avec soumission, respect et zèle. De Bourg, ee 28 novembre 1650.

Madame de V. A. R.

Très humble, très fidèle et très obéissant serviteur S. Guennon.

(4) Allude alla conclusione del matrimonio di Adelaide Enrichetta, figlinola di Cristina col duca Ferdinando Muria di Baviera, celebratosi poi nel 4631.

## CXLL.

(Da Borgo 21 ottobre 1651).

## MADANE.

Puisque je me suis douné saus reserve à V. A. R., il est juste que je lui reude compte des principales actions de ma vie et que je preune par le même moyen la liberté de lui donner la nouvelle de mon mariage pour témoigner mon entière dépendance dans la eréance que j'ai Madame, que V. A. R. avant eu la bonté de prendre part à l'affliction que je reçus l'année dernière à mon retour de Piémont par la perte de ma femme, daignera aussi de la preudre à la satisfaction que j'ai d'en avoir une autre. Cette liaison, Madame, me dounant s'il plait à Dieu des successeurs, acquerera aussi des créatures à V. A. R. ne me eroyant pas si malheureux après les soins que je preudrai de les élever dans cette inclination de laisser personne de mon nom qui n'ait la même passion et lo même zèle que moi pour le service de vôtro Royale Maison, Cependant, Madame, ie n'abandonne point l'illustre travail que V. A. R. m'a commandé (1), où j'ai déjà fait un notable progrès. J'ai dressé le projet pour le lui presenter afin Madamo, que V. A. R. voie par avance qu'il n'a point encore paru d'histoiro généalogique de famille seuveraine qui ait les ernements l'éclat et le lustre que je prepare à celle de la Royale et auguste Maison do Savoie, et si quelques états ennemis de eette couronne ont eu jalousie do sa gloire et ont essayé de l'obscurcir par les libelles, j'espère d'en faire connaître l'imposture à toute la chretienté et de loger au plus haut point de grandeur et de Majesté une généalogie pour laquelle tous les potentats de la terre ont toujours eu de la venération. Je ne promets rien. Madame, que je n'exécute pourvû qu'il plaiso à V. A. R. de me continuer l'honneur de sa protection et de souffrir que je public par tout que le suis avec soumissiou, respect et zèle.

De Bourg ce 22 d'octobre 1651.

Madame, de V. A. R.

Très humble, très obéissant, très obligé et très fidèle serviteur S. Guevasson.

<sup>(</sup>i) Accenta alla storia genealogica delle casa di Savoia, lavoro commessogli da Cristina che ebbe poi a splendidamente ricompensario.

# CXLH.

#### (Da Borgo 20 agosto 1652).

#### MADANE.

Encore que la lettre que V. A. R. prit la pelne d'écrire à fon monseigneur le duc do Nemours en ma faveur n'ait pas eu le succès que le m'en promettais par le funeste accident qui lui est arrivé, je ne laisse pas pourtant Madame d'en être infiniment obligé à V. A. R. et de lui en faire mes très respectueux remerciements avec supplication très humble de me continuer l'honneur de la protection qui m'est plus chère que toutes les choses du mondo et peut être Madame que son successeur fera reflexion sur les considerations qui avaient porté V. A. R. de s'employer pour moi. Quol qu'il en soit Madame, j'ai eu en cette rencontre un témoignage si exprès de la bonté et de la génorosité de V. A. R. que l'en demeure honteux et confus, et n'ui point de paroles pour en exprimer mon étonnement et ma joie. Quant à l'ouvrage Madame, qu'il a plu à V. A. R. de me commander, il est fort avancé et je souhaitterais pour sa satisfactios autant que pour ma gloire que je fusso en état do passor les monts pour faire voir ce qu'il y en a d'ebauché. V. A. R. verrait que le génie qui m'anime n'a que des monvements illustres et que mon travail aura quelquo avantago sur tous ceux qui ont poru jusqu'à présent sur cette matiere. An reste Madame V. A. R. en m'honorant il v a deux ans de la charge d'historiographe de Savoie, me voulut donner des movens de la soutenir en mo procurant la gratification d'une pension, mais messieurs do la chambre des comptes de Savoie pour ne pas connaître les intentions do LL, AA, RR., ou par la lenteur irréparable de la distribution des finances ont eu si peu do soin do mes intérêts, que je n'en ai encore rien eu. Cependant Madame, est l'honneur seul qui mo conduit en cette grande entreprise et que jo m'estime trop heureux d'avoir un si noble emplol. Je no laisse pas de continuer, espérant Madamo que V. A. R. me faira faire justice de ces longuenrs, et qu'elle ne voudra pas souffrir que sa liberalité demeure sans effect, paisque ma plume érige un monument immortel de gloire et de grandeur à la Royale Maison de Savoie, et que je suis avec zèle, sonmission et respect,

De Bourg en Bresse ce 20 d'août 1652.

Madame de V. A. R.

Très humble, très obéissant très obligé et très fidèle sujet et serviteur S. Guichenon.

#### CXLIII.

## (Da Borgo 2 aprile 1653).

MADANE.

La passion que j'ai de m'acquitter autant bion qu'il mo sera possible du glorieux omploi que V. A. R. m'a donné m'a fait resoudro d'aller à Paris pour voir les titres de la chambre des comptes et du trésor des chartes du Roi, les mannscrits qui sont entre les mains des curieux et les plus belles biblioteques, afin de ne rien laisser qui puisse servir d'oruement à mou ouvrage. J'ai des advis certains de mes amis, Madamo, que je ferai conqueto en ce voyage et que j'on reviendrai plus savant, Paris est le ceutre des belles choses et où les plus grands esprits du Royaume s'arrêtent, ainsi mon travail leur étant communiqué en aura plus de perfection. Mais to n'ai pas voulu partir. Madame, sans avoir l'agrément et le congé de V. A. R., et ponr la supplier très humblement d'écrire a Madame la duchesso do Nemours pour la couvier à me communiquer les titres domestiques de sa famille, puisqu'elle à intérêt que ectte branche paraisse en mon histoire avec l'éclat qui lui est dû, et par ce moyen Madame j'ose esperer sur la très humble supplication que j'en fais à V. A. R. qu'elle mo fera la grace de renouveller à Madame de Nemours (I) la prière faite il v a quelque mois à feu monseigneur le duc de Nemours (2), de me donner la direction do ses affaires en Bresse et Bugev dont l'ai appris que monseigneur l'archevêquo do Rheims a nourvu le lieutenant Cerignol de co presidial, à la poursuite de Madame la comtesse de Montrevel au préjudice de la recommandation de V. A. R. et par une méconnaissance signalée des services que j'ai rendus à la maison do monsicur le comte de Montrevel,

S'il plai avei à V. A. R. de commander à monsieur l'ambassieur, je popurrais, Madame, aux occasions me prévaloir de votre modisse devur autorité et entrer par tout sons ses auspices. Je suis honteux d'exiger autorité et entrer par tout sons ses auspices. Je suis honteux d'exiger autorité et entrer la fois, mois avant fhomeux, Madame, d'être crésuire des substituées soulies poissement ses importantiés, Daus peut des substituées soulies poissement ses importantiés, Daus peut de jours, Madame, et avant mon départ l'enverrai à V. A. R. le projet in-térassés et les curieux ayant comanissance de mes desseins, je puisse avair l'Approbation ou de neueur des sus et des autres. Copeduals, Madame, je continuerai mos voeux et des sutres. Copeduals, Madame, je continuerai mos voeux et des sutres. Copeduals, Madame, de et mes protestaines vivolables d'étre lougu'à la mont avec obbligation, zèble, sommission, passion et respect. Madame, de V. A. R. .

Très humble, très obéissant et très fidèle serviteur Guennos.

<sup>(1)</sup> Elisabetta di Vendome.

<sup>(3)</sup> Carlo Amedeo di Savoia-Nemours ucciso in duello , dal duca di Beaufort a Parigi il 30 lucito 1692.

## CXLIV.

(Da Parigi 20 giugno 1653).

MADAME.

Je suis le plus content de tous les hommes, de l'approbation que LL. AA. RR. ont donué au projet de mon bistoire, parceque u'avant autre pensée que de leur plaire, je tronve ma satisfaction toute entière dans la leur. Je retrancherai, Madame, du eorps de mon grand ouvrage les deux ebapitres que V. A. R. me marqua par la lettre qu'elle a eu la bonté de m'écrire, mais le la supplie très bumblement de consentir que l'en fasse un traité partieulier sous un nom supposé afin de relever les droits, les avantages et les prérogatives de eette eouronne, que les ennemis ou les envieux de cette Royale Maison ont voulu mal à propos ravaler. J'ai de si nobles matériaux et de choses si prétieuses sur ce sujet, que ce serait un erime d'en frustrer le pubblie. Je ne ferai pourtant rien en cela, Madame, que par les ordres de V. A. R. Il y a un mois que je suis en eette ville et j'al recherché dans tous les cabinets, avec tous les soins immaginables, tout ee qu'il y a de eurieux, de solide et d'éclatant qui peut eutrer en mon dessein, eu telle sorte, Madame, que mon voyage ne sera pas inutile et ne contribuera pas peu à avancer et à perfectionner mon travail. Monseigneur le due de Nemours est aux bains de Bourbon (1). Je lui ai envoyé la lettre de V. A. R. Je visite souvent l'abbé d'Agliè de qui je recois beaucoup de civilités. J'ai pris la liberté, Madame, d'aller faire la révérenee à monseigneur le prince Thomas après toutefois en avoir participé avee monsieur l'ambassadenr. S. A. a loué mon dessein et m'a promis de me faire donner les noms et les naissances de messeigneurs ses enfans, le mariage de madame la princesse Louise et un mémoire de ses actions. qui est tout ce que lui si demandé. J'ai eru, Madame, d'être obbligé à eette visite. Mon sejour eu ce pays ne peut être que de quiuze jours ou trois semaines, à moins que d'y être inntile; où que je sois pourtant, Madame, ma plus grande gloire sera d'être jusqu'à la mort avec un esprit de reconusissance et un zèle ardent et soumis.

De Paris ee 20 juin 1658, Madame, de V. A. R.

Le très humble, très obéissant, très fidèle et très obligé serviteur Guicusnos.

Earico di Savota-Nemours, fratello all' or nominato Carlo Amedeo. Enrico sposò, deposta la cocolla, nel 1637 Maria d'Orleins de duchi di Longueville, e mori poi nel gennaio 1659 a Parigi.

#### CXLV.

Al Duca Carlo Emanuele II.

(Torino 6 gennaio 1656).

#### MONSESGNEUR.

La nouvelle dignité que je viens de recévoir de V. A. R. par les mains de monsicur le marquis de S. Germain (1) me persuade facilement que les métamorphoses que les poètes d'Italie nous ont autrefois debitées, ne sont pas fabulcuses, parceque Monscigneur V. A. R. en a fait une si extraordinalre de ma personne, qu'après cela les autres ne doivent plus passér pour incroyables. Ma robe de palais a été changée en mante, mon bonnet en croix de S. Maurice et ma plume en une épée. Mais si les faux dieux de l'antiquité ont pu faire ces merveilles, il n'y a pas lieu de a'étonner, Monscigneur que V. A. R. ait fait une si bizarre transformation puis qu'elle est l'image du Dicu vivant, car tout de même que Dieu change tons les jours l'argille en or, il n'est pas inconvenient que V. A. R. qui est un rayon de la divinité ne puisse faire d'un roturier un gentilhomme et d'un jurisconsulte un chevalier. Mais, Monseigueur, come l'obbligation d'un si favorable changement est infinit, aussi avoucrai-ie qu'il m'est impossible d'en rémércier assès dignément V. A. R. réconnaissant que c'est plustôt une preuve de sa magnificence qu'une marque de mon mérite et par cette raison je me sens étroitement obligé d'employer le reste de ma vie au service de cette couronne et si je ne pnis, Monseigneur, être le témoin des actions beroiques que toute l'Europe attend du courage invincible et des eminentes vertus de V. A. R., je la supplie très humblement que l'en puisse être an moins le panégiriste afin Monseigneur de suppléer par les ouvrages de ma plume à la faiblesse de mon esprit et de publier partout à quel point de zele, de respect et de soumission je suis-

Turin ce 6 de janvier 1656.

Monseigneur, do V. A. R.

Le très humble, très obéissant fidèle et très obligé serviteus S. Guichenon,

<sup>(1)</sup> Si riferisce alla eroce della religione dei SS. Maurizio e Lazzaro ottezuta per grazia it sei gennaio 1636.

## CXLVI.

## Alla Duchessa Cristina

## (Torino 6 gennaio (656).

#### MADAME.

L'excés des grâces et des faveurs que je reçus à Moneuiller de V. A. R. me jetta dans un si grand désordre que n'ayant pu lui en rendre sur le champ mes très bumbles remerciéments comme j'étais obligé et comme je le souhaitais, je prends la liberté, Madame, de le faire aujourd'hui par cette lettre, afin que le silence que m'impesa l'éloquence charmante de V. A. R. la majesté de son visage, l'éclat de cette illustre cour qui l'accompagnait et la magnificence de son présent ne passe point ou pour ignoranee, ou pour ingratitude, ou pour incivilité. J'avoue donc Madame d'être redevable à V. A. R. non seulement de l'applaudissement qu'elle a donné avec tant d'éloges à l'ouvrage que J'ai fait pour la Royale Maison de Savoie de la passion qu'elle a de le faire imprimer, du bien qu'elle a fait à mes proches à ma scule consideration et de l'honneur qu'elle m'a fait de me commander d'écrire l'histoire de sa vie, mais encore des pretieux diamants que V. A. R. eut la bonté de me donner, liberalité qui passernit pour une fable si l'on ne saurait qu'elle vient de la main de la fille d'Henry IV, de la venve di Vietor Amé et de la mère de Charles Emmanuel, laquelle n'ayant rien que de royal et de magnifique, ne peut jamais se resoudre à faire un petit present, Mais, Madame, que puis-jo rendre à V. A. R. pour des bienfaits si signalés? sinon de les publier par tout le monde et d'aquitter cette dette avec du panier qui est la monnaie des historiens et des poetes? Si ma naissance était plus élevée ou que j'eusse d'autrès talents pour être capable de plus grands emplois, les très humbles services que j'ai voués à V. A. R. pourraient être plus utiles, mais en l'état que je suis, Madame, je ne puis pour toute reconnaissance que d'éerire eette auguste vie, et d'établir avec toute la grace et tous les agrémens que mon esprit me pourra fournir, les richesses d'un sniet si rare et si rélevé, dans la eréance que j'ai que V. A. R. en considerera plus le travait par le zèle qui l'anime que par le gènie de l'onyrler qui n'a point do plus glorieux avantage que d'être passionnément et respectuensement. Turin, ee 6 de janvler 1656.

Madame de V. A. R.

Le très humble, très obtissant, très fidèle et très obligé serviteur S. Guenenon. DOCUMENTS 253

## CXLVII.

(Da Borgo 27 settembre 1656).

MADANE.

L'historie genelogique de la R. Maisen de Savoie étant aebevée, je me seus évolitement obligé, Madame, d'en donne vrià N V. A. R. Ant par la liveniquem un patulité et la passion que piú de sea sutres commandements que pour apprendre de V. A. R. it ille agréen que je lui en porte le manuerit avant l'hiver suña de la faire examiner et de recevoir ses ovirtes pour l'Impression si la prière en est jugée digue : éest le suglé de eede louite, Modine que je fisis à rel protestistion sommie et vérsible que je fisis d'étre toute ma vie avec autant de zèle que de respect, en atlendant ses intentions.

De Bourg ce 27 de septembre 1656.

De V. A. R., Madame,

Le très humble, très obéissant, très fidèle et très obligé serviteur Guinnanon.

## CXLVIII.

(Da Borgo 15 agosto 1657).

MADANE.

N'ayant pas eu do loisir à mon depart do Turin de prendre copie de quelques titres do l'archive do S. A. R. qui me sont absolument necéssaires pour mon bistoire, je priais M. Lagery qui en à la garde de me les envoyer. Mais quelque soin que j'aie pris de l'en ressonvenir, je n'ai pu en avoir répouse ce qui m'a beaueoup surpris, Madame par ce que pendant que j'ai feuilleté eette archive j'ai reçu toutes sortes de seconrs et de bous offices de lui par la parfaite connaissance qu'il s'est aquise des papiers, et par le zèle qu'il a toujours témoigné pour les intérêts de la couronne, ce qui m'obblige, Madame, dans la passion que j'ai de rendre mou ouvrage le plus accompli qu'il me sera possible de recourir à V. A. R. pour la supplier très humblement de commander au dit sienr Lagery de m'envoyer ce que j'ai souhaité de lui, mais en même temps, Madame, je demande très humble pardon à V. A. R. des importunités que je lui donne si souvent. de unoi le n'aurais pas la témerité d'espérer si je u'avais pour but la gloire de la Royale Maison de Savole pour laquelle doit tont faire et tout entreprendre celni qui est pins que tons les hommes du monde,

De Bourg en Bresse ee 15 d'août 1657.

Madame de V. A. R.

Le très humble etc. Le Chryalien de Guichemon.

# CXLIX.

(Da Borgo 17 marzo 1659).

MADARE

Ouoique toutes les actions de V. A. R. soient pieuses et illustres, elle me permettra néanmoins de dire que l'établissement qu'elle a procure des pères Agustins déchaussés au monastère de Brou semble les surpasser, car comme il a été glorieux aux princes de la Royale Maison de Savoie de fonder une si superbe église qui ne céde en beauté à aueune autre de l'Europe, il ne l'est pas moins, Madame, à V. A. R. d'en avoir empechè la ruine et couservé par cette judicieuse prévoyance ces magnifiques mausolées qui reconuaitront V. A. R. pour lenr restauratrice, et pubblieront hantement sa piété. J'ai été témoin, Madame, de cet heurenx elsangement qui a été reçu avec tout l'applaudissement que méritait une chose qui tend an service de Dieu au bien de son église et à l'honneur de cette province et comme je sais Madame l'intérêt que V. A. R. avait qu'un si noble dessein fut exécuté, i'ai cru d'être obbligé de lui écrire la nouvelle comme tenu de prendre part à tout ce qui lui peut donner de la satisfaction par les immenses obbligations dont je lui suis redevable, qui me feront être toute ma vie avec un respect extraordinaire et une éternelle recennaissance.

De Bourg ce 17 de mars 1659.

De V. A. R. Madame.

Le très humble etc. LE CHRYALIER DE GUICHENON.

## CI.

(Da Borgo 12 gennaio 1660).

## MADANE.

a conclusion de la paix, celle du mariage de Madame la princesse Marguerite (1) et la restitution de Verceil, sout de trop bonnes uouvelles et trop importantes à la Royale Maison de Savoie pour n'en pas témoigner ma toie à V. A. R. et la moler avec celle de tous les peuples qui lui sont soumis. Perméttez moi, Madame, pnisque j'ai l'henneur d'être créature de V. A. R. de dire que: ces illustres éveuemens ne sont pas moins l'ouvrage de ses soins et de sa merveilleuse conduite que des marques de la protection divine. Je crois, Madame, que mon histoire, qui est imprimée, ne se peut mieux achever que par cette glorieuse rélation paisqu'il faut des siècles entiers pour produire de si grandes cheses et si une si riche matière en doit faire la fin et que V. A. R. souhaitte de la voir, je preudrai la liberté de la lui porter dans le temps qu'elle me commandera et j'ose dire par avance

<sup>(1)</sup> Margherita Jolanda che nell'aprile di quell'unno andava sposa a Ranuccio Farnese dora di Parme.

DOCUMENT

Malame, que V. A. R. verra un ouvrage autant parfait et accompli en ce genre d'écrire qu'elle pourait désirée, et qu'elles d'une manière attractdianire et la ploire et les avantages et les indrêtés de he oncomone de Sarvice. Faitends, Madame, avec une extréme impatience que J'ai de lui obèrir, de histor des marques à la posiérité, de mon zile su service de cette Roque Maison et de pouvoir tonjours porter le titre qui m'est le plus avantacent.

A Bourg ee 12 janvier 1660.

Madame de V. A. R.

MADANE.

Très humble, très obéissant très fidèle et très obligé serviteur S. Gucusnox,

## CLL

(Da Borgo f.º agosto 1602).

Quoique ma joie soit infinie, d'avoir apris le retablissement de la santé de V. A. R. si nécessaire à cette couronne j'ai vu néanmoins pour mon entière satisfaction d'être obbligé de la lui témoigner, ainsi, Madame, je me dispense d'en écrire à V. A. R., suivant la liberté qu'elle m'en a donné pour l'assurer que j'y prends toute la part que peut et doit prendre celle de ses créatures qui lui est la plus redevable et eni vient fraiebemment de recevoir deux grâces l'une en ma personne par la conservation de ma pension, et l'autre en celle de mon fils à qui l'on a accordé la eroix de S. Maurice, ee que ni lui ni moi ne pouvions pas espérer sans la bonté de V. A. R. Je sonbaiterais passionnement, Madame, pour faire nne partie de ee que je dois en reconnaissance de tant de bienfaits m'appliquer sérieusement à l'histoire de la vie de V. A. R., pnisqu'elle a voulu m'en en fier l'emploi, mais je ne puis le faire sans être secouru des mémoires qui m'ont été promis, lesquels ja demande avec tout l'empressement imaginable. Cependant, Madame, comme il n'est pas juste qu'ayant tant d'obbligations à cette Royale Maison, je demenre plus long temps les bras eroisés. l'ai entrenris un ouvrage assez eurieux et glorieux pour la Savoie. dont l'envoic le titre (1) à V. A. R. afiu d'en avoir son approbation; mais celui-ci, Madame, ne retardera point l'autre par lequel j'éeris plus particulièrement de signaler le zèle et la soumission avec houelle ie suis,

De Bourg ee 1.º août 1662.

Madame de V. A. R.

Très humble, très obsissant, très fidèle et obligé serviteur Le Cerratus de Generon.

(1) Le siavre sa Svosa ou Bresull des trans, réaliers, supports, declers, générales, position des dissist de S. A. E. de Stroné depa las monds, ¿quisse par ordres républishique et dreast sur littre, na. moienne, nouvemen et autre bonne et ficiles prevant par Sams, forcauso Estras, prépare de Paissonne, chevalur de la Sorré héligies et Milles des Soiat Burrier et Lazare, historiégraphe de Primer et de Sonole, à Lyras, cher Bulletan Bullet, quantificate ordinaire da Rie de S. A. B. de Sorveja, na juée de Confort massan.

## CLII.

( Da Borgo 13 novembre 1662 ).

MADARE.

Wysnt polnt do plus grande pastion que de pluire à V. A. R. et d'exicuter se orders, je lui enveys le commenement de l'histière de av vie à hapstelle je me suis enilèrement appliqué. Mais, Machane, comme c'est un dessein des plus reiders, il m'est impossible dy ricusir ansa des bens aides, ainci je prends la liberté de supplier très humblement V. A. R. de me faire denner des mémoires les plus exeste de crainle, Madane, que je ne trabisse mon dévoir et la benne opinien que V. A. R. a cençu de mon aible. Le mariga de S. R. se rei couronnement de tast d'écheur listustres qui ne est acquis une si laute estime en toute la chrétent, et je puis dire, Machane, sans expariente, que V. A. R. éte en éta érigé un gériera (trophe, qui ven perin qu'avre, la de mandre de se de l'est en éta érigé un gériera (trophe, qu'avre, la de mandre de l'est en éta freigh un gloriera (trophe, qu'avre, la de mandre de l'est en éta freigh un gloriera (trophe, et me partiel le rampillié à les étable. Dire en varance l'accomplissement dans peut de jour, Machane, et vaux y denne autant de consessitaine, de banburux et de saitchéalens que vous en soubaile.

De Bourg ee 13 de nevembre 1662.

Très humble, très obéissant, très fidèle et très obligé serv.

LE CREVALIER DE GUICRENEN.

# CLIII.

Al Duca Carlo Emanuele II. (Da Borgo 45 gennajo 1664).

ALTESSE ROTALE.

Il y aurait trop de témérité si frantreprensis de rous consoler de la mort de M. R. (1) seu syant si le carcière in l'austrict saine comme pla de findiseis obbligations à cette incensparable princesse et que sa perte midilige très sensiblement, il me suis persuaté que V. A. R. n. désapperseuverait pas ce témojemage de un douleur et de la recommissance que jo dois à ses biennitis, parceque en une si finacte conjunteur le devoir l'imperte sur le respect. Je suspilé donc très humblement V. A. R., en me partenant etc. Bherté, de une conlinent l'immeur de aproient sui un illustre noument à sa mémoire et que je puisse teujours me dire avec la dernière passion et semission.

De V. A. R.

Très humble, très obéissant très fidèle et très obligé serviteur Guesanos.

(1) M. R. Cristian morta in Torino il 27 dicembre 1663.

# **APPENDICE**

## Cavalieri dell' Ordine Supremo della SS. Annunziata creati ne'capitoli tenuti sotto la Reggenza di Cristina di Francia

## A Torino il 24 marzo del 1638.

Francesco Giacinto, duca di Savoia sotto la tutela di Cristina.

Chiaffredo Benzo, signore di Santena, mareseiallo di campo generale, governatore di Monmegliano, poi d'Asti o di Torino.

- Amedeo Dalpozzo, marchese di Voghera e Garessio, conte di Penderno, Reno, Bonicilo, Neive, consignore di Vesigne, Boriana, Bertano, Grinzane, Strumbitello, Quaglius, Corredo e Quaregra, gran conservatore della religione dei Saoti Murizio e Lazzare, colonnello dello milizio al di là della Dora, ambasciatore a Roma, gran mattro della Casa Durello.
- Ascanio Bobba, marchese di Graglia e Bianzè, conte di Montaldo, signore di S. Genuario, marcesciallo di campo generale, gran seudiere di Savoia e poi gran eiambellano.
- Giulio Rangone, marchese di Roccabianca e Spilimberto, commendatore di Calatrava, marcseiallo di campo generale del Cristianissimo e del Dura, colonnello di cavalleria.
- Aleramo Biondrate, de eonti di Biandrate e S. Giorgio, mareseiallo di campo generalo e gran eiambellano del principe cardinal Maurizio.

  Michele Antonio di Saluzzo, de signori della Manta e di Brondello,
- eonte di Verzuolo e Lequio, signor di Rudioo, capitano degli archibugieri della guardia del duca Carlo Emanuel I e successori. Arduino Valperga di Rivara, dei conti di Valperga e Rivara, marchese
- d'Entragues, capitano delle corrazze della guardia del corpo, di Vittorio Amedeo I, marceiallo di campo generale, commendatore di Stupinigi e governalore di Torino. Francezco Procana di Leini, de signori di Leini, signor di Drueni, Ru-
- bianetta e Altessano Superiore, conte di Altessano Inferiore, gran ciambellano di Savoia, gran falconiere, ambasciatore straordinario in Francia. Geronimo di Rossiglione, conte di Rossiglione, barone di S. Genis e Gall-
- lard, marchese di Bernex, signor di Terroir, Chatcaublane e Chanty, marescallo di canpo generale, governatore di Monmegliaoo, capitano dei gendituomiai arieri guardie del corpo, governatore e luogotenente generale del contado di Nizza.
- Giandomenico Doria, signor di Testigo e Cesio, marchese di Ciriè, S. Maurizio e del Maro, conte di Prelà e di Dusino, generale delle galere e gran seudiere del principe cardinale.

- Alberto Esigenio di Geneca, marchese di Lullia e Pascalieri, karone de la grande et petile Bastie, signori di Corisga Cerveza, Draillens Boringer, consignore di Charmolei, harone della Chaux, Poupet By Crerecevur, Naliere e Benne, signore di Itana, Banchant in Burgogna, consignore delle baronie di Nontiniral, Authon La Bascehe ed Ultache, consigliere del consiglio di stato segreto, gran svolere di M. R., generale della cavalleria e governatore del ducato di Chablais, Ternier e Galliard.
- Antonio Maria Tissone Biandrate, conte di Desana, vicario perpetuo del S. R. Imperio, governatore di Mondovi, Alba e Biella.

## A Ciamberi nel 1639.

Carlo Emanuele II, duca di Savoia, sotto la tutela di Cristina,

Gian Luigi Dumas di Castellane, visconte d'Alemagna e Salernò, barone di Oise e Cuers, signor di S. Martino, Garcino e Cavalero, consigliere e gentiluomo della eamera del Re, vice-ammiraglio delle armate di S. M. nel mari di Levante, primo scudiere di M. R. e generale delle galere ducali.

## A Cuneo nel settembre del 1642.

- Maurizio di Savoia, già cardinal di S. R. C., principe del sangue, principe di Oneglia, conte di Barcellona, luogotenente generale nella contea di Nizza.
- Paolo Milliet, vescovo di Moriana, creato cancelliere dell'ordine a Ciamberl nel 1642.
- Personaggi distintisi al tempo della Reggenza che ricevettero il Collare il 21 Agosto del 1648, ultimo anno della Reggenza di Cristina.
- Emanuele Filiberto Amedeo di Savola, prinogenio del principe Tonmuso.

  Carlo Emanuele Filiberto Giacinto di Simiana, marchese di Pianezza,

  Roat, Maret, Chatsuuned e Livorno, signor d'Albigni, Bully e Montroman, consigliere del consiglio di stato segreto, generale d'infanteria
  e eran cianbellano.
- Otarsimo Antonio di S. Martino d' Aplité, dei conti di S. Martino, monchese di S. Germano e S. Dumino, consignore dello valli di Nocontinuo del Prost, governatore di Momnegliano, pol di Torino, marresiallo di empro generale e colonnoli delle militie del Cantegrano conservatore della religione dei Santi Maurizio e Lazzaro, gran sendiere di Savoia.
- Filippo di S. Martino d' Agliè de' conti di S. Martino, marchese di S. Damiano e Rivarolo, consignore delle Valli di Pont e Castelnuovo, Agliè, Front, la Torre e Cervere, commendatore di Gonzole, signor

APPENDICE

di Bairo, meresciallo di cempo generale del Cristianissimo e dol Duca, capitano delle corrazze della guardia del corpo, e sovrintendente generalissimo delle finanze, gran mastro di casa, e consigliere del consiglio segreto di Stato.

- Giovanni di Wilcardel signor di Fleuri, marchese di Triviè e Montalengo, meresciello di campo generale, capitano degli uomini d'arme, gran mastro della casa, gran cacciatore e gran falconiere.
- Carlo Emanuele Pallavicini de' marchesi di Ceva, merchese di Frabosa, e della Briga, barone di Gignod, signor di Doves, gran ciambellano e quindi gran mastro della Casa.
- Carlo Obertino Solaro, conte di Moretta, marchese della Chinsa, signore di Centogno, gran mastro della casa di M. R. e suo ambasciatore a Parigi.
- Carlo Vittorio Scaglia, coate di Verrua, marchese di Tronzano, Caluso, Rondissone, Biolio, Moso e di Armannes, conte di Perleto, Olmo e Cessole, signor d'Avaglie, La Chapelle e di Osa, consignore di Corteniglia, Roccaverano, Castino e della Torre di Ussone, governatore del castello di Nizza, indicenenta della evasileria di Piemonte.
- Federico Tana, marchese d'Entragues, conte di Limono e Santena, barone di Lucento, gran eroce, eapitano degli archibugieri a cavallo, poi delle corrazze della guardia di M. R., colonnello generale degli Srizzeri e Valenni, governatore di Torino, e luogotenente generale della armate.
- Gioranni Francesco Provana di Leini, conte di Frossasco, barone di Alpignano, capitano delle corrazze, guardie del corpo di M. R.
- Getulio di Piossasco, dei conti di Piossasco, consignore di Castagnole, None, Volvera e Scalenghe, capitano degli archibugieri a cavallo della guardia, poi delle corrazze del corpo.
- Giovanni Francesco Ponte, conte di Scarnafigi, Montanaro e Castelletto, cancelliere della religione dei Senti Maurizio e Lazzaro, ambasciatore a Venezie e straordinario in Lorena, Fiendra, Ingbilterra e Francia.

## Al Valentino il 27 agosto del 1648.

Questa transione è excessionale, ed noner lessimo gestile di Carlo Emmuniel II, il quale ai 10 di quel men, evendo avuto avriso delli morte avrenuta presso Cremona dell'illustre cavallere dell'ordine, generale di evulteria, marchese Guido Villa, cui una pulla di canona serra portato via una costin. Il 25 agosto, l'indomani mendera il piccolo cellure dell'Ordine al Egiolome.

Ghiron Francesco Villa, marcheso di Cigliano, Volpiano, Sessaa e Ser-ravalle, conte di Camerano e Liganao, risconte de l'Encariolle, barone della Coté S'Andrè, consignore di Monale, Cossombrato e Valdichiesa, governatore d'Asti, maresciallo di campo, generale nelle armate di Francia e Savoia.

## Cavalieri della Sacra Religione ed Ordine Militare dei Santi Maurizio e Lazzaro (1) stati nominati pendente il governo di Madama Cristina dal 1638 al 1648.

| DATA                                         | MODO                                 | CARICHE                                                                                            |
|----------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| della creazione<br>e nome del cavaliere      | dell'ammissione<br>nell'Ordine       | avute nell'Ordine<br>e Commende                                                                    |
| 1638                                         |                                      |                                                                                                    |
| 2 gennio                                     | 1                                    | 1                                                                                                  |
| Cerruto Giambattista di<br>Mondovi.          | Prove di nohiltà, vita<br>e costumi. | Commenda di Veneria e Ran-<br>carolo per bolle del 14<br>marzo 1638.                               |
| 10 febbraio                                  |                                      |                                                                                                    |
| Carlo Francesco Capris<br>di Biella.         |                                      | Commenda Novella di Canelli<br>per bolla 28 gennaio 1968.                                          |
| 25 Sebbruio                                  |                                      |                                                                                                    |
| Francesco Dalpozzo mar-<br>chese di Voghera, | Prove                                | Consigliere, e pensione rulla<br>Commenda di S. Maria di<br>Neure per bolla del 17<br>maggio 1614. |
| 23 marso                                     |                                      |                                                                                                    |
| Arduino Valperga di Ri-<br>vara.             | Prove                                | Commends di Stapinigi per<br>bolte 29 marso 1638.                                                  |
| 26 margo                                     |                                      |                                                                                                    |
| Orazio Costanzo Beg-<br>giamo di Savigliano. |                                      |                                                                                                    |
| Scipione Ferrero principe<br>di Masserano.   |                                      |                                                                                                    |

(f) Per Frumersines all'erdies di S. Munción zichicherani in grave di nobili, nobi-prerer in child de plarie a muler, veri devi ni patre rich marine, e cui quelle di agratice haire patre plarie patre p

Cen questa seta si e supériene ha leune e gii errori di data a quand dari fi hasso and runde data dei diministria Rein erfan an sinci-inderfende: stappate of 1718, il quanto estamini grard manesamo, p. a. qui errine che Samode Guichenn dele li errori il 36 eventi anno per si propositi del propositi del la come il 32 eventi e della granda della granda della granda della granda della granda della granda della maggio si errori no computata dei 2 dei rende dell'erather ne uni è composita di presente allo, che per la prima volta viene qui dato di pubblica regione. Per also comincio della della granda della granda

|                                                                        | APPENDICE                                             | 263                                     |
|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| DATA                                                                   | MODO                                                  | CARICHE                                 |
| della creazione<br>e nome del cavaliere                                | dell'ammessione<br>nell' Ordine                       | avnte nell' Ordine<br>e Commende        |
| 1638                                                                   |                                                       |                                         |
| -                                                                      |                                                       |                                         |
| (O sprile                                                              |                                                       |                                         |
| Ferrero Fiesco Scipione.                                               | Prove                                                 |                                         |
| (4 aprile                                                              |                                                       |                                         |
| S. Martino di S. Germano<br>Carlo Tommaso.                             | Prove di nobilti, vita<br>a costumi.                  |                                         |
| ff aprile                                                              |                                                       |                                         |
| S. Martino Maurizio.                                                   | Prore                                                 |                                         |
| 7 moggio                                                               |                                                       |                                         |
| Carlo Emanuele del Car-                                                |                                                       |                                         |
| retto de' marchesi di<br>Gorzegno.                                     |                                                       |                                         |
| Francesco del Carretto de'<br>marchesi di Gorzegno.                    |                                                       |                                         |
| 9 maggio                                                               |                                                       |                                         |
| Rovere Carlo Francesco<br>Enrico Gerolamo, si-<br>gnore di Cercenasco. | Le prove non si vedono<br>ammesse dal con-<br>siglio. |                                         |
| 21 maggio                                                              |                                                       |                                         |
| Sandri Amedeo di Fossano.                                              | Prove di nobiltà, vita                                |                                         |
| 28 maggio                                                              |                                                       |                                         |
| Piscina Francesco Gero-<br>lamo.                                       |                                                       | Commenda Ruscazia il 23<br>aprile 1643. |
| 6 agosto                                                               |                                                       |                                         |
| Amedeo Valperga conte<br>di Masino, paggio del<br>duca.                |                                                       |                                         |
| 10 agosto                                                              |                                                       | 1                                       |
| Francesco Ludonico Val-<br>perga di Masino.                            | Prove                                                 |                                         |
| 15 agosto                                                              |                                                       |                                         |
| Giuseppe Bergera di To-                                                | Giastinis.                                            | Consigliere nel 1663.                   |
| 1.º settembre                                                          |                                                       |                                         |
| Scaglia Francesco Maria,<br>narchese di Caluso.                        | Prove                                                 |                                         |

| DATA                                        | MODO                                                          | CARICHE                                                                                                                                                             |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| della ereazione<br>e nome del cavaliere     | dell' ammessione<br>nell' Ordine                              | avute nell' Ordine<br>e Commende                                                                                                                                    |
| 1638                                        |                                                               |                                                                                                                                                                     |
| 21 dicembre                                 |                                                               |                                                                                                                                                                     |
| Paolo Emilio Brizio di<br>Brà.              | Gresia.                                                       | Commenda di S. Gioranni<br>Buttesta,                                                                                                                                |
| 21 dicembre                                 |                                                               |                                                                                                                                                                     |
| Innocenzo Zabatelli di<br>Fossombrone.      | Prove di nobiltà, vita<br>e costumi.                          |                                                                                                                                                                     |
| 1639                                        |                                                               |                                                                                                                                                                     |
| 30 gennaio                                  |                                                               |                                                                                                                                                                     |
| Alessandro Ponte de'conti<br>di Scarnaligi. |                                                               |                                                                                                                                                                     |
| 1640                                        |                                                               |                                                                                                                                                                     |
| 36 marzo                                    |                                                               |                                                                                                                                                                     |
| Principe eardinale Mau-<br>rizio di Savoia. |                                                               | Commenda di S. Maria di<br>Medanos nelle fini di Bar-<br>cellonetta per bolle dell'8<br>marzo 1620, indi di San<br>Bengno di Cuoro per<br>belle del 1646 per dimis- |
| Achille Pellegrini niz-<br>zardo.           |                                                               | sione del principe Ema-<br>nuele di Savoia.                                                                                                                         |
| MATEO                                       |                                                               |                                                                                                                                                                     |
| Principe Francesco Tom-<br>maso di Savoia.  |                                                               |                                                                                                                                                                     |
| · · · BESTED                                |                                                               |                                                                                                                                                                     |
| De la Farel Francesco<br>savoiardo.         | Non coasta che le<br>prove siano state<br>ammorase e riferite |                                                                                                                                                                     |
| Claudio de la Faret.                        | idem                                                          |                                                                                                                                                                     |
| 1641                                        |                                                               |                                                                                                                                                                     |
| 18 febbraio                                 |                                                               |                                                                                                                                                                     |
| Petrino Goria di Villa-<br>franca d'Asti.   | Grazie.                                                       |                                                                                                                                                                     |

| DATA                                     | MODO                                                  | CARICHE                                                                                                                                                    |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| della creazione<br>e nome del cavaliere  | dell'ammessione<br>nell'Ordine                        | avute nell'Ordine<br>e Commende                                                                                                                            |
| 1641                                     |                                                       |                                                                                                                                                            |
| 13 maggio                                |                                                       |                                                                                                                                                            |
| Bartolomeo Soldati di<br>Fano.           | Grazia.                                               | Commenda di S. Lazzaro di<br>Imola cui dismuse in fa-<br>vore di Pietro Agostino                                                                           |
| 5 Inglio                                 |                                                       | Soldati suo nipote.                                                                                                                                        |
| Francesco Panico di Ma-<br>cerata.       | Le prove non si vedono<br>numesse dal con-<br>siglio. |                                                                                                                                                            |
| 6 agosto                                 |                                                       |                                                                                                                                                            |
| Alfonso Borgarello di<br>Chieri,         |                                                       |                                                                                                                                                            |
| Vittorio Cagnolo.                        |                                                       |                                                                                                                                                            |
| 90 agosto                                |                                                       |                                                                                                                                                            |
| Gerolamo Marcello Vi-<br>valda di Nizza. | Giustinia.                                            |                                                                                                                                                            |
| Onorato Isnardi di Nizza.                | idem                                                  |                                                                                                                                                            |
| 25 agosto                                |                                                       |                                                                                                                                                            |
| Scipione Giacobbi di Nizza.              |                                                       |                                                                                                                                                            |
| Bernardino Bonardo di<br>Mondovi.        |                                                       | Commenda patronata come<br>da memoriale a capi.                                                                                                            |
| 9 novembre                               |                                                       |                                                                                                                                                            |
| Francesco Prandi d'Alba.                 |                                                       |                                                                                                                                                            |
| 1642                                     |                                                       |                                                                                                                                                            |
| 25 margo                                 |                                                       |                                                                                                                                                            |
| Carlo Maurizio Buneo<br>Astigiano.       |                                                       | Grao marcaciallo il 27 maggio<br>1662 e consigliere, gran<br>eroce il 10 aprile 1656.                                                                      |
| Stefano Cais di Nizza.                   | idem                                                  | Crock is to aprile 1636.                                                                                                                                   |
| Lazzaro Galleano di Nizza.               | idem                                                  |                                                                                                                                                            |
| t6 maggio                                |                                                       |                                                                                                                                                            |
| Federico Tana di Chieri.                 |                                                       | Commenda di S. Antonio di<br>Cherasco statagli concresa<br>io patrenato per memo-<br>riale a capi del 47 luglio<br>4618 e patenti del 17 mag-<br>gio 1619. |

| DATA                                                                | MODO                                         | CARICHE                                                                |
|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| della creazione<br>e nome del cavaliere                             | dell'ammessione<br>nell'Ordine               | avute nell'Ordine<br>e Commende                                        |
| 1642                                                                |                                              |                                                                        |
| 26 giugno                                                           |                                              |                                                                        |
| Emanuele Tesauro di Fos-<br>sano (lo storico).                      | Prove di nobiltà, vita<br>e costumi.         |                                                                        |
| Francesco Mina di Ceva.                                             | Prove                                        |                                                                        |
| Carlo Francesco Rovelli<br>di Ceva.                                 | Prove                                        |                                                                        |
| 19 luglio                                                           |                                              | 1                                                                      |
| Carlo Francesco Monetti<br>di Torino.                               | Grazia.                                      | Commende patronata com<br>per memoriale a capi del<br>18 gennaio 1651. |
| 15 agosto                                                           |                                              |                                                                        |
| Carlo Ascanio Cambiano<br>di Ruffia.                                | Giustinia.                                   |                                                                        |
| 1.º settembre                                                       |                                              |                                                                        |
| Ludovico Felice Provana,<br>conte di Leini.                         | Prove                                        |                                                                        |
| 19 ottobre                                                          |                                              |                                                                        |
| Melchior S. Paolo Dunan savoiardo.                                  | Le prove non si vedono<br>ammesse e riferite |                                                                        |
| Francesco Filippo Santi<br>di Torino.                               | idem                                         |                                                                        |
| 21 ottobre                                                          |                                              |                                                                        |
| Giovanni Surville di Gre-<br>noble.                                 | Grazia.                                      |                                                                        |
| Maurizio Vinerdo di To-<br>rino.                                    | Non si vedono am-<br>messe le prove.         |                                                                        |
| 1643                                                                |                                              |                                                                        |
| 76 marro                                                            |                                              |                                                                        |
| Giovanni Gerolamo Doria<br>di Torino, marchese del<br>Maro e Ciriè. |                                              | Commendo di Ripaglia.                                                  |

|                                                                            | APPENDICE                                 | 2                                                                                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DATA della creazione e nome del cavaliere                                  | M O D O<br>dell'ammessione<br>nell'Ordine | CARICHE<br>avute nell'Ordine<br>e Commende                                                                                                           |
| 1643                                                                       |                                           |                                                                                                                                                      |
| 12 giugno Pictro Agostino Soldati di Fano.                                 | G <sup>p</sup> enin.                      | Commenda di S. Lazzaro<br>Intola per bolla 20 fel<br>braio 1649 rasseguatos<br>dall'abate Bartelomeo se                                              |
| 8 luglio                                                                   |                                           | sio per bolla del 25 se<br>tembre 1618.                                                                                                              |
| Carlo Antonio Cambiani<br>dei conti di Ruffia.                             |                                           |                                                                                                                                                      |
| 46 luglio                                                                  |                                           |                                                                                                                                                      |
| Gioranni Antonio Morozzo<br>di Mondovl.                                    | Giustizia.                                | Commend. di S. Gervasio<br>Sospello per holla del c<br>marzo 1658, indi il 28 gi<br>gno quella di S. Car<br>Monti di Fede di Torin<br>Mori nel 1623. |
| Maurizio Amedeo Mo-<br>rozzo di Mondovi.                                   | idem                                      |                                                                                                                                                      |
| 14 ottobre                                                                 |                                           | 1                                                                                                                                                    |
| Ascanio Acceglio di Caneo.                                                 | idem                                      |                                                                                                                                                      |
| 10 novembre                                                                |                                           |                                                                                                                                                      |
| Ludorico Dunant di S.<br>Paolo savoiardo, paggio<br>del principe Manrizio. | idem                                      |                                                                                                                                                      |
| 1644                                                                       | les.                                      |                                                                                                                                                      |
| 47 gennaio                                                                 |                                           |                                                                                                                                                      |
| Giacinto Paolo Benso di<br>Cavour di Chieri, paggio<br>del duca.           |                                           |                                                                                                                                                      |
| Maurizio Benso di Ca-<br>vour di Chieri, paggio<br>del duca.               |                                           |                                                                                                                                                      |
| Percivalle Vittorio Val-<br>perga, paggio del prin-<br>cipe Maurizio.      | Giustizia.                                |                                                                                                                                                      |
| Amedeo Percivalle Val-<br>perga, paggio del prin-<br>cipe Maurizio.        | idem                                      |                                                                                                                                                      |

| DATA<br>della crenzione<br>e nome del cavalicre               | M O D O<br>dell'ammessione<br>nell'Ordine | CARICHE<br>avute nell'Ordine<br>e Commende |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------|
| 1644                                                          |                                           |                                            |
| Maurizio Percivalle Val-<br>perga.                            | Grastinia.                                |                                            |
| 23 aprile                                                     |                                           |                                            |
| Gerolamo Bernardo Fer-<br>raris di Occhieppo.                 |                                           |                                            |
| 43 giugno                                                     |                                           |                                            |
| Carlo De Grandi romano.                                       | Gracia.                                   |                                            |
| 9 acosto                                                      |                                           |                                            |
| D. Paolo Brizio, vescovo                                      |                                           | Consigliere il 2 maggio 1644               |
| d'Alba.                                                       |                                           | Connecere il I maggio 1644                 |
| 34 ottobre                                                    |                                           |                                            |
| Carlo Antonio Cesare Dal-<br>pozzo, conte di Neive.           | Giustisis.                                |                                            |
| Antonio Rivera di Rivarolo,<br>sacerdote.                     |                                           |                                            |
| 1645                                                          |                                           |                                            |
| · 14 gennaio                                                  |                                           |                                            |
| Eusebio Riccardo Arena<br>conte di Olcenengo, di<br>Vercelli. |                                           | ,                                          |
| 6 febbraio                                                    | }                                         |                                            |
| Ippolito de Warsi d'Am-<br>boise.                             |                                           | Commends d'Aiguebelle, Mos<br>nel 1674.    |
| 10 marso                                                      |                                           |                                            |
| Gian Antonio Mangarda<br>Bonardo di Mondovi.                  | idem                                      |                                            |
| 5 aprile                                                      |                                           |                                            |
| Francesco Bartolomeo<br>Sandri Trotti di Fos-<br>sano.        | idem                                      |                                            |
| 7 aprile                                                      |                                           |                                            |
| Pictro Portanerio di Nizza,<br>dei signori di S. Margarita.   | idem                                      |                                            |

|                                                       | APPENDICE                                 |                                                  |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| DATA  della creazione e nome del cavaliere            | M O D O<br>dell'ammessione<br>nell'Ordine | CARICHE<br>avule nell'Ordine<br>e Commende       |
| 1645                                                  |                                           |                                                  |
| 14 sprile  Emanuel Filiberto Ar- gentero conte di Ba- | Giustinia.                                | Commends di S. German<br>Bris per bulla del 1651 |
| gnasco.                                               |                                           |                                                  |
| 47 sprile<br>Maurizio Riccio de'Ricci<br>di Sospello. | Prove di nobiltà, vita<br>a costumi.      |                                                  |
| 29 luglio<br>Guglielmo Fyls di Monaco                 |                                           |                                                  |
| in Baviera.<br>20 agosto                              |                                           |                                                  |
| Ottavio Gerolamo Mo-<br>rozzo di Torino.              | Giustinia.                                |                                                  |
| 23 agosto                                             |                                           | 1                                                |
| Carlo Emilio S. Martino<br>marchese di Parella.       | Prove                                     |                                                  |
| 27 agosto                                             |                                           |                                                  |
| Alessandro Bosio di Ca-<br>neto nel mantovano.        | Grazia.                                   |                                                  |
| 18 settembre                                          |                                           |                                                  |
| Provana conte di Collegno.                            |                                           |                                                  |
| 20 settembre                                          |                                           |                                                  |
| Francesco Vegnaben del<br>Mondovi.                    | Prove                                     |                                                  |
| 14 novembre                                           |                                           | l                                                |
| Michelangelo Salimberti<br>di Civitavecchia.          |                                           |                                                  |
| 6 dicembre                                            |                                           |                                                  |
| Paolo Avogadro de'signori<br>di Valdengo.             |                                           |                                                  |
| Amedeo Avogadro.                                      |                                           |                                                  |
| Gian Antonio S. Martino conte di Baldissero,          |                                           |                                                  |

| DATA                                           | MODO                                 | CARICHE                                                                                                                                                     |
|------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| della creazione<br>e nome del cavaliere        | dell'ammessione<br>nell'Ordine       | avute nell'Ordine<br>e Commende                                                                                                                             |
| 1645                                           |                                      |                                                                                                                                                             |
| 20 dicembre                                    |                                      |                                                                                                                                                             |
| Giamballista Ferraris di<br>Crescentino.       |                                      | Commenda patronata per Me-<br>moriale a capi del 27<br>agosto 1643.                                                                                         |
| 26 dicembre                                    |                                      |                                                                                                                                                             |
| Michele Provana di Cari-<br>gnano.             | Prove di nobiltà, vita<br>e costumi. |                                                                                                                                                             |
| 20 dicembre.                                   |                                      |                                                                                                                                                             |
| Carlo Maria Beroaldi di<br>Bologna.            |                                      |                                                                                                                                                             |
| 1646                                           |                                      |                                                                                                                                                             |
| S marzo                                        |                                      |                                                                                                                                                             |
| Giovanni Franc.º Ponte<br>conte di Scarnafigi. |                                      | Gran cancelliere li 8 marzo<br>,618.                                                                                                                        |
| 49 marao                                       |                                      |                                                                                                                                                             |
| Teodoro Roero conte di<br>Sciolze.             | Prova                                | Gran croce. Consigliere.                                                                                                                                    |
| Filiberto Baratta di Fos-<br>sano.             |                                      | Commenda di S. Maria de<br>Sepolero per bolla de<br>maggio 1659.                                                                                            |
| Giovanni S. Martino di<br>Baldissero.          | Prove                                |                                                                                                                                                             |
| Marcello Grimaldo di Nizza.                    | Giustinia.                           |                                                                                                                                                             |
| 26 marzo                                       |                                      |                                                                                                                                                             |
| Giovanni Girolamo Doria<br>marchese di Ciriè.  |                                      | Commenda di Ripagtia per<br>bella 20 maggio. Mori ne<br>1690.                                                                                               |
| 27 marso                                       |                                      |                                                                                                                                                             |
| Antonio Provana conte di<br>Collegno.          | idem                                 | Gran croer 120 ottobre 1673.<br>Consigliere, Marraciallo il<br>30 dicembre 1679. Com-<br>meda dello Spedala Mag-<br>giore d'Ivrea il 16 docum-<br>bre 1691. |
| Agostino Provana.                              | idem                                 | are 1691.                                                                                                                                                   |
| Vittorio Amedeo Ruscazio<br>di Torino.         | Prove                                |                                                                                                                                                             |

|                                                        | SOIGESTIE                            | 2/1                                                                                                                                                                                                 |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DATA                                                   | MODO                                 | CARICHE                                                                                                                                                                                             |
| della creazione<br>e nome del cavaliere                | dell' ammessione<br>nell' Ordine     | avute nell'Ordine<br>e Commende                                                                                                                                                                     |
| 1646                                                   |                                      |                                                                                                                                                                                                     |
| 23 aprile                                              |                                      |                                                                                                                                                                                                     |
| Francesco Emanuel Capris<br>di Torino.                 | Giustinia.                           | Commenda Novella del 12<br>giugno 1663, Mori sel<br>1668.                                                                                                                                           |
| f giogno                                               |                                      |                                                                                                                                                                                                     |
| Carlo Maurizio Biolato<br>di Torino.                   | ldem                                 |                                                                                                                                                                                                     |
| 3 giugno                                               |                                      |                                                                                                                                                                                                     |
| Giacomo Maurizio Del<br>Pozzo conte di Ponde-<br>rano. | idem                                 | Gran croce il 2 maggio 1658<br>e consigliere.                                                                                                                                                       |
| 18 giugno                                              |                                      |                                                                                                                                                                                                     |
| Michele Virano.                                        |                                      |                                                                                                                                                                                                     |
| 20 giugno                                              |                                      |                                                                                                                                                                                                     |
| Gio. Paolo Mossi di Ro-<br>reto.                       | Grazia.                              | Commenda di S. Lazzaro di<br>Imela da cui si dismise<br>colla riserra della pensiona<br>di duenti 70 per bolla del<br>20 dicembre 1669.                                                             |
| 28 giogno                                              |                                      |                                                                                                                                                                                                     |
| Biagio Amedeo Ruffini di<br>Savigliano.                | Giustisia.                           | Commenda Calcagnino per<br>holla del 13 maggio 1668.                                                                                                                                                |
| Paolo Ottavio Ruffini.                                 |                                      |                                                                                                                                                                                                     |
| 15 luglio                                              |                                      |                                                                                                                                                                                                     |
| Ascanio Papassoni della<br>Mirandola.                  | idem                                 |                                                                                                                                                                                                     |
| \$8 settembre                                          |                                      |                                                                                                                                                                                                     |
| Gio. Paolo Saluggi romano.                             | Grazio.                              | Commenda di S. Lazraro della<br>Frata di Perugia, San<br>Lazzaro di Orvicto e San<br>Lazzaro di Fabriano per<br>bolla del 2 ottobre 1646,<br>indi S. Maria di Rocca<br>Reynola il 15 febbraio 1694. |
| 28 settembre                                           |                                      | Reynold a 15 Made to 1014                                                                                                                                                                           |
| Carlo Monetti di Torino.                               | Giustizia.                           |                                                                                                                                                                                                     |
| Giovanni Cacherano di<br>Osasco.                       |                                      |                                                                                                                                                                                                     |
| 22 dicembre                                            |                                      |                                                                                                                                                                                                     |
| Carlo Gio. Giacomo Bal-<br>biano di Chieri.            | Prove di esbilta, vita<br>e costumi- |                                                                                                                                                                                                     |

| DATA                                                                       | MODO                                   | CARICHE                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| della ereazione<br>e nome del cavaliere                                    | dell'ammessione<br>sell' Ordine        | avute nell'Ordine<br>e Commende                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 1646                                                                       |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 22 dicembre                                                                |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Nichele Ramirez spagnuolo,                                                 | Prove di nobilti, vita :<br>e costumi. |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Guido Giuseppe S. Giorgio<br>di Torino.                                    | Prove                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 1647                                                                       | ,                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 3 maggio                                                                   |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Gio. Francesco Cravetta<br>di Savigliano,                                  |                                        | Aspettatira della Cocamenda<br>di S. Lorenzo di Carptea<br>per bolla del 1.º luglio<br>(652 su cui già revea una<br>pensione di 1.º 400 per bolla<br>29 maggio (649 rassegna-<br>tagli dal car. Giombattuta<br>suo padro confernata per<br>bolla 15 ottobre (655.<br>Morto nol 1690. |
| 13 maggio                                                                  |                                        | Morto pel 1690.                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Carlo Taeggia di Vercelli.                                                 | Prove                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 19 maggio                                                                  |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Cristoforo Sorbolonghi di<br>Fossombrone.                                  | Prove                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Aleramo Losa.                                                              |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 18 luglio                                                                  | 1                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Giambattista Cardani Bo-<br>nafamiglia romano nato<br>il 15 febbraio 1632. |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 20 settembre                                                               |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Michele Barozio di Les-<br>sona di Vercelli.                               | Prove                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 40 dicembre                                                                |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Ludovico Provana di Ca-<br>rignano.                                        | Giustizia,                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 28 dicembre                                                                |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Flaminio Maurizio Carlo<br>e Tommazo Iralelli Avo-<br>gadro di Vercelli.   | idem                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

| DATA della crenzione e nome del cavaliere                            | M O D O<br>dell' ammessione<br>nell' Ordine           | CARICHE<br>avute nell' Ordine<br>e Commende                                                                                                             |
|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1648                                                                 |                                                       |                                                                                                                                                         |
|                                                                      |                                                       |                                                                                                                                                         |
| 7 marro                                                              |                                                       |                                                                                                                                                         |
| Francesco Giulio Cesare<br>S. Martino dei marchesi<br>di S. Germano. | Prove di nobilte, vita<br>e costumi.                  |                                                                                                                                                         |
| Filippo S. Martino.                                                  | Prove                                                 |                                                                                                                                                         |
| 5 sprile                                                             |                                                       |                                                                                                                                                         |
| Ottavio Manzolini di To-<br>rine.                                    | Le prove non si vedono<br>ammesse dal con-<br>siglio. |                                                                                                                                                         |
| 46 aprile                                                            |                                                       |                                                                                                                                                         |
| Giacinto Solaro di Mo-<br>rella.                                     | Prove                                                 | Gran croce e consigliere il<br>5 sprile 1548.                                                                                                           |
| 30 glugno                                                            |                                                       |                                                                                                                                                         |
| Maurizio Vibò di Torino,<br>battezzato il 1.º gen-<br>naio 1620.     | Giustizis                                             |                                                                                                                                                         |
| 45 luglio                                                            |                                                       |                                                                                                                                                         |
| Federico Tana di Chieri.                                             | idem                                                  | Commenda S. Antonio di<br>Cheranco per belle del 20<br>dicembre 1642 ed sitre<br>sulla gabella del vino in Se-<br>rcia per bolla del 10 luglio<br>1646. |
| 3 agosto                                                             |                                                       |                                                                                                                                                         |
| Marchese Ludovico Forno.                                             |                                                       |                                                                                                                                                         |
| 8 agosto                                                             |                                                       |                                                                                                                                                         |
| Nicolò Battiano di Biella.                                           | idem                                                  |                                                                                                                                                         |
| 15 settembre                                                         |                                                       |                                                                                                                                                         |
| Luigi Goveano.                                                       | Prove                                                 |                                                                                                                                                         |
|                                                                      |                                                       |                                                                                                                                                         |
| 10 ottobre                                                           | 1                                                     |                                                                                                                                                         |
| Gian Matteo Molli signore<br>di Barbania, di Torino.                 | Prove                                                 |                                                                                                                                                         |

| 274 51                                                           | TORIA DELLA REGGENZA                                        |                                                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DATA della creazione e nome del cavaliere                        | M O D O<br>dell' ammessione<br>nell' Ordine                 | CARICHB<br>avute nell'Ordine<br>e Commende                                                                               |
| 1648                                                             |                                                             |                                                                                                                          |
| f8 ottobre                                                       |                                                             |                                                                                                                          |
| Maurizio Scarampi.                                               | Prove di nobiltà, vita<br>e costumi.                        | Aspettativa della Commenda<br>di S. Maria di Neive per<br>bolla del 21 ottobre 1648                                      |
| 19 ottobre                                                       |                                                             |                                                                                                                          |
| Paolo Grato Gromo conte<br>di Ternengo, di Biella.<br>25 ottobre |                                                             | Gran croce il 2 giugno 1653<br>Commenda di S. Audres<br>patronato della famiglia<br>Scaglia, per bolla 20 marze<br>1652. |
| Maurizio Giambattista<br>Radicati di Passerano.                  | Le prove non si vedono<br>ammesse dal con-<br>aiglio.       |                                                                                                                          |
| 4 dicembre                                                       |                                                             |                                                                                                                          |
| Cesare Ottavio Gamberana<br>di Torino.                           | Giostigia.                                                  |                                                                                                                          |
| Gio. Antonio Brizio di<br>Brà.                                   | Non coosta dell' am-<br>messione delle prove<br>presentate. |                                                                                                                          |
| Bernardino Saluzzo di<br>Monterosso.                             |                                                             |                                                                                                                          |
|                                                                  |                                                             |                                                                                                                          |

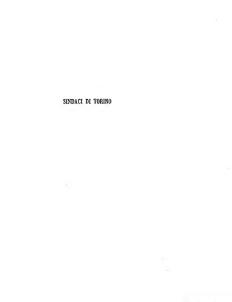

| The second secon |        |               |               |                                               |             |        |              |               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------|---------------|-----------------------------------------------|-------------|--------|--------------|---------------|
| NOME & COGNOME dei SINDACI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Consi- | Banjanjan     | Mastro di     | Chiavario                                     | Vicario     | Segre- | Sindaco      | Morte         |
| e durata in carica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | gliere |               | Regione       |                                               |             | tario  |              |               |
| Dal S. Michale (636 at S. Michele (637.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | L      |               |               |                                               |             |        |              | 1             |
| Amedeo Cappone                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1613   | 1021, 22, 27, | 1628, 32, 41, | 1021, 21, 27, 1628, 32, 41, 1616, 21, 25, 28. |             |        | 1613, 24, 31 | 9791          |
| Ottaviano Riva                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1630   | 1632, 35, 34. | 1647, 36.     | 1634, 44, 46, 34,                             |             |        |              | tra if 1659   |
| Dal 29 settembre 1687 al 1638.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |               |               | i                                             |             |        |              |               |
| Sigismondo Spatis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1622   |               |               | 1627, 34, 34, 43,                             |             |        | 1623, 87.    | 1663          |
| Giacomino Tirrio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | =      | 191           | 1631          | 1636                                          |             | 1630   | 1637         | 1669          |
| Dal 29 settembre f638 al f639.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |               |               |                                               |             |        |              |               |
| Carlo Fossato capitano                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1630   | 1648          |               |                                               |             |        | 1638         | Avanti il 4.* |
| Wichel Antonio Fossa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1617   |               |               |                                               |             |        | 889          | iden          |
| Dal 29 settembre 1639 al 1640.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | _      |               |               |                                               | _           |        |              |               |
| Giacomo Gaspare Pansoia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1637   |               |               |                                               |             |        | 1636         | 4             |
| Ranuccio Paoli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1637   | 1667, 68, 73, | 181           |                                               | 1668, 1620. |        | 1634         | 1687          |
| Dal 29 auttembre 1640 al 1646.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | _      | ., ,,         |               |                                               |             |        |              |               |
| Alerano Losa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1632   |               |               | 1870, 1684.                                   |             |        | 1640, 33.    |               |
| Antonio Dentis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1629   | 1030          | 1991          | 1659, 45, 44, 81,                             |             |        | 1869, 47, 82 | 1867          |

| Teol                                                                |      |               |               | _                                            | -             | _ |             |
|---------------------------------------------------------------------|------|---------------|---------------|----------------------------------------------|---------------|---|-------------|
| Aimone Conteri generale delle poste<br>Bartolomeo Torrazza capitano | 1626 | 1631, 45      |               | 1624, 56, 39, 44,                            | 1615, 42, 51. |   | 1           |
| Dal 29 settembre 1612 al 1643.                                      |      |               |               | at, 37.                                      | _             | ş | 626         |
| Zafarone Gio Pietro cavaliere<br>Agliaudo Carlo Antonio             | 1640 |               | 1995          | 1630, 1640.                                  | 1791          | _ | 1681        |
| Dal 29 settembre 1613 al 1614.                                      |      |               |               |                                              |               | _ |             |
| Alessandro Broccardo<br>Giambattista Beccaria auditore di camera    | 1630 |               |               | 1634, 37, 39, 40,                            | 1610, 45      |   | 1659        |
| Dal 29 orttembre 1864 al 1845.                                      |      | i.            |               | 42, 46, 49.                                  | _             |   |             |
| Alerano Losa maggiordomo di S. A.<br>Giovanni Andrea Alberti        | 1631 |               | 1651          | 1671, 85.                                    | 1644, 44,     |   | 1645 enende |
| Dai 79 settembre 1645 al 1646.                                      |      |               |               |                                              |               | 1 | ilmines.    |
| Antonio Sola                                                        | 1995 | 1618.38, 60,  | 1646          | 1662, 66, 68.                                | 1645, 58, 64. |   |             |
| Ottaviano Riva                                                      | 1630 | 1653, 55.     |               | 1655, 44, 50, 54,                            | 1637,44,      |   | 1659        |
| Dal 29 settembre 1646 al 1647.                                      |      |               |               |                                              | 34, 34,       | _ | . 11 1660.  |
| Gaspare Antonio Carcagni                                            | 1630 | 1657, 58, 62. | 1657, 46, 52  | 1657, 58, 62, 1657, 46, 52 1632, 43, 46, 50, | 1656, 44, 55. |   | 1676        |
| Petrino Gai                                                         | 1632 | 1656, 1657.   | 1636, 49, 60. | 1636, 1637, 1636, 49, 60, 1642, 44, 46, 48,  | 1636,46,38.   |   | 1670        |
| Dal 29 actiombre 1647 al 1648.                                      |      |               |               | 21, 04, 19.                                  | _             |   |             |
| Antonio Dentis<br>Alessandro Vignass di S. Gillio                   | 1640 | iden          | idem          | ilen.                                        | idem<br>1647  | Ē | tra il 1659 |

(I) Le vériore de indust, consiglier et uffinial del Manicipio resper ciscona ano al 26 di estradore, i industri erros des; più undi si chiameno del 17, a Lindo L'obste devenina fondato se di sisteme con chiame si di passimienta dell'attendento sino al 1848. I consiglieri di deposita sal secondo are, al sensa aggingerano charar vole quito di consi di respiano di attende devo sino al 1848. I consiglieri

## Vicarii di Torino dal 1637 al 1648 (1).

Dal 1636 al 1638 - Giovanni Antonio Bellone.

Dal 1638 al 1640 - Gaspare Francesco Carcagni.

Dal 1640 al 1642 - Francesco Pastoris.

Dal 1642 al 1644 - Gionanni Pietro Gastaldo.

Dal 31 dicembre 1644 al 10 marzo 1646 - Giovanni Pietre Zafferone.

Dal 10 marzo 1646 al 1647 - Alessandro Broccardo.

(1) La città di Torias che godera privilegi di Conuse libero sino dagli ultini seni del secolo ni, e pal rimorazzi del tenpi abbe a subira mutaziosi, conservò però sino al 1448 il privilegio di eleggere il vicario, i sindaci del consiglieri o decuriosi, e quello di sanciaritarsi da si medatina senza intervento di alcun ufficiale regio. I vicari duravano in carries per un bienero. APPENDICE 279

## Uffizii principali (1).

Gian Giacomo Piscina, eonte della Costa, gran cancelliere.
Carlo Filippo Morozzo, conte di Roburent, della Briga e Roccadebaldi, primo presidente del senato di Picmonte e poi gran cancelliere.

primo presidente del senato di Picmonte e poi gran eanoemere.

Giovanni Antonio Bellone, primo presidente del senato di Piemonte.

Scipione Porta, primo presidente del senato di Nizza.

Carlo Ferrero, di Mondovi, idem.

Giovanni Giacomo Ferraris, conte di Genola, primo presidente della camera dei conti di Piemonte.

Decio Leone, conto di Ostana e Beinasco, idem.

Janus d'Oncieux, primo presidente della eamera dei conti di Savoia.
Giovanni Francesco Cauda, astigiano, conte di Casellette, presidente della camera dei conti di Piemonte.

Niccolò Falcombello, avvocato fiseale generale,

Maurizio Filippa, conte di Martignana, S. Mieluele, Prazzo ed Ussolo, idem. Pastoris Giocanni Matteo, avvocato generale presso il scnato di Piemonte. Filiberto Cacherano, avvocato patrimoniale e fiscale generale. Bartolomeo Dalmazzone, avvocato fiscale generale.

Francesco de Bertrand, signor della Perosa, avvocato generale presso il senato di Savoia.

Renato Favre de la Valbonne, presidente nel senato di Savoia. Gio. Francesco Bellezia, primo presidente presso il senato di Piemonte. Pietro Antonio Barelli, avvocato generale presso il senato di Nizza. Teodoro Binelli, presidente e generale delle finanze, ambasciatore a

Vienna e Venezia.

Lelio Cauda, d'Asti, conte di Balangero, Mathi e Villanova, presidente di

Marc'Antonio Monetti, consigliere di Stato e presidente del patrimonio e delle finanze.

Gio. Antonio Trabucco, conte di Castagneto, presidente generale delle finanze.

Gaspare Graneri, presidente ordinario della camera e generale delle finanze. Pietro Filiberto Roncas, barone di Castellargento, generale delle finanze.

Lorenzo Nomis, eonte di Castelletto, presidente della camera dei Conti, ambasciatore a Munster, in Baviera ed a Roma. Antonio Provana, de'conti di Collegno, areivescovo di Torino.

Giutio Cesare Bergera, dei conti di Cavallericone, idem. Gian Tommaso Pasero, conte di Cervere, Villanova, Solaro e Sommariva

di Perno, segretario di Stato e ministro de' principi.

Baldassare Messerati, conte di Casalborgono, generale delle poste, segretario e ministro de'principi.

 lo questa resergua, per evitare la représione, si ometteno i decorati dell'ordine supreme, di cui a pag. 239. 280 STORIA DELLA REGORNZA

Ignazio Carrocio, abate di S. Mauro, gran croce dei Santi Manrizio e Lazzaro, canonico della Metropolitana, elemosiniere di Madama Reale. Giacobino Marengo, vescovo di Nizza, ministro straordinario de' principi a Madrid.

Giovanni Gandolfo, vescovo d'Alba, idem.

Guglielmo Francesco Carron, marchese di S. Tommaso, primo segretario e consigliere di Stato.

Pietro Lorenzo Barozzi, barone di Lessona, idem.

Dionigi Meynier, idem.

Gerolamo De Piochet, idem.

Novellini, idem.

Antonio Solaro, idem.

Andrea Mondino, di Mondovi, abate di Berdonves, canonico di Nôtre
Dame a Parigi, priore di Barcellonetta, agente di Vittorio Amedeo I
e di M. R. presso la corte di Francia

Giambattista Amoretti, di Oneglia, abate dell'Abbondanza, idem.

Conte Valerio della Manta, governatore della città e del marchesato di Saluzzo.

Conte Renato Rocro, governatore d'Alba,

Conte di Viverone, id. di Biella.

Emanuele di Challand, barone di Castiglione, governatore di Aosta.

Marchese Carlo Operto, id. di Fossano.

Giambattista Avogadro, id. di Verrua. Marchese Tete Del Carretto, id. Fossano.

Giambattista Pattavicini, id. di Ceva.

Alessio di Parella, marchese di Brosse, id. d'Ivrea.

Giambattista Vivalda, del Mondovi, id. di Cuneo.

Francesco Brunacci, id. di Ceva.

Capitano Pietro Baldo, id. di Gottasecca.

Capitano Bolla, id. di Cortemiglia. Capitano Maurizio Marchisio, id. del Lauzet.

Capitano Paolo Sachero, id. di Villafranca Piemonte,

Conte Bernardino Benso, id. di Savigliano.

Capitano Bernardino Cerutti, id. di Tenda. Ascanio Acceglio, id. di Avigliana.

Capitano Giuseppe Donzelli, id. di Saorgio. Orazio Revelli, id di Ceva.

Capitano Francesco Bonardo, id. di Ormea.

Francesco Re, id. di Revello.

Capitano Gio. Domenico Romengo, id. di Dolceaqua. Capitano Bernardino Albarone, id. del Castello di Moncalieri.

Capitano Michele Faccio, id. di S. Miebele,

Capitano Antonio Porporato, id. di Villanova d'Asti. Capitano Gio. Pietro di Luccrna, id. di Crescentino.

Capitano Carlo Valperga, id. di S. Giorgio.

Capitano Giovenale Muratore, id. del castello di Giaveno.

Direct Control

APPENDICE

Conte Giovanni Andrea di Cumiana, id. di Chieri. Colonnello Michel Antonio Rainero, id. di Santhià.

Capitano Bartolomeo Vigone, id. d'Asti.

Sergente Maggiore Bartolomeo Pateri, id. di Moncalieri. Capitano Costanzo Margaria, id. di Tenda.

Orazio di Glandeves, barone del Castelletto, id. del Poggetto,

Giacomo di Lornay, id. di Miolans,

Conte Centorio Cagnolo, idea.

Capitano Antonio Crotti, id. di Susa.

Conte Amedeo di Castellamonte, sovrintendente delle fortezze ecc.

Conte G. Francesco Buronzo, sovrintendente e provveditore generale d'artiglieria.

Pietro Francesco Fontamella, sovrintendente generale delle armi e munizioni da guerra. Capitano Bernardino Boetto di Fossano, sovrintendente generale delle

macchine, munizioni e dei fuochi di artifizio.

Giambattista Tarino, intendente delle fabbriche e munizioni di guerra.

Maurizio Vanelli ingegnere, capitano, siutante di camera, governalore del parco, maestro di precetti militari ai principi.

Orazio Vaschero di Sospello, medico generale dell'armata.

Carto Furno, consigliere di Stato e sovrintendente generale del consiglio delle fortificazioni, fabbriche e case.

Baldassare Pansoin, id.

Benedetto Chirolo, tesoriere generale di artiglieria.

Gio. Francesco Tosi, controllore generale dell'artiglieria. Gerolamo Tosi, id.

Paolo Avogadro, referendario della provincia di Vereelli.

Luigi Faussone, idem di Mondovi.

Pietro Francesco Facello, idem d'Asti. Giovanni Francesco Avenati, idem di Sasa.

Carlo Francesco della Chiesa, prefetto di Saluzzo.

Conte Tommaso Sanfront, idem d'Asti.

Conte Enrico Ruffino, idem di Savigliano. Gio. Angelo Ressano, idem di Pinerolo.

Massimiliano Varrone, Idem di Cuneo.

Gabriele Monaco, idem di Cherasco.

Giovenale Pasero idem di Fossano.

Carlo Antonio Ferrero, idem di Ceva.
Giuseppe Umolio presidente, giudice e generale conservatore delle caccie e pescagioni.

Di Sanfront conte Euclide, idem.

Cristoforo Faussone, grande archivista.

### Cariche ed uffizj principali di Corte.

Carlo Francesco Isnardi, marchese di Caraglio, gran cacciatore. Pietro Luigi Broglia di Chieri, conte di Casalborgone, cavaliere dei Santi Maurizio e Lazzaro, scudiere di M. R. Antonio Maria Balbiano, maggiordomo. Carlo Turco, sendiero del duca C. E. II. Emanuel Filiberto Bellacomba, maggiordomo. Luigi Vagnone, id. Alessandro Borgarello, id. Coate Francesco Antonio Goveano, id. Pietro Valperga, id. De Montfaucon, id. Alessandro Brizio, gentiluomo di camera. Francesco Ponte, conte di Scarnafigi, id. Conte d'Envie, id. Conte Lorenzo Baratta, id. Conte Gandolfo di Riccaldone, id. Barone di Cardé, id. Filiberto Barrigliet, id. Giovanni Girolamo Doria, marchese del Maro, id. Francesco Roero, di S. Severino, id. Conte Giambattista Muratore, maestro di ceremonie ed introduttore degli ambaseiatori. Conte D'Ozasco, primo eavaliere della camera. Conte di Cinzano, id. Andrea Guasco, gentilnomo di bocca. Bonifacio Solaro, gentiluomo di M. R. Conte di Polonghera, scudiere. Conte Badat, id. Lorenzo di Romagnano. Ottavio Provana, torinese, cav. del SS. Maurizio e Lazzaro, paggio del principe C. Magrizio.

Filiberto Magliano, di Fossano, cav. dei SS. Maurizio e Lazzaro, paggio del Principe Tommaso.

Carlo Francesco Valperga, cav. ecc. paggio del cardinal Maurizio. Vittorio delle Lanze, cav. ecc. id. Giovanni Francesco Operti, di Fossano, paggio del Duca.

Ercole Tana, di Chieri, cav. ecc. paggio di M. R. Vittorio Amedeo Bobba, cav. paggio del Buca.

Carlo Amedeo Argentero, cav. id.

Battista Porporati, cav. id. del principe Tommaso. Giambattista Cravetta, di Savigliano, cav. paggio del Duca.

Giovanni Francesco Manueli, di Confians, cav. paggio del Cardinale. Tommaso Amedeo Valperga, cav. paggio dello stesso.

Carlo Capris, biellese, cav., id, del Duca. Amedeo Valperga, conte di Masino, id.

Ludovico Dunante, di S. Paolo cav. ecc., paggio del P. Cardinale,

Maurizio Benso, di Chieri cav. ecc., paggio del Duca. Paolo Giacinto Benso, di Chieri, cav. ecc., id-

Maurizio Percivatte Valueroa, cav. ecc., id. del P. Cardinale.

Vittorio Amedeo Valperga, id. id.

Ottavio Gerolamo Morozzo id. id. del duca Carlo Emanuele II. Ascanio Papazzone, della Mirandola, cav. ecc., id, di M. R.

Carlo Balbiano, di Chieri cav., id. del P. Tommaso.

Giorgio Tizzone, cav., id. di M. R.

Paolo Pasta, di Terino, consignore di Dusino cav., ld. del P. Tommaso. Carlo Bernezzi, cav. ecc., paggio di Carlo Emanuele II.

Domenico Capris, torinese, id. id.

Paolo Antonio Asinari, de' signori di Costigliole, cav. ecc. id.

Imperiale Porporati, id. id.

Giambattısta Raquti, id. id.

Alessandro Claretti, torinese, id. id.

Carlo Giuseppe Caresana, vercellese, id. id. Fulvio delle Lanze, id. id. di M. R.

Onorato Claretti, conte di Gassino e Castiglione Falletto, segretario di Stato e della corte.

Lorenzo Balbis, id.

Antonio Maria Amoretti, segretario ducale,

Francesco Excoffier, id. Giovanni Carriatore.

Francesco Antonio Canibus.

Giovanni Agostino Barroero. Gaspare Gallante.

Melchior Pezzolena. Claudio Amedeo Vibò.

Maurizio Vibò, dottor di leggi, cay, dei SS, Maurizio e Lazzaro, conte del Pontedasso e della Vallo di S. Martino, consigliere e primo se-

gretario di M. R. Cristina. Riccardo Valetti, tesoriere ducale,

Giulio Bussone, id.

Leone Beccuti, id. del P. Cardinale.

Carlo Bianco, id. del P. Tommaso. Gio. Giacomo Pasta, id.

Valeriano Castiglioni, storiografo ducale.

Samuele Guichenon, cav. dei SS. Maurizio e Lazzaro, id.

Emanuele Tesauro, storico, e precettore de' Principi,

Luca Assarino, cav. dei SS, Maur. e Lazz., storiografo di Carlo Emanuel II. Pier Gioffredo di Nizza, istitutore di Carlo Emanuele II.

Pier Paolo Orengiano, del consignori di Romano, istitutore della Prin-

cipessa Luisa.

284 stonia della reggeria Luigi Giuglaris, gesuita, id. di Carlo Emanuele II. Gioranni Bezzequi, archiatro ducale. Ludovico Boursier, di Ciamberi, id.

Isoardo Guigonio, di Nizza, id.
Giovanni Francesco Fiochetto, di Vigone, conte di Bussolino, id.
Pietro Giorgio Riccardi, di Biella, medico della persona del Principe
Cardinale Maurizio.

Torrino Giulio, di Lantosca, id.

Giacomo Francesco Arpino di Poirino, id. della camera dello stesso.

Giovanni Bernardino Blanchetti, medico di M. R.

Antonio Angiono di Cossato, medico di camera del P. Cardinale. Pietro Bolla, chirurgo del Principe Tommaso. Antonio Giorgio Besco, di Leini, medico di camera della corte.

Ambrogio Fassetti, id.
Giovenale Boetto, di Torino, capitano, pittore ed intagliatore ducale.

Giorgio Tasniere, id.

Antonio de Piene, intagliatore di taglio dolce del Duca.

Bartolomeo Caravoglia, pittor ducale.

Filiberto Torretta, detto Narcis, id.

Giovanni Miel, di Bois-le-duc, cav. dei SS. Maurizio e Lazzaro, id.

Francesco Cairo, di Varese, conte di Peglia, cav. dei SS. Maurizio e

Luzzaro, id.

Bernardino Quadro, scultore ducale.

Francesco Farinelli, musico della cappella e camera ducale,

Giacomo Leonelli, id. Leonora, musica di camera. Margherita Costa, romana, id.

Isabella, di Savigliano, detta la signora di Cardò, id.

Luigi Suenebaud, musico di camera e precettore della Princ. Ludovica.

Giuseppe Dampmartin, capo de' musici di camera.

Giovanni Francesco Amodé, bisottiere ducale. Claudio, di S. Bonnet da Lione, orivolaio di M. R. Cristina. Giulio Chichiastro, orefice di corto.

# INDICE DEI DOCUMENTI

| I. Lettera del principe cardinale di Savoia a Carlo        |      |     |
|------------------------------------------------------------|------|-----|
|                                                            |      |     |
| Emannele I, con cui gli partecipa la richiesta             |      |     |
| solenne, fatta a Luigi XIII, della mano di Cri-            |      |     |
| stina di Francia                                           | Pag. | 3   |
| II. Leltera autografa della duchessa Cristina a Luigi XIII |      |     |
| re di Francia, suo fratello                                | >    | 6   |
| III. Altra di Cristina a Vittorio Amedeo I                 | •    | 7   |
| IV. Altra della siessa a Vittorio Amedeo I                 |      | 8   |
| V. Altra della stessa al medesimo                          |      | 10  |
| VI. Altra della stessa al medesimo                         |      | 11  |
| VII Altra di Cristina a Vittorio Amedeo I                  |      | 13  |
| VIII. Altra della stessa a Vittorio Amedeo I               |      | 15  |
| IX. Lettera della Duchessa a Vittorio Amedeo I             |      | ivi |
| X. Altra della stessa al medesimo                          |      | 17  |
| XI. Altra scritta da Cherasco allo stesso                  |      | 19  |
| XII. Altra da Mirafiori al padre Monod                     |      | 21  |
| XIII. Altra da Cherasco, a Vittorio Amedeo I.              |      | 23  |
| XIV. Altra da Cherasco allo stesso                         | -    | 24  |
|                                                            | •    | 24  |
| XV. Lettera del principe Tommaso di Savoia a Viltorio      |      |     |
| Amedeo I                                                   |      | 25  |
| XVI. Lettera del principe Tommaso di Savoia al Duca.       |      | 27  |
| (VII. Lettera del principe Tommaso al cardinal Maurizio    |      | 28  |
| VIII. Lettera del cardinal Maurizio al principe Tommaso.   | ,    | 29  |
| XIX. Lettera di Cristina al Duca                           |      | 80  |
| XX. Leitera della Duchessa al cardinale Maurizio           |      | 82  |
| XXI. Lettera del principe Tommaso a Vittorio Amedeo I.     |      | 34  |

| XXII. Progetto presentato dal principe cardinale Maurizio  |     |     |
|------------------------------------------------------------|-----|-----|
| a Vittorio Amedeo I, sui mezzi migliori per far            |     |     |
| fiorire il Ducato                                          | Pag | 36  |
| XXIII. Lettera di Cristina al cardinale Manrizio           |     | 89  |
| XXIV. Altra della stessa a Vittorio Amedeo I               |     | 40  |
| XXV. Lettera del padre Monod a Vittorio Amedeo I           | ъ   | lvi |
| XXVI. Lettera del cardinal Maurizio a M. R                 | •   | 41  |
| XXVII. Lettera del principe eardinale Maurizio al Duca     |     | 42  |
| XXVIII. Lettera del conte l'ilippo d'Agliè a D. Felice di  |     |     |
| Savoia                                                     |     | 44  |
| XXIX. Lettera del cardinale Maurizio a Vittorio Amedeo I.  |     | 45  |
| XXX. Lettera del conte Filippo d'Aglic a D. Felice         |     | 47  |
| XXXI. Spaccio di Madama Reale al marchese di S. Mau-       |     |     |
| rizio, ambasciatore di Savoia a Parigi                     |     | 48  |
| XXXII. Spaecio del marchese Claudio Chabò di S. Maurizio,  |     |     |
| ministro di Savoia a Parigi, a Madama Reale .              |     | 53  |
| XXXIII, Lettera del cardinal Maurizio a M. R               | ٠   | 59  |
| XXXIV. Altra dello stesso al marchese di Pianezza          |     | ivi |
| XXXV. Altra del medesimo al principe Tommaso               |     | 61  |
| XXXVI. Lettera del principe Tommaso a Maurizio             | •   | 62  |
| XXXVII, Lettera del padre Monod al p. Tommaso              |     | 63  |
| XXXVIII, Spaceio del marchese di San Maurizio a M. R       |     | 64  |
| XXXIX. Lettera del conte Filippo d'Agliè al San Maurizio.  |     | 66  |
| XL. Istruzioni di M. R. al conte di Cumiana inviato a      |     |     |
| Parigi per le vertenze col p. Monod                        |     | 67  |
| XLI. Serittura del marcheso di Leganes giustificativa del  |     |     |
| procedere di Spagna                                        | ,   | 70  |
| XLII. Copia di lettera dell'abate Vasques a M. R           |     | 71  |
| XLIII, Lettera del marebese di San Maurizio a M. R         |     | 72  |
| XLIV. Lettera del cavaliere Mondella al conte d'Agliè      |     | 74  |
| XLV. Lettera di M. R. a D. Felice di Savoia                |     | 76  |
| XLVI. Lettera del conte Filippo d'Agliè al San Maurizio.   |     | 77  |
| XLVII. Spaceio del marchese di San Manrizio a M. R         |     | 79  |
| XLVIII. Lettera di M. R. al marchese di San Maurizio       |     | 81  |
| XLIX. Lettera della Duchessa al marchese Villa             | ٠   | 84  |
| L. Lettera del marchese di San Manrizio a M. R             | *   | 85  |
| Ll. Lettera del principe Tommaso a M. R                    |     | 90  |
| LII. Lettera del conte Filippo d'Agliè a monsignor Gio-    |     |     |
| vanni Francesco Gandolfo vescovo d'Alba                    |     | 91  |
| Lili. Lettera dell'abate Tommaso della Montà al conte      |     |     |
| Filippo d' Agliè                                           |     | 95  |
| LIV. Lettera di D. Filippo d'Agliè a D. Felice di Savoia . | 3   | 96  |
| LV. Spaccio di M. R. al marchese di San Maurizio           |     | 98  |
| LVI. Lettera del cardinale Maurizio al conte Baldassare    |     |     |
| Messerati                                                  |     | 102 |
| LVII. Lettera di Cristina al cardinale Maurizio            |     | 103 |

|                                                               |      | 287 |
|---------------------------------------------------------------|------|-----|
| LVIII. Supplica a M. R. del Pasero e del Messerati            | Pag. | 104 |
| LIX. Lettera in eifra dell'infante Maria, al fratello prin-   |      |     |
| eipe Tommaso                                                  |      | 106 |
| LX. Lettera della duchessa Cristina al marchese Villa .       |      | 109 |
| LXI. Lettera del conte d'Agliè al marebese di S. Maurizio.    |      | 110 |
| LXII. Altra del eonte alio stesso                             |      | ivi |
| LXIII. Altra del conte d'Agliè al medesimo                    |      | 113 |
| LXIV. Lettera del principe cardinale al conte Messerati .     |      | 115 |
| LXV. Altra dello stesso al Messerati                          |      | 117 |
| LXVI. Lettera di Madama Reale al padre Monod                  | •    | 119 |
| LXVII. Lettera del padre Monod a Madama Reale                 | •    | ivi |
| LXVIII, Lettera di Cristina al prineipe Tommaso               |      | 124 |
| LXIX. Serittura del governatore di Vereelli Vasques Co-       |      |     |
| ronado                                                        | •    | ivi |
| LXX. Lettera del principe Tommaso al conte Birago di          |      |     |
| Vische.                                                       |      | 125 |
| LXXI. Lettera di M. R. al marebese di San Maurizio            | •    | 126 |
| LXXII. Lettera della stessa a Don Felice di Savoia            | •    | 129 |
| LXXIII. Altra di M. R. al marchese Guido Villa                |      | 130 |
| LXXIV. Altra di M. R. a Don Felice                            |      | ivi |
|                                                               |      | 133 |
| principe cardinale Maurizio                                   | •    | 133 |
| marchese di S. Maurizio                                       |      | 134 |
| LXXVII. Lettera autografa di Cristina al figliuolo            | •    | 134 |
| LXXVIII. Lettera della stessa al marebese Villa               |      | 136 |
| LXXIX. Lettera di M. R. ai generali della sua armata          |      | ívi |
| LXXX. Lettera del principe Tommaso a D. Felice di Savoia.     | ;    | 188 |
| LXXXI. Lettera di M. R. al marehese Villa.                    |      | 139 |
| LXXXII, Lettera del padre Monod a Madama Reale                |      | ivi |
| LXXXIII. Altra dello stesso a Madama Reale                    |      | 141 |
| LXXXIV. Lettera del principe Tommaso a D. Felice di Savoia    |      | 142 |
| LXXXVI. Lettera del marchese di S. Maurizia a M. R            |      | 144 |
| LXXXVII. Lettera del principe Tommaso al conte Boetto         |      | 146 |
| LXXXVIII. Memoria sottoscritta dal Re di Francia, in cui pro- |      |     |
| pone a M. R. di rimettere nelle sue mani gli                  |      |     |
| Stati ebe aneor le rimanevano, per tenerli sola-              |      |     |
| mente in deposito.                                            |      | t48 |
| LXXXIX. Lettera dell'abate della Montà a D. Friice            | ,    | 149 |
| XC. Lettera del conte Filippo d'Agliè all'abate Mondino       |      | 151 |
| XCI. Lettera del principe Tommaso al conte Boetto suo         |      |     |
| agente a Madrid                                               |      | 152 |
| XCII. Lettera del principe Tommaso al cardinal Maurizio       |      | 155 |
| XCIII. Lettera di Madama Reale al marchese Villa              |      | 156 |
| XCIV. Lettera di M. R. al principe cardinal Manrizio          |      | 157 |
| XCV. Altra di M. R. allo stesso                               |      | 458 |

| 8                                                                                                            |      |     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|
| XCVII. Istruzione data al genoralo d'Harcourt, nell'occasiono                                                |      |     |
| dell'assedio di Torino                                                                                       | Pag. | 159 |
| XCVIII. Lettera del conte Beotto al Messerati                                                                | >    | 160 |
| XCIX. Lettera del principe eardinale Maurizio all'abate                                                      |      |     |
| d'Agliè                                                                                                      |      | 162 |
| C. Articoli aecordati ai principi per la resa di Torino                                                      | •    | 164 |
| CI. Lettera del principo Tomu-aso al conte Messerati.                                                        | ,    | 169 |
| CII. Lettera di M. R. al suo figliuolo Carlo Emanuele II.                                                    |      | 173 |
| CIIL Risposta alla lettera seritta dal marchese di Leganes                                                   |      |     |
| al principe Tommaso                                                                                          |      | ivi |
| CIV. Lettera della Duchessa al cardinale Maurizio                                                            |      | 176 |
| CV. Lettera di Cristina a D. Felice                                                                          |      | 177 |
| CVI. Lettera del conte Carlo Obertino Solaro di Morotta                                                      |      |     |
| ministro a Parigi, a Madama Reale                                                                            |      | 179 |
| CVII. Lettera di mons. Giulio Mazzarino al p. Tommaso.                                                       |      | 182 |
| CVIII. Altra dello stesso al principe Tommaso                                                                | 10   | 183 |
| CIX. Lottera della duchossa Cristina al principo cardi-                                                      |      |     |
| nale Maurizio                                                                                                |      | 186 |
| CX. Lettera della Duehessa a Don Felice di Savoia                                                            |      | 185 |
| CXI. Lettera dell'abate Andrea Buschetti a monsignor                                                         |      |     |
| Ripa, vescovo di Mondovì                                                                                     |      | 186 |
| CXII. Capitolazione per la resa del castello di Revello,                                                     |      |     |
| tra l'Ill. ed Eccell. signor Carlo Emanuele Fili-                                                            |      |     |
| berto Giacinto di Simiana, marchese di Pianezza,                                                             |      |     |
| generale dell'Infanteria di S. A. R., et il signor                                                           |      |     |
| Scipione Roero, dei signori di Settimo, gover-                                                               |      |     |
| natore di es-o eastello                                                                                      | •    | 189 |
| ministro cesareo a Madrid                                                                                    |      | 190 |
| CXIV. Lettera del principe Maurizio a Madama Realo                                                           |      |     |
| CXV. Altra dello stesso al Ro di Spagna                                                                      |      | 192 |
| CXVI. Lettera della principessa di Carignano al conte duca                                                   |      | 193 |
| CXVII. Lettera di Madama Realo al principe Maurizio                                                          | :    | 195 |
| CXVIII. Lettera del conte Messerati al principe Tommaso.                                                     | :    | 196 |
| CXVIII. Lettera del conte messerati ai principe l'onimaso.  CXIX. Altra dello stesso al cardinale Mazzarino. | :    | 198 |
| CXX. Informazioni di un tal abate Lucidi sulla congiura                                                      | •    | 150 |
| de' Grimaldi conti di Boglio                                                                                 |      | 199 |
| CXXI, Lettera del conte Messerati al Re di Spagna                                                            |      | 207 |
| CXXII. Patenti di Luigi XIV a favore del principe Tom-                                                       | •    | 201 |
| maso, nominato luogotenente generale delle sue                                                               |      |     |
| armi in Italia                                                                                               |      | 209 |
| CXXIII, Lettera del principe Maurizio a Madama Reale                                                         |      | 211 |
| CXXIV. Lettera di M. R. al cardinal Mazzarino                                                                |      | 212 |
| CXXV. Lettera o spaccio del marchese di S. Maurizio, mi-                                                     | -    | -10 |
| nistro a Munster, a M. R.                                                                                    |      | 213 |
| CVVVI Alten della stessa alla Busharen                                                                       |      | 917 |

| Cavalieri | dell'Ordine Supremo della SS. Annunziata, creati nei    |  |
|-----------|---------------------------------------------------------|--|
|           | toli tenuti sotto la reggenza di Cristina di Francia    |  |
| Cavalieri | della Sacra Religione ed Ordine Militare dei Santi Mau- |  |
| C         | ann. Person.                                            |  |

#### . . . .

| 290                                    |         |      |        |     |       |     |
|----------------------------------------|---------|------|--------|-----|-------|-----|
| rizio e Lazzaro, stati nominati pe     | endente | il g | tovern | o d | i Ma- |     |
| dama Cristina dal 1638 al 1648         |         |      |        |     |       |     |
| Sindaei di Torino dal 1637 al 1648.    |         |      |        |     |       | 276 |
| Vicarii di Torino dal 1637 al 1648 .   |         |      |        |     |       | 278 |
| Uffizli principali                     |         |      |        |     |       | 279 |
| Cariche ed uffizil principali di Corte |         |      |        |     |       | 282 |

## INDICE ANALITICO DELL' OPERA (1)

- Aglie (S. Martino d') conte Filippo, ministro e favorito della Reggente Madama Reale Cristina, Patrocina le trattative di M. R. colla Spagna; Volume I, pagina 272. Con·lotta da lui tenuta al tempo della congiura succeduta in Torino nel novembre del 1638, v. 1, p. 369. Sua maniera di diportarsi nella fuga del padre Monod da Cuneo, I, p. 385. Nobilissimo contegno mantenuto al cospetto dell' Emeri ministro francese a Torino, I. p. 472-476. Missione alle famose conferenze di Grenoble, Ib. 557-564. Prende parte alle trattative della duchessa col cardinale Maurizio, Ib. p. 600. Suo ingresso trionfale in Torino in un colla reggente dopo l'assedio di Torino, ib. p. 731. Viene imprigionato a Torino nel palazzo del sig. di Mompezat mastro di campo francese, lb., p. 746. È tradotto a Vincennes, lb. 752. Primi tempi della sua prigionia, Ib 754-700, Ottiene la libertà, II, p. 20. Parte da Vincennes, Ib. Ib. Accetta condizionalmente onori e pensioni dalla Francia, Ib. 41. Passegieri suoi disgusti, Ib. 74. Sua morte, Ib. 335. Sue notizie biografiche, Ib. 835. Suo carteggio diplonatico, Documenti p. 44, 46, 68, 77, 91, 96, 111, 113, 134, 151.
- pronauco, tocumenti p. 43, 45, 95, 77, 91, 96, 111, 113, 134, 151.

  Archiert. Notizie biografiche di tutti i medici di corte che fiorirono ai tempi della Reggenza, II, 300-516.
- Assarino Luca storico genovese. Sue notizie biografiche, II, 481-483.

  Protezione ottenuta dalla corte di Savoia, Ib. 481-482. Muore a Torino, Ib. 482.
- Bautru (signor di) agente francese alle corte di Torino. Suo ritratto,
  1, 329. Sua missione a Torino, lb. 829-834.
- (f) Il numero romano indica il volume, l'arabico la pagina, M. R., Madama Reale Cristina.

- Brusoni Gerolamo, storico veneto. Notizie sue biografiche e letterarie,
  11. 491-497.
- \*\*Zeffireréll\*\* montiquer Fautio nuntio di Roma presso la cort di Trefino. Saul bumi ufilici dell' unbuscitator francese a lavore del principe cardinale Nauritio, 1, 231. È tenuto sospitto dai franceia, lh. 231. S'introunde tenelle vertenza coi pauler Monod, lh. 200. Tratta una suspensione d'armi con Tommaso, lb. 416. Suo premare inverso la reggente per fentare un aggiutamento, lb. 521. Sau prepansione al partito apparaulos, lb. Aci congresso del Valentino propose nas recogni generale son necordata, lb. 522. Koneranza sul suo condita la tenella di Partiti, lb. 526. Apparis sinha sca condita la tenella d'Utili. 100. 500. San neutranza di Tarina. lb. 540.
- Catro conte e cav. Francesco, pittore ai servigi di Cristina. Notizie sue biografiche ed artistiche, II, 526-530.
- Camera del Conti in Piemonte, sue attribuzioni, 1, 203. Nobile ferurezza dimostrata ai tempi della Reggenza nel suo fondato rifuto alle joterinazioni. 11, 730-747.
- Capriata Pier Giovanni, storico genovese, sue relazioni colla corte di Savoia, II, 480-491.
  Cararoglia Bartolomeo, pittore, lavori accordatigli dalla duchessa Cri-
- stina, III, 520.

  Carezana Pier Antonio, gesuita, confessore ed elemosiniere di M. R.
- Carezana Pier Antonio, gesuita, concessore ed ciemosiniere di M. R. induce la duchessa a porre termine alle vertenze con Roma per l'affare dell'immunità ecclesiastica, II, 416-117.
- Carlo Emenuel I, duca di Savoia. Sommario sul son regon, 1, 2.3. Parle da lui avuta nel matrimonio di Cristina, 1b. 5-9. Va incontro al suo arrivo, lb. 17. Suoi consigli al principe Maurizio quand'era a Roma, lb. 24, 29, 44. Sua morte, lb. 99. Qual concetto avesse della sua nuora Cristina, lb. 99.
- Carlo Emanuel II, duca di Savais. Succede al fratello Francesco Giacinto, 1, 933-545. È hivito per ragion di sisteraza in Savaio, jh. 408. È accolle con estusiamo, jh. 418. Va a Monnegilimo, ih. 448. Il re di Francia tenda di averdo in 200 potero, ih. 545. Giola infantili provata all'amutazio della resa di Cance fatta a sus mode N. R., ib. 854. Abbandona la Savaio e fi ribarro in Piemonte, il, 40, Suo ingresso trionible in Torito, ib. 125-125. Ausume la raggenza dello stato, ib. 259. Malattia sua organica, ib. 254-255. Presisde il nauvo capitolo dell'ordice supremo, ib. 266.
  - Carron Giovanni conte di S. Tommaso e Buttigliera, primo segretario e consigliere di stato. Notizie sue biografiche, il, 348. Sno testamento, ib. Sua morte, ib. Sua famiglia, ib. 349.

Castiglione Valeriano, benedeltino, storico di corte. Favori insigni rieevuti dalla duchessa, 11, 470-471. Notizie sue letterarie, lb. 471-474. Suoi rapporti col Municipio di Torino, lb. 475. Sua morte, lb. 477.

Catterina (Donna) Infante di Savoia, figlia di Carlo Emanuele I. Suo mal garbo inverso la duebessa Cristina, I. 24. Parte avuta nella prima sorpresa su Torino nell'aprile del 1639, Ib. 619. Suo ritratto fatto con poca naturalezza dal Codreto, II, 828. Sua morte, Ib. 329.

Canada Lelio conte di Balangero e Mathi, presidente di finanze; è impliesto in una trama in eui cercarona di avvilupparlo alcuni suoi emuli, 1, 118-116. I suoi beni sono donati al Messerati dai principi, lb. 881. Cenni snoi biografici. II. 381-386.

Cecchiaeffi monique Gapare, vacoros di Bonteliascone e Cornelo, nuncio di Roma pressa la carte di Torino, Edizione su sdi carcetare quell'ullicia, j. 833. Suo viaggio da Monteliascune a Torino, lb. 534. Comincia a segoziare il trattato di pare tra i cognati è la reggente, lb. 855. Difficienti gravi che Istois incentre, lb. 856-857. Riccentell' singersa, lb. 853. Benedisce a Sospello il matrimonio di Muntrito cella principaesa Ludovice, lb. 875. Induce il marchese Villa a cervir Roma, II, 14. Vondo a lui associare il marchese di Doginio di altri capitani. lb. 35; September se suttemento della tuchesa rignario alta monte del Richelicu, lb. 14. Suoi protestici sulla libertà duta el conte di Affeli, lb. 2, 12, 24 e 23. Suoi affinni per il necocio dell'immunib. lb. 30. Come si diporta col presidente Morezzo e coi principi, lb. 54. 56. Pettera da Torino, lb. 103.

Chabò Claudio marchese di S. Maurizio, cavaliere dell'ordine sopremo. ministro di Savoia a Parigi ed a Munster. Sue informazioni al duca Vittorio sul modo con cui seguì la partenza del principe Tommaso dalla Savoia, I, 132-133. Trasmette varie notizie su Tommaso che guerreggia nelle Fiandre, lb. 145. Avverte la duchessa delle mene di Tommaso per indurre il principe cardinale a seguir il suo partito. 1b. 159. Informa M. R. della falsa posizione del padre Monod rispetto al cardinale Riehelieu, Ib. 255-262. Ritratto che fa del signor di Bautrů, Ib. 329. Suoi particolari sulla morte del famoso padre Giuseppe, confidente del Richelieu, lb. 377. Annunzia la missione del Chavigny, e sua opinione in proposito, lb. 534. Sua presenza alle famose conferenze di Grenoblo, Ib. 553 Suoi maneggi alla corte di Francia per i preliminari del trattato di Westfalia, II, 77-80. Sua partenza da Torino alla volta di Munster, Ib. 121, Suo arrivo a Munster, Ib. 128. Sue debolezze per i pregiudizii di nascita, Ib. 134. 1struzioni ricevute pel congresso di Westfalia, Ib. 185-136, Snoi dissapori col senatore Bellezia; Ib. 137, Si scolpa presso la nostra corie, Ib. 440-141. Spiega la più probabile origine di quel tafferuglio, Ib. 170. Solecita la nomina di un successore al Bellezia, Ib. 170. Son notizie dell'andamento dei congresso, Ib. 170-175. Sun partenna dal congresso di Westfalla, Ib. 282. Notizie sue biografiche, Ib. 363-365. Sun corrispondenza diplomatica, Documenti 83, 64, 72, 79, 85, 98, 144, 513. 317.

- Chavigray (Leone le Bouthillier conte di), Sua missione alla corte di Torino, I, 458. Suoi maneggi col d'Emeri per ercarsi aderendi alla sua casa, I, 460. Chiede piazze in consegna, Ib. 461. Ottene lo scopo della sua missione, Ib. 465. Sua partenza da Torino, Ib. 466.
- Clarecti Onorsio conte di Gassion e Castiglion Falletto, sepretario di stato. È provisciariamete tensio in arresto, arcetto compile della congiura per far cetture in Toriso il priscipe cardianti Neutrito, I, 361. Viene ridonto alta libertà inicinea ai costo Capris, th. 367. Sua missione per ridurer i Del Carretto al partito del duca, lh. 429. È peopoto scualiere e consigliere della priscipensa Luigia, II, A. Notiasi biognifiche e genealogiche di sua famiglia, ricavate da fosti ignote, Ib. 390-393.
- Commun. Infelies lore conditions at tempt della reggenza, II, 709-718, Cessa president Gimabatista, primo count det Vilina, stiplic del me-derei marchesi di Beaurquerd in Savoia, seguace del portito del principe Toumans. La accompagna al partir dalla Savoia, e nell'habandone del Pirenoste, I, 139. Dal francesì è tenuto autore principale della deliberazione peres dal principe. Toumans o suo riganza [n, 139, Matimore del principe contro di ini, ib. 139. Uni con Toumanso, so la Danziela, Ind. 130, 130, Val antire del principe contro di ini, ib. 139. Uni con Toumanso, oli Cristica, Ib. 144. Prometta a suo nomo la ruifica del piramento fatto alla Sussana, ib. 011. Notible se biolornifore. Il 400-408.
- Frequet (Carlo signor di) inspotenente delle regie armate in Fremonta. Sae irresoluzioni mell'operen, 4, Gindicio di Cristiana ulta concio, ib. 148. Convita ad no hanchetto il dene Vittorio Amedeo, 11 quale in regulo d'esco moner depo na malatità di pochi gieral, ib. 201. Da scopetti per le non intentioni sulla piazza di Vercelli, ib. 216-217. Moner all'associo di Breme, a coli 122 marzo 1388 è celpito da un celpo di cannone che l'uccide, ib. 291-282, Cenni suoi biografie!, b. 291-282.
- Crescenzio monsignor Alessandro vescovo di Bitonto, nunzio della santa sede a Torino, II, 175.
- Cristina figlia di Enrico IV, consorte di Vittorio Amedeo I duca di Savoia. Sua nascita, I, 5. Suo matrimonio, I, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Sua condotta nei primi anni di matrimonio, I, 18-19, all'occasione della morte di Carlo Emanuel I. 1, 99, nella famosa pestificazza del

1630, 1, 100-103. Suo desiderio di essere adoperata nel negozii di Stato, I, 103. Sua inesperienza, I, 118. Come si comportò al cangiamento di politira tenuto da Tomma-o, I, 134-135, e nello stesso caso riguardo al principe cardinale, l. 15t, 178, 179, 180. Suoi rapporti col duca Vittorio Amedeo I, I, 192-201. Assume la reggenza, I, 210. Sua condotta tenuta cal principe cardinale alla morte del duca . I . 231-239. Col principe Tomma-o nella stessa contingenza, I, 239-245, e pelle vertenze col padre Monod, 1, 253-264. Segna la lega offensiva c difensiva con Fraucia, I, 302. Duri contrasti avuti coll'Emeri, ministro francese, 1, 331-883. Sopisce la congiura patrocinata dai partigiani de' principi, I, 360-369, Fa tradurre a Monmegliano il padre Monod evasosi da Cuneo, I, 382-383. Suo contegno durante la sorpresa su Torino nell'aprile del 1639, l. 421-435. Suo malumore col municipio di Torino dimostrata nelle vertenze di questo col gesnita Giuseppe Capponi, 1, 438-440. Addiviene con lagrime a firmare il trattato di consegna di Carmagnola, Savigliano e Cherasco, 1, 465. Invasa Torino, M. R. ferma, ma con disdegno si ritira nella cittadella, 1, 500. Nella notte del 4 agosto parte alla volta di Susa, 1, 520. Incarica l'abate Mondino a trattare coi principi, I, 521, Acconsente all'armistizio del Valentino, t, 525. Muove a Saluzzo, I. 533. Comincia il viaggio nella Savoia, 1.537. Da Monmegliano si dirige a Grenoble, I. 549. S'abbocca con Luigi XIII, I, 55t. Dignitosamente si oppone alle indiscrete domande del primo ministro di Francia, I, 553, Vittoriosa della lotta ivi sostenuta fa ritorno a Ciamberi, I, 565. Dalla Savoia commette al conte di Moretta di sollecitare le provvigioni di Francia, L 587. Sostiene altra rigorosa lotta colla Francia pel suo rifiuto della consegna di Monmegliano, I, 503 e seg. Mantiene senza frutto altre trattative coi principi, I, 399 e seg. Rimette istruzione all'abate Mondino per aggiustarsi coi cognati. L. 687. Principii di risentimento contro i partigiani de' principi, I, 720. Solenne sua entrata in Torino. I, 780 e seg. Prevede l'arresto del conte Filippo, I, 744. Spedisce a Parigi l'abste Mondino per migliorare la sorte del conte, 1, 745. Indispettita si comporta però dignitosamente al cospotto de' ministri francesi che vanno a rassicurarla sulle nuove mire del conte, lb. 749. Concede ai sindaci di Torino commendatizie pel loro viaggio a Parigi, Ib. 768, Riceve in Torino il solenne giuramento di fedeltà, nel maggio del 1661, Ib. 773. Respinge la richiesta del Mazzarino di consegnare a Francia le opere di Pirro Ligorio , Ib. 787. Intende a gratificare le persone dimostratesi a lei favorevoli nelle trascorse vicende, lb. 822 e seg. Concede istruzioni a varii personaggi incaricati di trattare coi principi, lb, 846 e seguenti. Assiste agli spensali della principessa Ludovica sua nipote, Ib, 873-74. S'abbocca la prima volta dopo i dissidii quetali, col principe Tommaso, lb. 888, Ingerenza ebe vuol avere nell'elezione di un sindaco a Torino, II, fi. S'allontana dalla inginsta pretesa, Ib. 7. Suo sentimento riguardo alla morte del Richelieu, Ib. 17. Sua afflizione nel seutire la nuova della morte di Luigi XIII, Ib. 31. Suo proclama alla camera dei conti di Savoin, Ib, 49. Sua condotta con Roma nelle verteuze dell'immunità, Ib 51. Sue parole al nunzio, Ib. 54-55. Sentimenti manifestati in proposito al presidente Morozzo, Ib. 58. Sospetti sulla presenza del principe Tommaso a Parigi, Ib. 71. Sue doglianze col principe Tommaso pel fatto del colonnello Fontana, Ib. 92-93. Suo ingresso trionfale in Torino, lb. 125-126. Visita i sepoleri nel giovedi santo, Ib. 127. Difende il senatore Bellezia preso in mira dalla Francia, lb. 140. Stratagenima usato al finire della reggenza, lb. 247-252. Commozione provata, Ib. 248. Suoi editti di tolleranza del culto valdese, Ib. 293. Provvedimenti contro i valdesi trasgre-sori de' suol ordini , Ib. 296. Favori accordati a coloro che abiurano gli errori dell'eresia protestante, lb. 301. Editti favorevoli agli ebrei, lb. 302-303. Proclama la guerra ai ribelli valdesi, Ib. 305, Istruzioni al conte Nomis per conchiudere l'affare dell'immunità ecclesiastica, Ib 313, Suoi sentimenti sul matrimonio del duca suo figlio, th. 315-316. Edifica il Valentino, Ib. 538-539. La sua vigua sui colli, Ib. 539-541. La piazza reale or di S. Carlo, Ib. 541, Termina il palazzo reale, Ib. 546. La chiesa di S. Francesco di Paola a Po, Ib. 547. Artisti che lavorarono in essa ed opere ivi fatte, Ib. 548-552, Innalza la chiesa delle Carmelite, 1b. 553. Concorre alla fabbricazione di S. Teresa, 1b 567. Edifica S. Salvario , Ib. 563-565. Sua beneficenza alla chiesa della Madonna degli Angeli, Ib. 566. A quella di N. D. del Pilone, Ib. 567, Al Santuario della Madonna dei Laghi presso Avigliana, lb. 568. Alla Cappella della SS. Sindone, Ib. 369. Protegge l'albergo di virtù, Ib. 573. Conferma i privilegi ai giuocatori dell'archibugio ad Aosta, Ib. 582. È munifica verso gli introduttori di arti e gli scopritori di esse, Ib. 583-587. Nobilitazioni concesse a personaggi benemeriti della corona, Ib. 588-593. Ritratto suo morale e fisico, Ib. 597-602. Ultimi suoi mementi di vita, Ib. 602-603. Suo testamento, Ib. 604. Sua sepoltura, Ib. 608. Sua deposizione attuale, Ib. 609. Racconto delle vertenze ch'ebbe col municipio di Torino, prima, durante e dopo la reggenza, Ib. 616-700. Sua corrispondenza politica, Documenti 6, 7, 8, 10, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 24, 30, 32, 39, 40, 48, 67, 76, 81, 98, 103, 109, 119, 124, 126, 129, 130, 138, 136, 139, 156, 157, 158, 173, 176, 177, 184, 185, 195, 212, 225, 236, 239, 243.

Cunco suo primo assedio, 1, 494-495. I franco-piemontesi tentano di riaverlo col mezzo di segreti negoziati, lb. 795. Non riuscendo muo-

D'Aiguebonne governatore francese a Torino, poi ministro di Fraocia. Suo ingiuste pretese dal governo nostro, II, 81. Sue preputenze contro il magistrato di camera, 1b. 85. Grossolani trattamenti usati col mnicinio di Torino. Ib. 638-651.

D'Abresser L'Active di Loren cente d'.) Sun nacièn, 1, 565. Suo servico Piemonte come communitate ops del Fravir in Fractio, 16. Prini 1 sea fatti d'armi in Piemonte, 16. Prini 1 sea fatti d'armi in Piemonte, 16. 375. Coraggiose sus impres et poste della festat, 18, 181-381. Seai progetti camris un Casale, 16. 633. Parte avuta in quell'assetio, 16. 637. L'arm modernhamete della vitation, 16. 639. Nouve alla votal di Torini, 16. 643. Suo valore dimostrate, e riselà censi, 16. 636. Suo catrant trisofalle in Torino, 16. 170. Conne perfette assalare e genti solubate compliere celle infastal, 16. 788. Petre da Torino deve lavois governatore Plessis-Paila, 16. 745. Son arrive in Piemonte per la seconda volla, 16. 775. Pringe Passedio di Ivren, 16. Si ritira de quelle cità, 16. 782. Supplies agli assedi di Crez Conne, 16. 794. Suo ultrore imprese sotto Canne, 16. 797-800. Ottiene la piarza, 16. 805. Soni progetti sulla medesima. 16. 800. Sea porte cell'agginatemente di 18. R. et principi, 16. 835.

ib. 800. Sun parte cell'aggiustamento di M. R. coi principi, ib. 855. **Della Chiesa** monignor Francesco Agostino vescovo di Saluzzo, atoriografo della corte viene protetto dalla duchessa Cristina, II, 451.
Notizie sue biografiche e letterario, ib. 450-452.

Emanuele Filiberto Amedeo di Savoia prinogenito di Tommaso. Educacione ricevuta, Il. 321. Edifica il palazzo Carigueno, Ib. 322. Sua indole egregia, Ib. 322-323. Sua morte, Ib. 321.

Emere' (Bichele Pericetti signor di) ministro di Francia a Terino. Sus origine, I, 1971-08. Tentai dinderre Cristina e deliminari pia partidi francese nell'ecressione delle trattatire della pace di Cherneo, In. 102. Sono conosciule i le piceria su nitentini ei a una perifidi. In. 1623-103 cono conosciule i le piceria su nitentini ei a una perifidi. In. 1623-103 cono conosciule della residenti della residenti della regionali Manricia, In. 231, Procura la partenza del padre Monol. In. 232-256. Antieja in morse delli sudiocerizine della lega offensiva e difensiva, In. 252-296. Sue lagnanza per la condistit tuoni adi guerra piermoste ai turno dell'associa di Verendii, e rigiurdo alle tritative segrete con Sparan, In. 212-210, See irreverenze commiscue el Valenciio, presco la tesse persono di M. [In. S. 313-352 Extenderenze coi conte l'impo d'Agin arilo atesso ducal D. 477. Sua morte. In. 282-282 in nopita persona d'Am. D. 10. 571-572 morte. In 282-282 in nopita persona d'Am. D. 10. 571. Sua morte. Il 282-282 per nopita persona d'Am. D. 10. 571. Sua morte. Il 282-282 per nopita persona d'Am. D. 10. 571. Sua morte. Il 282-282 per nopita persona d'Am. D. 10. 571. Sua morte. Il 282-282 per nopita persona d'Am. D. 10. 571. Sua morte. Il 282-282 per nopita persona d'Am. D. 10. 571. Sua morte. Il 282-282 per nopita persona d'Am. D. 10. 571. Sua morte. Il 282-282 per nopita persona d'Am. D. 10. 571. Sua morte. Il 282-282 persona d'Am. 10. 571. Sua

Faure Antonio, primo presidente del senato di Savoia è compagno al

principe cardinal Maurizio nel chiedere la mano di sposa di Cristina, 

1, 7. Sua lettera al duca Carlo Emanuel I in ringraziamento di quella 
dimostrazione, Ib. in nota. Notizie sue biografiche tolte da fonti inedite, II. 418-426. Sua nunerova figliu-lanza, Ib. 426-439.

Febber (D. Feiler di Savois) figlioule naturale legitimate di Corie Emmul I, Ottione la longolessare della Savois, I, 105, San nazioi, sue cariebe, lb. in nota. Confidenza della duchessa Cristina con questo field principe lipici al suo partici, lb. 644-643-65. Suo perres util. l'andata di M. R. la Savois, lb. 551. Insiste sulla mercathi di far cangaire destinazione al padre Monnel relegato a Momengiano cellulare condustra dei si estata al tempo di quelle memorabili conferenze. lb. 504-505-505. San missione a Lione presso il re di Frateira, lb. 505. Sue retaziona tudi satio del fondo, lb. 265. Suoi finori rapartico della sua sourte, sin qui ignorata, lb. 600. Suoi finorira practico della sua sourte, sin qui ignorata, lb. 60. Suoi finoririli, purboltura.

FHIpps Mauriais conte di Martignana cee, primo presidente di camera. Sue carirhe, Il, 300-381. Sue benemenzas verse la città di Torino, Ib. 392. Difficultà pravenienti dell'escrizio de'uni utilizi, Ib. 302-356. Suo testamente, Ib. 395. Sum merce, Ib. 395. Sum merce, Ib. 395. Sum merce, Ib. 395. Sum mergia care estimis, Ib. 302-356. Ib. Francesco Giacoline primogotio di Vittorio Aurdeo I. Sum delicate di controlla dell'escription dell'escripti

Prancesco Giacinto primogeoito di Vitorio anedeo L Sua delicata costituzione fisica, 1, 199. È presente al giuramento solenne di fedeltà fatto per lui alla madre sua reggente, th. 220. S'ammala gravemente al Valentino ed ivi muore, lb. 342-344.

Francesco Tommaso, figlio di Carlo Emanuel I. Sua pascita, 1, 56. Sua adolescenza, Ib. 57. Accompagna il fratello principe cardinale Maurizio a Parigi nell'occasione del matrimonio di Cristina con Vittorio Amedeo I, Ib, 57, Nel 1611 è incariento di missione a Venezia ed a Roma, Ib. 18. Suo soggiorno a Venezia, Ib. 59. Sua dimora a Roma, Ib. 61. Altra missione a Nizza, Ib. 62-63. Dà principio al suo uffizio di luogotenente generale della Savoia, Ib. 63, Suoi appanaggi, lb. Ib. Negozia a Lione coi ministri francesi, Ib. 64-65, Mantiene pratica per una macchinazione contra Ginevra ideata dall' irrequieto cervello di Carlo Ensaouel I, Ib. 68, 69-83. Accetta la dedica di un'opera del cavalier Marino, Ib. 73. Sposa Maria di Borbone a Parigi nel 1625, Ib. 74. Primi sintomi della aug annimaversione contro Francia, Ib. 85-88. Difende la Savoia invasa da truppe francesi, Ib. 89-90, ma è co-tretto a ritirarsi per la valle d'Aosta, lb. 91. Fa ritorno in Piemonte, lb. 92. Suoi rapporti col fratello Vittorio dopo la morte del padre, Ib. 118. Va a Parigi per garantire la Francia dalla esecuzione del trattato di Cherasco, Ib. 120. Nel luglio 1632 assiste in Annecì all'apertura della tomba di S. Francesco di Sales, Ib. 121. Comincia a manifestare avversiona alla politica francese, Ib. 122 e seg. Si adombra perchè non eravi buona relazione tra la sua consorte e la duchessa Cristina, Ib. 130. Lascia inopinatamente lo Stato e parte per le Fiandre, Ib. 133. Da Bruxelles partecipa uffizialmente al duca la presa determinazione di passare ai servizi di Spagna, Ib. 138. Ottiene patenti di capitano generale, Ib. 143. Ottiene il titolo di generalissimo degli eserciti spagnnoli, lb. 145. Sue impreso guerresche nelle Finndre, lb. 145, 46, 47, 48. Mantiene relazioni col fratello Maurizio, lb. 158, Compnica al medesimo il piano di condotta da tenersi dopo la morte del duca, Ib. 239. Spedisee inviati suoi in Piemonte con particolari istruzioni, lb. 240. Sue imprese guerresche nella Fiandre dono la morte del duca . 1b. 389-91. Parte da Bruxelles alla volta del Piemonte, Ib. 391. Suo arrivo a Milano, Ib. 395. S'abbocca ai confini dello Stato Milanese coi ministri spagnuoli e sua accoglienza, Ib. 398-399. Assedia Chivasso 1b. 405. Colla cavalleria compare alla Madonna di Campagna presso Torino, Ib. 420. Assedia Torino indi si ritira, Ib. 435. Occupa Villaneva d'Asti, Ib. 414. Assedia o quindi occupa Trino, Ib. 451-453. Condanna a morte il prefetto Gio, Michele Ruschis, Ib. 453 Si lagna della condotta di Torino , Ib. 497. Dirige la sorpresa della capitale dello Stato, Ib. 498. Recasi in mano l'autorità sovrana, Ib. 501. Maneggiasi per avore Monmegliano, Ib. 520. Tenta di sorprendere Chivasso ridivenuto in potere dei Madamisti, Ib 523. Primi suoi abboecamenti ner la conclusione della tregna. Ih. 524. Segna l'armistizio del Valentino, Ib. 526 Introduce trattativa colla duchessa a Susa, Ib, 530. Cerca di consolidare la sua autorità nello Stato, Ib, 538. Regola la polizia urbana e l'istituzione di una milizia cittadina, Ib. 543, Rappresaglia usata sulla parte dello Stato a lui soggetta . Ib. 578 Premii ed onori accordati ai snoi partigiani. 1b. 580.85. Parte avuta nella fazione del Ponte della Rotta, Ib. 590. Snoi disgusti col presidente Costa, residente a Madrid, Ib. 611. Suoi rancori con Spagna, Ib. 618 Sua condotta poco lodevole colla camera dei conti di Torino. lb. 632-633. Portifica Torino, lb. 643. Sua sortila contro il nemico che l'assedia, ib. 654-655. Tenta d'impadronirsi d'un ponte sulla Dera, Ib. 656, Altre sue fazioni nel memorabile assedio di Torino. 1b. 666-677, Inclina ad un aggiustamento, 1b. 682. Tenta un'ultima decisiva azione sul nemico che fallisce, Ib. 694-697, Tratta della resa di Turino, Ib. 699. Parte deselato dalla capitale, Ib. 708. Finge di unirsi colla Francia, e Iratta ad un tempo col Mazzarino e col conte duca, Ib. 783. Disdice il trattato di aggiustamento colla Francia e si vincela di nuovo con Spagna, Ib. 762. Sottoscrive altro trattato con Spagna, Ib. 773. Parte presa all'assedio d'Ivrea, Ib. 779-781, Nuovi disgusti con Spagna, Ib. 793-793. Si decide ad una sineera anione colla duchessa, Ib. 845. Sottoscrive il 14 giugno 1642 il trattato di agginstamento, Ib. 866. Libera tyrea dalle genti spagnuole, Ib. 870-71. Primo suo abboccamento colla reggente, Ib. 881. Minaceia Novara colle sue truppe, poi si getta su A-ti, Il, 27, È nominato luogotenente generale in Italia, Ib. 37, Suoi sforzi sotto Trano, Ib. 42-43, Sua matattia, tb. 44. Suoi disgusti colla reggente, lb. 45-65. Suo viaggio in Savoia, Ib. 68. Arriva a Parigi, Ib. 69. Disinganno avuto nel chiadere le sue pretose, Ib. 72. Presta il giuramento dovuto al duca, Ib. 78, Tenta indarno di sorprendere Arona, Ib. 106-107, Suoi aforzi sotto Asti, lb. 109. Rappresaglio da lui usate per far dispetto alla reggente, Ib. 119. Condotta tenuta al passaggio della Mora, Ib. 155-157. Riceye una leggiera moschettata, th. 156, Imprese ad Orbitello, Ib. 177. Mette fuori nuove pretese in fatto di ceremoniale, Ib. 201-203. Suo vinggio a Parigi, Ib, 206, Tratta degli affari guerreschi e dei progetti di Francia nei nuovi avvenimenti d'Italia, Ib. 207. È incaricato dalla Francia della spedizione di Napoli, Ib. 211. Sente male l'istruzione ed il procedimente seguito nell'affare della congiura del Gandotfo e de'snoi complici, tb. 241-248. Suo proclama di ribellione diretto at Napolitani, Ib. 267. È nell'assedio di Pavia, Ib. 318. Sua morte, Ib. Suoi funerali, tb. 320. Suo ritratto, Ib. Sua eorrispondenza, Documenti 25, 29, 84, 62, 90, 125, 138, 142, 146, 152, 155, 169, 240.

Gandolfo D. Giovansi, nuence di S. Bernardo è accusato autore di un libello diffamatorio contro il governo, 11, 221-222, Suo carattere, lb. 223. Fuga, lb. 223. Imprigionato è condetto ai forte di Ceva, lb. Aggrava l'allare colle sue deposizioni, lb. 225. È condannato a morte, lb. 240.

Graneri Gaspare conte di Mercenasco ecc, presidente generale delle finanze, Sun biografia, 11, 388. Suo testamento, tb. 389. Suo benemerenze verso il municipio di Torino, 1b. 392. Atto di fondazione dell'eremo, tb. 390. Sua morte, lb.

Gruglinsco, compne presso Torino. Pessine sue disposizioni contro la superiorità di Torino feudataria del medesimo. II, 669.

Guichenon Samuele storiografo di corte, protetto dalla duchessa Gristina. Favori insigni ricevuti da M. R., II, 458-463. Notizie sue letterarie, Ib. 403-467. Sua morto, Ib. 469. Sua corrispondenza colla corte, Documenti 248-256.

Jonardt della Monté able D. Tommso. Sun missione a Parigi, 1, 398. Sun versatlité. Il. Impagna le negoziazioni tenude da M. R. cogli spagnuoli, Ib. 328. Suoi senni sul signor di Bautrà, Ib. 329. Curiosa sun relazione sulla naseita di Luigi XIV, Ib. 337. Informa la duchessa dello sdegno del Richelite contro il Sluoud, Ib. 375. Deserive

- In confusion della corte quando subodorarasi il primo assalto di Torino, Ib. 422. L'accompagna 8 son, Ib. 538. Otticne promessa di abbazie dalla Francia, Ib. 562. Solitetia a Parigi i seccorsi per la milizia, Ib. 625. Deserive il viaggio di M. R. da. Ritvoli a Torino, Ib. 731. 8 8 spedido al principe cardinale in missione da M. R., Ib. 766. Nobite sue hiografiche, II, 359. San corrispondenza diplomatica, Documenti 95. 149.
- Force assediata dalle truppe de' Principisti, I, 409. Secondo suo assedio, Ib. 776-780. È abbandonata dalle truppe franco-picmontesi, Ib. 782.
- Lecourt presidente, ministro francese a Torino. È presente alla scesa disgustossi di cui fu sutore l'Emeri ed conte Filippo d'Agilia, 1, 474. Cerca d'intromettersi paciere tra lui e Filippo, lb. 477. È incaricato degli affari di Francia a Torino dopo la parteam dell'Emeri, lb. 479. S'iogeloriece della estimoniana d'affetto dimontrata da Finerciesi M. R., lb. 554. È indolto a sestimenti miti inverso la duchessa nella conferenza di Grenolo la. 156.
- Landi monsignor Giambattista vescovo di Fossombrone, nunzio a Torino. Suo arrivo, II, 104. Muore a Torino ed è sepolto alla Metropolitana, Ib. 176.
- Leone Decio conte di Ostana e Beinarco primo presidente della camera. Sua installazione, I, 580. Partecipa al magistrato di abbandonare l'ufficio, lb. 704-700. Parte per l'Astiginaa, lb. 700. settiscrive il trattato di pare tra i cognati e la duchessa, lb. 870. Notizie sue biografiche, II, 408-410.
- Leonora musica romana protetta da M. R., II, 536-587.
- Longavilla (duen di). Succede al duca di Bullion nel comando dell'armi francesi in Picmonte, II, 10. Assedia Nizza della Paglia, Ib. Procura di giustificare la condotta del principe Tommaso suo cognato, alla corte di Francia. Ib. 23.
- Ludovice dl Sevola figlicola di Vittorio Amedro I consorte dal principe Maurizio. Soci sponsali, 1, 873. Partenza alla votta di Nizza, Ib. 874. Suo matrimonio a Sospello, Ib. 875. Informazioni sui primi suoi momenti di matrimonio, Ib. 875-877. È gravemente informa di vaisolo, II, 160. Sua morte, Ib. 826.
- Marrenco Giocametro vescovo di Nizza, partigiano del principe cardinale. Suoi manegie coll'abate Buschetti per dar Nizza in mano del principe, 1, 508. Entra col medesimo nella città, 1b. 518. Ottiene l'infeudazione della Turbia, 1b. 583. Breve sua notizia biografica, 11. 448-449.
- Maria (infante di Savoia) figlia di Carlo Emanuel I. Suo carattere, I, 94.

  Parte poco lodevole da essa tenuta congiuntamente alla sorella Catterina nella sorpresa su Torino, tentata dal partito de'principi, 1b. 419.

Sua eounivruza con Tommaso e eoi capi del partito del principi, Ib. 424, 25, 38. Fallita la sorpresa prosegue a corrispondere, Ib. 448, 496, 67, 68. Res Torios nel 1640, segue il principe Tommaso, Ib. 708. Sua partenza da Torino, Ib. 709. Sue pratiche religiose, II, 829. Viaggio a Roma, Ib. Sogiorno a Bologna, Ib. 300. Ritorna a Roma ed ivi muore, Ib. 300. Sua corrisponderaz, Documenti 106, 133.

Maurizio di Savoia principe cardinale, terzogenito di Carlo Emannel L. Sua nascita, I. 20. Sua adolescenza, Ib. 21. Sue dignità ecclesiastiehe, Ib. Ultima i negoziati del matrimonio di Vittorio Amedeo 1 con Cristina, Ib. Z. Suo vinggio nella espitale della Francia, Ib. Z. Condotta da lui tenuta, Ib. 9. Sua partenza, Ib. 13. Primo suo viaggio a Roma, Ib. 21. Imbrogli avuti in quella corte, Ib. 24-26. Partenza da Roma, tb. 26. Missione in Provenza, tb. 27. Altra sua partenza per Roma, 1b. 28, Faccende ed impegni colà avuti, Ib. 28-33, Suc strettezza, Ib. 38, 40, 41, 42, Protegge artisti e scienziali, Ib. 44-46, Arriva a Torino, Ib. 47. Aiuta il padre nelle gravi faccende ai tempi della guerra con Francia . Ib. 51-55. È spedito in Francia per dare assicurazione sull'esceuzione del trattato di Cherusco, Ib. 152-156. Ritornato in Piemonte mantiene buona armouia e stretta relazione con Cristina , Ib. 156-157, S'indi-pettisce pereliè la corte di Parigi sia Indecisa riguardo al suo viaggio di Roma, Ib. 159. Manifestazione di sua politica fatta a Torino col celebre conte Fulvio Testi, Ib. 160-161. Parte pel Modenese, Ib. 161. Sua vita e sue relazioni in quella provincia, Ib. 164-165. Viaggia a Bologna, Ib. 168-169. Parte per Roma, lb. 171. Pratiehe eolà tenute colla Spagna, lb. 175-176. Raccomanda caldamente l'affare del Messerati. Ib. 177-179. Partecipa ufficialmente alla corte di Torino la sua adesione al partito imperiale coll'avere accettata la protezione, Ib. 182-183, Suoi proventi, Ib. 189, Sua monificenza a Roma, lb. 190-191. Saputa la morte del dnea Vittorio parte da Roma, Ib. 228. A Savona riceve e risponde all'ambasciata dei personaggi inviatigli dalla Reggente per tenerlo lontano dal Plemonte, Ib. 232-233. Trattative eol governo in proposito, Ib. 236-237. Fa ritorno a Roma, Ib. 237. Perdutasi da Savoia Vercelli, ne vagheggia il possesso presso Spagna, Ib. 314, Morto il duca Francesco Giacinto, abhandona improvvisamente Roma, Ib. 353, Fallita la congiura tentata su Torino, si ritira a Chieri. Ib. 361-362, È obbligato a partire e rifugiarsi su terra spagnuola, Ib. 364. Sua entrata trionfale in Cunco che ottiene per mezzo di trame segrete, Ib. 484. Attras a sè la provincia di Nizza servendosi specialmente di un fido suo emissario, l'abate Andrea Busehetti, Ib. 507-515, Spianate le difficoltà si avvicina a Nizza e vi entra aecolto festosamente dalla popolazione. 1b. 517-519. Dà vigore ad alcune trattative di agginstamento colla

cognata e colla Francia, Ib. 615-618. Na tosto si stringe di bel nuovo al partito spegnuolo, Ib. 619. Dopo l'assedio di Torino del 1640 Naurizio manda suoi agenti a Parigi per negoziare col Richelieu, Ib. 728-736, 740. Dimostra poi d'inclinare a Spagna, Ib. 741. Disdette le trattative, sottoscrive col principe Tommaso il 5 marzo 1641 un nuovo trattato colla Spagna, sotto il titolo di capitulacion, Ib. 778. Pendente l'assedio di Cunco ricapitola le negoziazioni coi ministri della Reggente, Ib. 801, ma non banno effetto. Disgustato infine della condotta di Spagna, d'accordo col fratello Tommaso da vigore a nuove trattative, lb. 856. Forma speciale relativa all'aggiustamento di Maurizio, Ib. 863. Sottoserizione del trattato, Ib. 870. Licenzia d governatore spagnuolo di Nizza, Ib. 871. Suoi sponsali colla nipole Ludovica, Ib. 873, Celebrazione del suo matrimonio colla nipote, Ib. 875, Si congratula con monsignor Bergera della sua nomina ad arcivescovo di Torino, II. 7. Suoi sentimenti sulla morte del Richelieu . Ib. 18. Suo appoggio ad Andrea Grimaldi conte di Boglio, Ib. 24. Chiede invano al Mazzarino l'ammiroglisto del mare, Ib. 36, Maniera di diportarsi poco generosa con un partigiano della duchessa, Ib. 64. Abbandona il Piemonte e si riduce a Nizza, Ib. 66. Chiede inutilmente la carica di generala della cavalleria dello stato, Ib. 73. È geloso della principessa sua consorte, Ib. 74-75. Poca sua soddisfazione a Nizza, Ib. 122. Sue pretese sul ceremoniale, per assistere ad un capitolo dell' ordine supremo, Ib. 264, Sua morte, Ib. 323, Sua sepoltura, Ib. 324. Sua munificenza, Ib. 326. Parte da lui avuta nel disegno della cappella della S. Sindone a S. Giovanni, Ib. 569-572. Sua corrispondenza diplomatica, Documenti, 3, 29, 36, 41, 42, 45, 59, 102, 115, 117, 162, 192, 211,

Maurizio di Savoia figlio naturale di Carlo Emanuel L. È ferito nell'assedio di Vigevano, II, 153. Sue prodezze al passaggio della Mora, Ib. 155. È ferito nel capo, Ib. 156. Sua morte, ivi.

Mazzariet cardinal Gillo. É mediatore della pace in Pienonte, J.
57:105. Traita e l'aucheze harborgò pissola, lh. 103. Fa concerver
le parti belligeranti in una suspessione d'armi, ib. 105. Suo arrivo
le parti belligeranti in una suspessione d'armi, ib. 105. Suo arrivo
lib. 715. Sun missione dopo il fannos saccio del 1640, lb. 722. Nos è sodificitato dell'Inercourt per ragioni di suscettibilità, lb. 723. Nolla sobsese estrata di N. R. a Torina, accumpagna, cardcando, il cocchio ducale, lb. 731. Suni trattati col principe Tomanos
per indurio all'aggiustamento ce francos, ib. 736-746. Chiefe s. N. R.
i vivuni di Pirro Ligeria, lb. 735. Sulostata del rifiuto avuto e parte del
di Torico, lb. 785. Nau satustatore el missifero supremo d'irracio,
ll. 18. Annustin alla duchessa la liberazione del conte l'iligon
d'Arlai. 8. 19. Parteino il marche Villa la nomina di luocod'Arlai. 8. 19. Parteino il marche Villa la nomina di luoco-

tenente generale dell'armi francesi in Piemonte, Ib. 36, Procura la remissione di Cherasco . Ib. 89. Tumulti contro di lui alla corte, Ib. 41-42. Suol sospetti snll'abate di Verrua ministro a Parigi, fb. 47. Lungo sno colloquio col marchese di S. Maurizio per i preliminari di Munster, Ib. 80-81. Sue irresoluzioni in proposito, Ib. 111. Sno sentimento relativamente a quel negozio, Ib. 145-146. Spedisce a M. R. il maresciallo di Plessis per manifestarle il suo volere riguardo alla vertenza del Bellezia, Ib. 147. Si spiega apertamente contro il Pianezza. Ib. 168. Incarica il principe Tommaso, della spedizione su Napoli, Ib. 211. Sua interessante lettera scrittagli in proposito, Ib. 212. Risposta al principe Maurizio ebe voleva anche far parte di quella spedizione, Ib. 212. Manntengolo nella rivoluzione di Napoli, Ib. 266, Sue lettere a Gennaro Annese, Ib. 267. Manifesta al principe Tommaso il suo malcontento per l'insuccesso di Napoli, Ib. 268. Affettuosi suoi sentimenti verso la famiglia, Ib. 269, Sua morte, Ib. 331, Sua corrispondenza diplomatica, Documenti, 182, 224, 227, 228, 231, 234, 238, 240.

Messerati Baldassare conte di Casalborgone ecc. generale delle poste, economo generale del principe cardinale, quindi agente principale suo politico. Sua Implicazione nel processo della falsa spiritata, 1, 116. Fugge dal carcere e si ripara a Loano, Ib. 239. Sno colloquio col vescovo di Mondovi, ib. 852, istruzioni ricevnte a Genova da D. Francesco del Mello, Ib. 352. Supplica la duchessa per essere riabilitato, lb. 353. Sua complicità nella congiura del principe cardinale Maurizio, Ib. 357. È incaricato di rappresentare ai ministri spagnuoli l'indolenza lore nel soccorrere i principi, ib. 487. Suoi viaggi a Milano ed a Madrid, Ib. 488. Sua moderazione col partito de'vinti, Ib. 502. Prende parte alle trattative fattesi al campo di Torino, 1b. 522-523. È incaricato di rinnovellare l'aggiustamento colla duchessa, 1b. 530-581, Rappresenta i principi al congresso di Grenoble, Ib. 560. Ottiene I feudi in Piemente dai principi, Ib. 581. Riceve istruzione da Tommaso per recarsi a Milano onde sollecitare i soccorsi, lb. 612. È incaricato da Maurizio a rassicurare i ministri spagnuoli dell'attaccamento suo al loro partito, lb. 619. Suggerisce il mezzo migliore di guerreggiare, Ib. 653. Suoi negozii alla corte di Spagna, Ib. 733-881. È contrario alla conclusione del trattato di pace dei principi colla Reggente, Ib. 818, 881, 882. Sue istanze presso il governo spagnuolo per ottenere qualche cosa, Ib. 883-884. Sua delusione, Ib. 885. Implora pietà dal cardinale Mazzariui, II, 20. Notizie biografiche e genealogiche della sua stirpe, Ib. 441-448. Sua corrispondenza politica, Documenti, 196, 198, 207, **Blicel** Giovanni pittore al servizio della corte, II, 525.

Mondino abate Andrea di Mondovi, agente della corte di Savoia a Pa-

STORES DELLS RESSERVE.

rigi, S'adopra a Parigi per persuadere la corte delle intenzioni di Vittorio Amedeo favorevoli a Francia, I. 137, Trattiene lettere indirizzate a Tommaso di Savoia, Ib. 239. Suo carteggio diplomatico nell'affare del padre Monod, Ib 259-265. Servigi che cerca di rendere al conte Filippo d'Agliè, Ib. 298, Suoi maneggi in favore della casa S. Germano, Ib. 835, Chiede nn'abbazia, Ib. È incaricato di trattare una sospensione d'armi col principe Tommaso ed Il Leganes, Ib. 415. Sne confidenzo col conte d'Agliè, Ib. 460. Manifesta senz'ambagi il volere di Riebelien nel trattato della consegna delle piazze, lb. 464, Rieave ordine di assistera alle trattative ebe prepararono l'armistizio del Valentino, 1b. 521. Sua corrispondenza in proposito colla Duehessa, Ib. 522-526. Sua missione a Parigi dopo l'armistizio del Valentino, lb. 582, Spaventose notizie ebe trasmette alla corte, lb. 535, Ottiene dalla Francia l'abbazia di Berdouves, Ib. 563. Scrive da Lione al conte Filippo, delle tnalvoglienze del Richelieu sul suo conto, Ib. 565, Dal campo di Torino nel 1640 ragguaglia M. R. dello stato dell'armata, lb. 668. S'abboeca coi capi dei due eserciti per formulare un agginstamento, Ib. 681. Tratta col principe Tommaso, Ib. 684. È incaricato di daplice missione a Parigi, Ib. 745. Si adopra a favore del eonte d'Agliè prigioniero a Vincennes, Ib. 752, 755, 757, 759. Propone di suo moto proprio al Riebelieu il cambio del conte Filippo col Monod, Ib. 785. Ottiene la disapprovazione della Duchessa Cristina, Ib. 786, Chiede, ma indarno, anche l'abbazia di Cavour, Ib. 825, Aunnazia a M. R. la morte del cardinale di Richelieu, II. 17. Accompagna il conte Filippo ehe sorte da Vincennes, Ib. 20. Si adopra col Mazzarino per ottenere la restituzione di alcune piazze occupate dalla Francia, Ib. 39. Snoi ragguagli sui moti di Parigi, Ib. 41. Particolarl notizie su di una melattia di Luigi XIV, Ib. 216. Notizie sue biografiebe, Ib. 365-369.

Monetti Maro'Antonio, di Grugliasco, cittadino di Torino, presidente di finanze. Notizie sue biografiche, II, 400-401.

Menord Pietro, gesulis, teriros, statista di rimomana. Sua nascita, sua infantia, asso sersiti, 1, 249. Sa sua missione a Purigi, 10, 1126. Gravi noi contratti col cardinale di Bicheline, lb. 174-175. Segreto sono collegnio coli Habita Sobiliu Invatto a Torino dal primeripe cerdinale Marzinio, lb. 221. L'coustrurie alla conclusione della lega diffensiva con Prenata, lb. 265-267. Prime presentationi con de diffensiva con Prenata, lb. 265-267. Prime graveressimi con establicativa con Prenata, lb. 265-267. Prime graveressimi con establicativa con la consistencia del maniera, lb. 205-268. Sua partenza per Canceo, lb. 256. Seguita a corrispondere colla duchera, lb. 257. Travele lo scopo della missione del signor di Bonnel, lb. 279. Zir. Verde lo scopo della missione del signor di Bonnel, lb. 279. Sua verde da Canceo, lb. 351. E raggiutto en el collego del gesuiti di

Mondowi, Ib. 331. Viene tradotto a Monneglinos, Ib. 382. Conlinos a cerriropandero politicimente colla Reggente, Ib. 367. Si oppone viene reali proposta di confinario a Moians, Ib. 345. Code alla forza maggiore e viene tradotto a Moians, Ib 643. La sua salute de feolita metali ristelanto, Ib. 858, Ij. 87. Sua utilina moiatia, Ib. 87-88. Sua morte, Ib. 80. Sua sepoltura, Ib. 90. Sua corrispondenza colla corte, Documentá, 40, 42, Il. 19, 139, 141.

Mortondo Giovanni da Morelleri cappaccion, generale del suo ordine. Aggiusta lo dificiolla sorte salla prestazione del guarmento per parte del principe Tommaso, II, 133. Suggerisce a M. R. lo stratagenima usato and finir della reggeraza, coll'impossessarsi d'Urea occupiata dal principa Tommos, Ib. 247. E specilio al principe Manticio node persuaderio ad accettare la conferma della luegetenenza di Nizza, Ib. 264. Noticia sue biografiche, Ib. 373-375.

Missater (Congresso di). Storia documentata di quelle negoziazioni che partorirono il famoso trattato di Westfalia, II, 129.

Nobilitazioni concedute ai tempi della reggenza, II, 588-598.

Nobilla. Sua ignoranza e prepotenza ai tempi di M. R., II , 702. Eccessivi favori ottennti della duchessa, Ib. 703-708.

Nounts Lorenzo conte di Vallepera ecc, ministro di Savvia al congresso di Manster. Suo istruzioni per assistera a quel congresso, II, 192-183. Suo arrivo a Monter, lb. 196: È ammesso alla dieta imperiale, lb. 214. Lagmante da lui mosse coatro i ministri francesi, lb. 220. Suoi maneggi, lb. 229-284. Soltonerie di trattato di pace, lb. 224. È spedici a S. Gallo per abboccarsi col ministro bavaro, lb. 227. Notizie sue biografiche, lb. 410-12.

Orengiano Pier Paolo scrittore. Notizie sue biografiebe, II, 483-486.
Oretine supremo della SS. Annunziata. Cavalieri oreati ai tempi della reggenza, documenti appendice 259-261.

Ordine dei SS. Mauricio e Lazzaro. Cavalieri creati da M. R. lb. 262-273.

Pracero commendatore Tommano cente di Cervere, segretario di siluto e porcia missitto dei principi. Suoi missili, 71,128 priza viuta nel processo della falta indemoniata, Bi. S'abbocca cel vecerore di Mondro principio di a Lonao supplica in uno cel Meseretti la dichessa; chiedendola la risiabilitazione, 1b. 353-283. Cel principe cardinale si rinitoduce fa Revolla, la 473. Sue mese per far rivoltera Carneo al principe Marriato, Bi. 484. Lo sollectita di nigerati a Saltaza, 487. Lo accomparame dell'entrare in Nazza, Bio 157. Ostime besi e feudi dai principi, ib. 578-579. È preso in diffidenza dal governatore di Malnon, 1b. 698. Feotia far sollecture Cherasco, Bi. 640. Sue cortigiamerie, Ib. Nottie sue biografiche, Il., 1884-441. Verse spose dalia saa morte; Ib. Nottie sue biografiche, Il. 1884-441. Verse spose dalia saa morte; Il.

- Pacili Rannecio, sindaco e vicario di Torino. Parte presa alle fazioni dell'assedio di Torino del 1640, 1, 696. Notizie sne biografiche, 11, 413-414.
- Pianezza (Simiana di) marchese D. Carlo Emanuel Filiberto, cavaliere dell'ordine supreno, luogotenente generale, gran ciambellano, È presente all'assedio di Vercelli, I. 307. Sua opinione sul suo successo. th, 308. La sua easa di Torino rimane mezzo inceuerita dalla bomba projettata dagli spagnuoli, Ib. 434. Riseuote elogi dalla duebessa per il contegno tenuto nell'occasione della sorpresa dei nemici. Ib. 436. Riprova di accettare pensioni da Francia, lb. 460. Attende col Villa all'assedio di Bene, lb. 490-492, A Grenoble rifiuta pensioni dalla Francia, Ib. 563. Sue notizie sul cardinale della Valetta, Ib. 567. È nominato Inogotenente generale d'armata, th. 569. Urti che ne seguono indi col marchese Villa, Ib. 569-570. Temperamento adottato dal governo in quella occasione, lb. 571. Sorpreude il castello di Carignano, lb. 574. Riduce ad obbedienza Farigliano, lb. 586. Sua posizione all'assedio di Torino, ib. 645. Sua carica sulla cavalleria nemica, lb. 657. Riscuote elogi da nn serittore contemporaneo, lb. 659. Trasmette alla reggente notizie sull'armata . Ib. 671. Difficoltà opposte dal partito contrario nelle trattative d'aggiustamento, Ib. 680-690. Consiglia M. R. ad avvicinarsi verso la capitale, Ib. 690. Finito l'assedio visita gli archivi di stato, Ib. 714. Ordina il disarmo dei Torinesi, Ib. 716. Vuol ledere le prerogative del comune, Ib. 717. Snoi rigori contro la magistratura, Ib. 718-719. Nobil posizione da lui tenuta nella solenne entrata di M. R. in Torino, Ib. 781. Tratta con molta circospezione per ottenere Revello, Ib. 814. Buon esito ottenuto. lb. 817. Rappresenta la principessa Ludovica al sno matrimonio col principe Maurizio, Ib. 874. Probabilmente è antore di nna istruzione data a M. R. per ridurre a sè i Nizzardi, II, 2. È incaricato di gnella missione a Nizza, Ib. 4. È avversato alla corte di Francia, Ib. 166 167. Abbandona la vita politica, lb. 843. Donazione al convento di S. Pancrazio da lui fondato. Ib. Introduce a Torine i Padri della Missione... Ib. 346. Sne opere ascetlehe, Ib. 347. Sua morte, Ib.
- 30. Sue opere ascenent, 10. 347, Sua morte, 10. Pieciano Gian Giosomo, conte della Costa, gran cancelliere. Nel prestare Il giuramento al dum Francesco Giorinio, à creato cavaliere, 1, 220. Interpretazione data la parola minorità, Il, 221. Nolzie sue biografiche, Ib. 381. Sua morte, Ib. 352. Suo carattere, Ib. 352. Suo testamento Ib. Ib.
- Ponte Gio, Fraucesco, conte di Searanfigi (famiglia estinta), ministro a Parigi. Difende la condotta politica della dinchessa, Il, 168-169. Sue notizie trasmesse a Torino sul conto di Tommaso e della sua consorte, Ib. 216-217. Istrazioni avate per trattare a Parigi la permuta della Persoa e la demolizione di Cavour, Ib. 219.

Poste. Lor servizio e privilegi accordati, II, 722-723.

Richelieu (Armando Du Plessis cardinal di). Sua presenza in Piemonte.

nel 1630, I, 51, 85. Si schernisce dello aspirazioni della duchessa di . Savoia, Ib. 113. Suoi sospetti sulla partenza del principo Tommaso. Ib, 135. Sue arguzie eol padre Monod, Ib. 174. Suoi disegni su Vereelli sventati, tb. 217. Suo mire sullo stato di Savoia, Ib. 219. Istruzioni trasmesse in proposito coll'ambasciatore francese a Torino. lb, 219. Preme sull'alloutanamento dallo Stato dei cognati della duchessa, lb. 233, Suoi consigli all'Emeri in riguardo alla maniera di doversi diportare col padre Monod, Ib. 251, Ma-sima sua indignazione contro il Monod, Ib. 257. Suoi sentimenti di avversione contro il signor di Sobran per aver voluto scusare le azioni del Monod, lb. 262-263, Suo volere riguardo alla conclusione della lega offensiva, e difensiva, lb. 294. S'indispettisce della perdita di Vercelli, lb. 318. Giusti suoi appunti sulle negoziazioni segrete tenute da M. R. con Spagna, Ib. 319. Alla morte del duca Francesco Gacinto promette lieto avvenire alla duchessa ove si rimetta ai suoi desiderii, lb. 848-373. Ricomincia le amare sue laguange contro il p. Monod, Ib. 375, Ambisce Monmegliano ed il dochino di Savoia, Ib. 546. Arti adoprate in proposito Ib. 547. Sue richieste al congresso di Grenoble, Ib. 554. Mezzi di corruzione da lui usati, Ib. 501. Eccessiva asprezza dimostrata contro il conte Ediopo d'Agliè, Ib. 564. Vuol mandare a M. R. il suo cerusico per guarirla della flussione dell'occhio, Ib. 592. Sue inquietudini pel non darsi esecuzione a panto erasi stabilito a Grenoble, 503-594, 603, 604. Suo sdegno contro la casa d'Agliè, Ib. 605-606. Sue istruzioni al generale d'Uarcourt per l'assedio di Torino, Ib. 624. Sno giu-lizio sulle infanti di Savoia, Ib. 709. Non completo suo appagamento sul conto del generalo Rarcourt, Ib. 710-727. Condizioni proposte al cardinal Maurizio pel suo aggiustamento, tb. 738, Fa imprigionare in Torino il conte Filippo d'Aglie, Ib. 746, Sue determinazioni in proposito, Ib. 756. Recise parole dette al conte di Moretta sul conto delle intenzioni di M. R., Ib. 770. Lascia travedere di voler restituir Cuneo, Ib. 807. Aspre sue parole usate in proposito al conte di Moretta, Ib. 816. Vuole il rasamento di Revello, th. 818. Burbero discorso tenuto al conte di Moretta, Ib. 849-850. Finalmente restituisce Cuneo alla duchessa, lb. 852, Sua morte, II, 16-17. Suo elogio Ib. 18.

Sale (Gabella del), tl, 766. Malumore nella popolazione per quella gabella e difficoltà di riscuoterla, Ib. 766-769.

Scoto Lorenzo, abate di Chesery, poeta. Sue notizie biografiche, II, 478-81.
Sittefo (di Savoia don) figlio naturale di Carlo Emanuel I. Prende parte alla congiura del cardinal Maurizio, I, 357. Va a Chieri a trattare con Maurizio, Ib. 361. Sua morte a Torino, II, 117. Suo testamento Ib.

- Sociai Pictro Antonio, prete fiorentino. È autore della prima gazzetta periodica stampatasi in Torino sotto gli auspizi della Reggente II, 578. Favori ottenuti dolla duchessa e dal cardinal Mazzarino, Ib. 580-581. È agente segreto di Francia, Ib. 581-582.
- Solaro Carlo Obertino conte di Moretta, cavolicre dell'ordine supremo, ministro a Parigi. Informa il conte d'Agliè di particolari relativi al padre Monod, I, 380. Assiste la duebessa nel suo ritirarsi in cittadella di Torino, Ib. 500. È presentato al Re di Francia a Grenoble da M. R., Ib. 561. Ricoposce nel Richelieu disposizioni poco favorevoli a M. R., 1b. 592-593, 603, Manifesta ai d'Agliè l'ira del Richelieu contro di lero, Ib. 606. Spiega le buone intenzioni del ministro francese per la resa di Torino, th. 703. Attesta l'annimoversione contro il principe Tommaso, tb. 727-737. tnforma il Pianezza dei progetti di Richelieu sulla persona del conte Filippo, Ib. 743. Sua nobite condotta al eospetto del Richelieu relativamente all'arresto del conte Filippo. Ib. 755. Notifica lo scopo della missione dei decurioni di Torino a M. R., 1b. 784. Reprime l'abate Mondino per aver proposto il cambio del conte Filippo col Monod, tb. 785. Condotta tenuta in riguardo alla rimessione di Revetto, tb, 816, 817, 849, 851. Trasmette notizie sulla infermità del Re. Ib. 852. S'impiega per la restituzione delle piazze del Piemonte, Il, 21. S'adopera perchè la Francia concorro al pagamento delle reetute d'infanteria, tb. 25. Espone i particolori della morte di Luigi XIII, Ib. 29. Sua partenza da Parigi, Ib. 32. Notizie sue biografiche, tb. 356-357.
- Stemmi gentilizi (Concessioni di) accordate n confermate da M. R. 11, 588, 593, 596.
- Tesauro Emanuele, storico, seguace del partito dei principi. Sue notizie biografiche-letterarie, 11, 452-457. Sua morte, tb. 458.
- Torino (Città di). È assalita dalle truppe spagnuole congiunte a quelle dei principisti, t., 426-435. È fiberata dai pericoli a cui soggineeva, tb. 436. Secondo e memorabile assedio sostenuto dalla medesima per quattro mesi e mezzo, tb. 640-698. È resa alle truppe francesi, lb. 705.
- Tortine (Xunicipio di), Itwis suol deputali o Chivasso per complire con M. R. edirasumera la reggezan, t. 128. Pretta li giurmento di fieldità a Torino nelle mani dello duchesa; tib. 220. Dimostrasi poco progeno a kivorire la ducheso nelle cirilide condizioni in cui ai tavavan sul principio del 1635, th. 416-417. Si ricente di sicuna parade singuipi al plate Giurge Capponi predicatore in S. Gioripillo, th. 439. Ottinen il 300 interio, lh. 440 e. seg. Dimostra molla delevazione al principe Torumano vincitore a Torino, th. 501. Lo prega d'impositre che sia bendarishas in torre del cenuma, th. 506, Si congutatta col principe per la conclusione della tergua del Valen-

tino, Ib. 527, Suoi provvedimenti fra le strettezze dell'erario, Ib. 602. Spoi sentimenti religiosi, Ib. ib. Vota un lampadario al SS. Sudarlo, 1b. 683. Ordina la confezione di nna bandiera per eccitare l'entasiasmo della popolazione torinese in occasione di assalti contro i nemici, Ib. Usa di barcheggiare e cogli uni e cogli altri, Ib. 707. Manda suoi deputati a Ciamberl per riconoscere la reggente prima del suo ingresso in Torino, Ib. 718. Determinazioni consulari per festeggiare a Torino la duebessa, 1b. 720-721. Commette al consigliere Calcagno di leggere l'orazione, Ib. 729, Riceve umiliazioni essendogli partecipato che i decurioni debbano genuflessi ricevere la duchessa a Torino, Ib. 729. Stabilisce di mandare a Parigi i suoi rappresentanti per ottenere lo sgravio delle imposizioni, 1b. 763. Accoglienza fatta alla corte di Parigi ai deputati di Toriuo, Ib. 784. Tassato enormemente pel donativo alla duchessa, espone le sue ragioni d' impossibilità, II, 5, 6 Miserie del medesimo, Ib. 6. Tien ferma la prerogativa di nomina dei due sindaci contro l'arbitrio della duchessa, 1b. 67. Festeggia la maggiorità del duca. 1b. 255. Patrocinio accordato all'istruzione popolare, 1b. 498-505. Abbellisce Torine, 1b. 543-546. Suo organismo e suoi privilegi, Ib. 611-615. Sue vertenzo nell'occasione del matrimonio di Cristina, Ib. 616-626. Manifestazioni di devozioni alla duchessa, Ib. 626 628. Storia particolareggiata delle sue vicende ai tempi della reggenza ne' suoi rapporti culla corte e col governo. Ib. 629-694. Finita la reggenza continua a favorire la duchessa nelle sue pretese o ne' suoi capricci, Ib. 694-700.

Torino (Università di ). Suo stato al tempi della reggenza, II, 505-507. Testimonianza di riconoscenza ai professori dell'ateneo torinese, dai quali l'autore apprece la giurisprudenza, Ib. 505. Favori accordati dalla ducliessa all'università, Ib. 500.

Torretta Filiberto, detto Narcis, pittore ai servigi della duchessa Cristina, suoi lavori, II, 521-524.

Factor: Giin Lujii Nogarei enrilinale della). Sua nascita e carriera, 1, 256, Sua artiva a Tenine a recivanenta alla coret, In. 287. Sua opinioni in risquarba all'assedio di Vercelli, Ib. 308. Rimprovera a torto i sobalta pirmonated, della condotta tenuta a Vercelli, Ib. 316. Scaramuccia cogli apagunoli solto Cavale, Ib. 336, Si duode colla dachesas della morte di Francesco Giolento, Ib. 337. Suo valoro di enterto al Cengio, Ib. 604. Sua relazioni al Ririchileu sulla seoperia di Chirasso, toutula dal principe Tomanaso, Ib. 606. Corre perciode della vita per una bomba diretta sul castello di Torino, Ib. 435.

Ib. 480. Ottene quella piazza, Ib. 432. Movre troppo intel al necession di Torino, Ib. 438. Accompagna M. It. a S. Anbrogio, Ib. 509. S'ammala gravamente a Bivoli, Ib. 567. Sua merle, Ib. 568. el 1374.

- Fercetti. È investita dalle Iruppe spagnuole, 1, 288. L'escretto allesto muore al suo soccorso, lb. 367. Impreso degli spagnuoli presso la pizzza. lb. 311. Il marchese di Doglinii suo governatore capilola in ress, lb. 312. Personaggi distinisti in quelle fazioni, lb. 313. Lode al marchese di Lezanes. lb. 318.
- Ferrusa (abate Filiberto Seaglia de centi di ). Sua nubsocista Parigi, 11, 32. See notific sulla positione del Matzarione del sua ministero, 16, 6È tennio sospetto dalla Francia, 1b. 47. Difende con energia il senatore Bellezia, al cospetto del Mazzarios 1b. 145-146. Informa la declessa addle mire sinistro di Francia, la 104, La Francia di nuovo cerca di trarto in lacri, 1b. 167. Notirio suo biograficho, Ib. 355-359.
  - Villa Guido, marchese di Cigliano e Volpiano, eavaliere dell'ordine supremo, luogotenente generale della cavalleria, Assisto al banchetto ammagito dal dura di Crequi in Verecili nel 1637, ma di complessione robusta e giovine campa da morte, I, 205. Eutra in Vercelli con buon nerbo di truppe nella notte della morto del duca, Ib. 218, Accompagna la duchessa alla volta della capitale, Ib, 218. Riceve una importante lettera da M. R. riguardo alla commissiono che gli si dà dell' assedio di Verrelli, Ib. 302. Parte avuta in quell' assedio, Ib. 310-311. Serive alla durbessa sull'infelice stato di quell'impresa, Ib, 313. Descrive l'infelice stato del paese, Ib, 316. Giura fedeltà al nuovo duca Francesco Giacinto, Ib. 345, Respinge un assalto de'nemici alla Rocca Civattera, Ib. 345, È invariente d'impediro il passo del principe cardinale che vuol venire in Piemonte, Ib. 356. È creato maresciallo del Re di Francia, Ib. 388. Muove all'attaceo del Cengio, Ib. 403. Si avanza contro le truppe spagnuole che assediano Torino, Ib. 426, Socrorre Trino, Ib. 461, Assedia Chivasso, Ib. 481, poi Bene, Ib. 492, indi Cuneo, Ib. 494. Si adombra per il conferimento della carica di luogotenente al marchese di Pianezza. Ib. 569. S'appaga del rimedio trovato dalla duenessa, 1b. 570-571. Tenta la fede dei Torinesi, Ib. 572. Accenna alla misera posizione del Piemonte, Ib. 586. Suggerisce alla duchessa di aggiu-tarsi coi principi, lb. 596-609. Sorprende Carrà, Ib. 629. Muove all'assedio di Casale, Ib. 634. Sue prodezze, lb. 638. Giunge all'assedio di Torino di cui occuna il ponte sul Po, Ib, 645, Impedisce al nemico di gettare un ponte salla Dora, lb. 651, Altre sue operazioni, lb. 652-698. Riceve le congratulazioni del Riehelieu, Ib. 698. Accompagna a Parigi il conto Filippo d'Agliè, prigioniero di Francia, Ib. 750. È nominato eavaliere di S. Spirito, Ib. Attende alla conquista di Moncalvo, Ib. 774. S'impadronisee di Visebe, Ib. 776. Sorprondo Ceva, Ib. 794. Assedia Cuneo, Ib. 798-805. Ottione favori da Francia e da Savoia, Ib. 820-822. Sue opinioni sulla convenienza di assediare Tortona, II, 12. Attendo

all'assetsio di quella piazza, Ib. 18, 14. Suoi siorzi sotto Atti. Ib. 28, osto Villausova, Ib. 33, 45, 55. E cominzio luogottoreta generale dell'armata regia in Primutet, Ib. 30. Assetsia Poute Stura, Ib. 44. Missione a Binau. Ib. 99. Maneggi avuti a Genora culoit soferio Copriata Ib. 95. Averagiirane e negonizzioni a Biona, Ib. 100-101. Perel a conserte, Ib. 10. Sodi sofrari al passeggio della Serva, Ib. 55d-150. New State of the Company of the Serva (Ib. 55d-150. Serva (Ib. 55d-

Zecche. Sistema monetario ai tempi della reggenza, II, 774. Conflitti avuti a quel riguardo, colla Camera dei Conti, Ib. 775-787.

79 95 73 14 Com

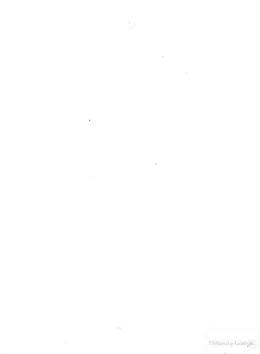

\_\_\_

# Recenti Pubblicazioni

# STABILIMENTO CIVELLI

Premiato alle Especizioni Mindiali di Londra e Parigi

# MARIE-LOUISE-GABRIELLE DE SAVOJE REINE D'ESPAGNE

ÉTUDES HISTORIQUES

#### FRÉDÉRIC SCLOPIS

Un elegante volume in 8.º grande di circa 180 pagine stampato con tipi nuovi su carta velina greve

Prezzo: Lire 6.

# L'IMPIEGATÓ ED IL GOVERNO

PENSIERI E REMINISCENZE

dell'Avvocato CAMILLO TROMBETTA
AI TORINESI, SUOI CONCITTADINI
Prezzo: Lire 2.

STORIA DIPLOMATICA

# D' ITALIANNO 1848 AL 1868 I A

# AUGUSTO BAZZONI

(con documenti inediti)

Volume I. - (18-18-18-19) Prezzo: Lire 2.50.

# L'ITALIA ECONOMICA

**NEL 1868** 

DOTT. PIETRO MAESTRI

Prezzo: Lire 5.

### ALTRE OPERE DELLO STESSO AUTORE

- Memorie storiche intorno alla vita ed agli studi di Giaa Tommaso Terraneo, Angelo Paolo Carena, e Giuseppe Vernazza, con documenti. Torino 1862.
- Notizie storiche intorno alla vita ed ai tempi di Beatrice di Portogallo duchessa di Savoia, con documenti. Torino 1863.
- Vita di Maria Francesca Elisabetta di Savoia-Nemours, Regina di Portogallo con note e documenti inediti. Torino 1865.
- Il presidente Gian Francesco Bellezia, torinese. Monografia Storica con documenti. Torino 1866. Stabilimento Civelli.
- Storia della Reggenza di Cristina di Francia duchessa di Savoia, con annotazioni e documenti inediti. Parte prima. Torino 1868. lb. Parte seconda. Torino 1869. lb.

## In corso di stampa.

Il Municipio di Torino ai tempi della pestilenza del 1630 e della Reggente Cristina di Francia,







